# COSMOGONIA COMPARATA COL GENESI DEL P. **GIOVAN BATTISTA** PIANCIANI

Giovanni Battista Pianciani









#### COSMOGONIA NATURALE

#### COMPARATA COL GENESI

#### P. GIOVAN BATTISTA PIANCIANI

D. C. D. G.

PRESIDENTE DEL COLLEGIO FILOSOFICO NELL/ UNIVERSITÀ ROMANA INO DEI AL DELLA SOCIETÀ ITALIANA



ROMA

COI TIPI DELLA CIVILTÀ CATTOLICA 1862.



## COMPARATA COL GENESI

#### COSMOGONIA NATURALE

### COMPARATA COL GENESI

...

#### P. GIOVAN BATTISTA PIANCIANI

D. C. D. G.

PRESIDENTE DEL COLLEGIO FILOSOFICO NELL'UNIVERSITÀ ROMANA UNO DEI XL DELLA SOCIETÀ ITALIANA





ROMA coi tipi della *civiltà cattolica* 1862

#### INTRODUZIONE

#### §. I.

Sono già corsì alcuni anni da che noi manifestammo il pensiero di tratture, in una serie di articoli, della Cosmogonia e della Geologia, per compararie alle dottrino del Genesi, toccando per avventura alcuna cosa eziandio intorno alle tradizioni di alcuni antichi popi genulii (Cre. Cutt. 15: v. O.V. IV, p. 89). Talvolta ci
è stata rammentata questa nostra parola. Noi l'abblamo già mantenuta pubblicando varii articoli su questa materia nel periodico
La Civiliò Cattolico, ed ora il riproduciamo tutti uniti in un sol
corpo sperando di far cosa gradita a colvor che coltivano questi
studii: goliendo lore così di disagio di doveri ricercare nel varii
quadera, in cui sono stata a diversi intervali produlo:

In questi articoli adunque noi ci proponiamo di esporre coll'atto delle scienze unane, le principali fra le conclusioni avverate l'atto admenses dai moderni scienziati, e fondate sopra i fatti fisici e geologici, intorno ai primi tempi del mondo, ponendole a riscontro til quello che sopra tale argomento ne insegna la rivelazione e la tradizione più antica.

I sistemi geologici o cosmologici d'una volta erano castelli in aria, palazzi di fate, edifizii senza fondamento o con fondamento troppo debole a sostener tanta mole. Si è finalmente conosciuto che bisognava più e meglio studiare i fatti; ed in questo studio con sommo ardore sonosi occupati molti valenti naturalisti. Alcuni fra questi, disgustati de' sistemi e de' fabbricatori di mondi, passando all'estremità opposta, hanno voluto raccogliere senza più materiali per gli architetti futuri. Nè vorremo di ciò biasimarli, tanto più che il loro esempio non può divenir contagioso; ed assai più da temersi è il metodo opposto : mercecchè non molti tra gli uomini di studio sono di questo umore, che paghi di radunar pietre, mattoni e calcina, lascino altrui la gloria di edificare. Non è poco se contentinsi trarre da' fatti le sole conseguenze legittime, quelle cioè, che, o necessariamente o con gran probabilità, ne conseguono. Difatto anche a' nostri giorni si propongono da alcuni strane bizzarrie, benchè non abbiano, a quel che pensiamo, gran numero di seguaci, o perchè è assai generale il disgusto di questi sogni d'infermi, o perchè chi è tuttora di tal genio ama piuttosto divenir caposcuola e farsi un mondo da sè, a costo ancor di viverci tutto solo co' suoi pensieri, che militar senza gloria sotto gli altrui vessilli. Ma assai generalmente i geologi de nostri giorni stabiliscono sulla base de' fatti un certo numero di conclusioni generali rispetto ad alcune principali questioni geologiche, comechè non tutte sieno ancora da tutti ammesse. E invero, se tanto importanti sembrano all'uomo le indagini geologiche, se queste eccitano così viva la curiosità e per avventura più che altra scienza naturale, egli è per le conseguenze che se ne aspettano : egli è perchè la geologia si occupa intorno alle rivoluzioni di questo globo da noi abitato; perchè si studia di dar ragione delle modificazioni di esso, de' fenomeni che in esso osserviamo; e precipuamente per le relazioni che hanno le sue conclusioni con le tradizioni religiose. Que' geologi de nostri giorni, i quali da un gran numero di accurate osservazioni traggono conclusioni più o meno probabili, non possono senza ingiustizia, ciò che s'è fatto de loro predecessori, paragonarsi agli auguri, di cui diceva Cicerone, che era meraviglia se

un coll'altro incontrandosi trattenevan le risa; nè diremo che ricercando nelle viscere della terra essi nulla più ne abbian tratto di vero, che gli antichi Romani o i moderni Hovas del Madagascar o altri barbari dall'espiorare le viscere degli uccisi animali.

Le più importanti di queste conclusioni andremo qui raccoglicado e confortando di preve. Ci farene lecti di diterpere qua e là qualche nostra osservazione o pensiero; ma ove esponiamo le oservazioni ed i pensamenti degli altri il citerme on fedeltà, allegando non di rado le propris loro parole. È possibile che ciù a tutti non piaccia, e sia cagione di qualche ripettitone: ma laciando stare, che coa lo serittore mostra la sua sincertila, e non cade facilimente in sospetto di non aver compreso gli autori, i quali cita, e che non è gran male il far udire da diverse booche una modesima verità; è da por mento che la geologia è tutta appogiata sui faiti, che però i fatti non qui tutta la prova, e non potendo chi scrive sottoperre tall fatti agli occli di chi legge, le testimoniame famo la figura di argomenti, come nelle istorie. Le citazioni non sono qui danque utili soltanto alla storia della scieraz, come sarebbero i un' opera di ambamatia co di metafisica.

Abbiamo parlato di geologia e di geologi, perchè principalmenchi intron alla nostra terra, jecciosisma, ma a nel somamanente importante, perzionecilà dell' universo, si aggiungeramo le nostre indagini. Non potremo peraltro astenerci dal dire qualche cosa in generale initrono all' universo materiale, del quale, unificato dalla gran legge della gravitazione universale, è una perzione il sistema solare, come di questo fa parte il nostri gobbo terracqueso. Del primo formarsi e del primo stato dell' universo, ciò che in senso proprio e grammaticale meria il nome di Commogonia, non molto diremo, e perchè così conviensi al principal nostro proposito, di comparare la verità naturale colle dottrino delle sacre carte, ove pochissimo leggiamo intorno alle origini di ciò che non è il mostro gobo (e perchè dovernumo ivi leggerol'), ed eziandio prechè poco e limidamente possiamo dire di cose così sterminate e difficimente essoleraliti da un sob de inostri sensi.

Al saggio cosmogonico o geologico, che formerà la prima parte di questo lavoro, succederà un commentario della cosmogonia mosaica, la più antica e la più rispettata delle cosmogonie, ove porremo a confronto de' fatti geologici ciò che ne insegnano i nostri libri sacri. Alcune persone pie rimirano anche oggidì con occhio diffidente e timido lo studio de fenomeni geologici , e taluni fra gli scienziati non amano questo raffrontare delle verità naturali colle rivelate, ed il citarsi de' sacri testi a proposito di opinioni fisiche. Molti altri per contrario o sia fra gli studiosi delle sacre carte o fra gli indagatori della natura si compiacciono di siffatti confronti e comparazioni e, se non erriamo, il numero ne va di giorno in giorno crescendo. Noi siamo con questi. Crediamo da un lato che le verità rivelate e le naturali non possano trovarsi in contraddizione reale, tuttochè possano parere contrarie per qua!che tempo, sinchè le cose non sieno assai dichiarate; e pensiamo dall'altra parte che la geologia , quantunque lontana assai dalla perfezione a cui tende, sia nullameno abhastanza matura per somministrare, come testè dicevamo, alcune solide proposizioni, opportune all' interpretazione ed eziandio alla difesa della cosmogonia mosaica, e per mostrarsi amica ed utile alleata delle verità religiose, delle quali da principio potè sembrare avversaria. Avviene talora che due raggetti di luce, emanati da una stessa sorgente, cagionino unendosi oscurità in qualche porzioncella di spazio: ma per l'ordinario più sono le luci che illuminano, e meglio si vede. Più veggiamo con due fiaccole che con una : e se converga la loro luce su certi punti, sono questi più illuminati, che non veduti allo splendor di una sola. Tre faci possono illuminarci nel buio delle prime età. Non ne spegnamo alcuna. La prima è la Sacra Scrittura, luce purissima e senza fallo, ma pur non bastante all'oggetto, come quella che ne è data per illuminarci in altro e più alto ordin di cose. Purissima e splendidissima è la luce gialla del sole, ma non sufficiente a farci assai conoscere i corpi azzurri e i rossi. Allo studio de' libri sacri conviene aggiungere lo studio d'un altro libro, libro scritto ancor esso da Dio, libro che solo poc' anzi s' è incominciato a leggere e ad interpretare ; benchă linguaggio di questo non sia sempre assai facile e chiaro, è desso modimmo la seconda face necessaria alle nostre ricerche, e che non poco ch ad già liluminato. Allo studio del gibbo terracqueo e dei libri sacri, se a tanto ci bastino il tempo co le forra, terrà difetto la terra face colo le tradicioni del varii popoli 1, fiaccola è vero alquanto fosca o fuliginosa per le tante favole, che presso le nazioni diverse avvigono e difuscano la luce del vero, ma che pure congiunta allo altre due poù cooperare ancore essa a dissipare le lenchre.

Non si pretende di ravvivare l'abuso dell'età trascorsa e definire colla sola scorta de'testi sacri le quistioni naturali, ma soltanto di raffruntare colle conclusioni date dalla scienza umana i racconti delle sacre carte ad alcune tradizioni conservateci dagli scrittori profani.

Si è creduto un tempo che il Genesi si opponesse colla sua cronologia agli slanci delle speculazioni geologiche. Ma questa difficoltà, che era stata in qualche modo rimossa dagli stessi espositori del Genesi parecchi secoli prima che nascesse la geologia (lo vedremo or ora), non sarebbe sembrata concludente, se i fatti geologici fossero stati più accumulati, più esattamente descritti. più universalmente conosciuti. E alla fine, era egli un male assai grande, se ponevansi certi confini a chi tentava volare senz'ali? Malgrado questo, non v'ebbero anche troppe e troppo fantastiche inotesi interno alla formazione del globo? Se invece di cominciare dal raccogliere un buon numero di fatti, esaminarli e compararli, e diligentemente studiare la distribuzione delle rocce, e gli avanzi dei regni organici i quali rinvengonsi in certi strati minerali; si cominciò preposteramente dal fabbricare sistemi, di ciò non è da incolpare il rispetto verso i libri di Mosè, ma bensì la fretta inopportuna dello spirito umano, che ha bisogno di calzari di piombo, non già di ali ai piedi. È da por mente, che il vero metodo

<sup>1</sup> Questa terza parte è stata da noi toccata sol lievemente qua e colà ove el si offriva l'opportunità, avendo in animo di trattarla più stesamente qualora la mal ferma sanità non ce l'avesse impedito.

di studiare non s'impara così presto forse in aleuna facoltà; che mentre niuno conosce più di un piccol numero di fatti, oguuno può credere d'averne assai, come il selvaggio nella sua mota capanna si crede ricco, finchè non ammiri altrove pulagi e ricchezze; e il malmente che la naturale curiosità del dimpatienza degli studiosi gi spinge a voler troppo presto sapere, ad aver dottrine fisse e compiute, in ispecie salle questioni più grandie più curiose, piuttostochè a shapendere il giudizio ed ammassare frattanto lenamente e fatticosamente de fatti, di cui non potranno per avventura far uso so no gli scienziali futuri. Nella chimica e negli altri rami della fisica creavansi sistemi compiuti prima che si cominciasse a sperimentare.

In uno scritto geologico stimabile per altro ed istruttivo . leggemmo: « I fossili trovati a Verona nel 1517 divennero occasione « di una curiosa controversia, un solo scienziato, il Fracastoro, « riguardandoli come avanzi di animali, che vissero ove ora sono « le loro spoglie, gli altri considerando questa dottrina come in-« compatibile colla creazione mosaica, vi vedevano, come il Mat-« tioli ed il Falloppio, l'effetto della fermentazione o d'una forza « plastica , o , come il Mercati e l'Olivi di Cremona , de' giuochi « di natura prodotti sotto l'influenza degli astri. . . . I meno as-« surdi attribuivanli al diluvio narrato da Mosè 1. » Si vorrà credere che il timore di offendere la Bibbia abbia generato quegli stravaganti sistemi intorno ai fossili? A noi pare che piuttosto avrebbe dovuto fare abortire quei parti di una miserabile filosofia. Perocchè poteva temersi non si abusasse di quella dottrina per contraddire al racconto del Genesi rispetto alla creazione delle piante e degli animali, e certamente i seguaci di tali sistemi si chiudevano una strada, allora opportuna, a confermare la verità del diluvio mosaico colla testimonianza degli avanzi organici, che uscivano del sen della terra. Del rimanente la Chiesa cattolica non è mai intervenuta in queste controversie ed ha lasciato a

<sup>1</sup> Exposé de quelques doctrines des géologes modernes par M. le Prof. Macaine Bibl. Univ. 1836. Dèc. pag. 333.

ciascuno di pensare a suo senno, ed a chi piacevasi attribuir tali speglie al diluvio di Noè, ed a cui cio non piaceva, tanto a chi le credeva avanzi di esseri organizzati, quanto a chi le faceva produrre alle fermentazioni, alle forze plastiche, alle costellazioni o ad altro.

Allorchè in Verona l'anno 1517, cavandosi delle fosse per la fabbrica de bastioni, troyayansi in conia echini pietrificati, granchi, conchiglie ed altri corpi fossili organici, si saranno al certo fatti intorno a ciò non pochi discorsi. Niuno per altro uscì allera in pubblico. Lo stesso Fracastoro non era che privatamente richiesto del suo parere da Torello Saraina dottore in legge e studioso delle antichità patrie : compiacevalo il Fracastoro a voce e forse in iscritto, ed il Saraina inserì i suoi detti nell'opera latina dell' Origine di Verona, che intitolò al suo Vescovo Gio. Matteo Giberti. Ne sappiamo che alcuno si scandalizzasse di quella sentenza : ma bensì che il libro del Saraina fu riprodotto in lingua italiana 1. Nello stesso secolo manifestarono la opinione medesima del Fracastoro, non solo il Cardano, ma ancora il Cesalpino in un'opera dedicata a Papa Clemente VIII 2. Anche l'illustratore del museo del Calzolari (Andrea Chiocchi ); benchè prima esponga tutt'altre ipotesi, cita poi con rispetto l'opinione del Cesalnino, e riporta con molta lode i detti del Fracastoro 3. Non sappiamo se il Mattioli e G. B. Olivi medico Cremonese tenessero per assai certe ed universali le dottrine che ad essi attribuisconsi in alcuni luoghi essi sembrano, in ispecie il primo, riconoscere i fossili organizzati per ciò che appaiono, cioè per avanzi di esseri viventi: ma ciò noco importa. È certo almeno che quest'ultima sentenza non fu rigettata nè per iscrupoli religiosi nè per timore, o sia da essi, o dal Mercati, o da altri. E come poteva esserlo, mentre alla stessa appoggiati altri molti naturalisti, esempigrazia Fabio Co-

<sup>1</sup> Verona 1586.

<sup>2</sup> De Metallicis, Libri tres, Andrea Casalpino Auctore. Romae 1596, pag. 5. Non parlo di Leonardo da Vinci, perchè i suoi scritti restarono inediti e sconosciuti fino ai nostri giorni.

<sup>3</sup> Musaeum Calceolarium Veronense 1622, pag. 407.

lonna e lo Scilla, consideravano i corni marini disseminati sulla terra come effetti e testimonianze del diluvio noetico? Il Lancisi archiatro pontificio, il quale per volere di Pana Clemente XI, pubblicò e commentò la Metallotheca Vaticana del Mercati, corresse nelle note alcune false dottrine di questo, e si studiò di provare come anche senza ricorrere al diluvio noetico, può ammettersi l'esistenza de'corpi marini nelle terre più o meno lontane dal mare 1. È poi strana cosa che le strane sentenze del Falloppio si deducano dal suo rispetto pel Genesi. Questo anatomico celebre si mostra in filosofia più ammiratore di Aristotile, che di Mosè. Esso nega l'origine diluviana de' fossili marini. Udiamone la ragione dalla sua hocca. Perinatetici auamnis concedant diluvium narticulare, negant tamen universale; quare non possumus dicere quod ex diluvio testae illae habuerint ortum in illo monte (Volateranno). Non crede poi, quel luogo così alto essere stato in altri tempi coperto dal mare, e percio si volge alle fermentazioni ed alle esalazioni, dalle quali producevansi ora i testacei ora i frammenti de loro gusci. Aggiunge: Etiam fortasse erit dicendum quod ollae seu testae ollarum, quae sunt Romae in colle illo Testaceo vocato, fuerint ibi genitae, non autem ab antiquis inibi repositae, ut quidam asserunt 2. E pure in alcune parti di quel colle non pochi frantumi, in ispecie i manichi delle anfore, mo-

Il Métali, Valic. Opus puthomos autoritate et modifentia Ciernatia XI.

Paris. Max. et notici in locus destatus Romes 1719. V. in particular p. 220 e segenti. Il Laucisi con approvazione del Papa scélea a collaboratore in questo lavore Piter Assalli professore di Botanica nell'Archigimatio Romano, il quale poi diresse al Morgani una vitarella del Laucisi, inseria del Effeneridi del Cancelmia Lepochique per l'amo 1883, p. 416 si riferiscono le osservazioni latto sell'Assallamente del Rome commissione del monte del consideratione del Norma Consolina Faico-Maramette di Rome commissione del commissione del consolina faico-Maramette di Rome consolina faico-Maramette di Rome consolina faico-Maramette di Rome concolina faico-Maramette di Rome consolina faico-Maramette di Rome consolina faico-Maramette di Rome concolina faico-Maramette di Rome consolina faico-Maramette di Rome concolina faico-Maramette di Rome consolina faico-Maramette di Rome concolina faico-Maramette di Rome concolina faico-Maramette di Rome consolina faico-Maramette di Rome concolina faico-Maramette di Rome consolina faico-Maramette di Rome concolina faico-Maramette di Rome consolina faito del Rome con Rome faito del Rome faito

2 De metallis seu fossilibus C. IX

strano assai chiara l'iscrizione latina impressa col sigiflo dal figulo alla maniera di tante altre terre cotte. L'autore dell'articolo geologico sopracitato soggiunge: « Come si era veduto il Fallon-« pio attribuire alla fermentazione fino i vasi di terra trovati nel « monte Testaccio, per timore che non si trovassero ne' fossili de-« gli argomenti contro la creazione Mosaica, si vede con inten-« zione contraria il Voltaire negare l'esistenza di essi fossili, per-« chè volevansi vedere in essi le pruove di un diluvio universale. « Se riconosce per vere conchiglie quelle trovate nelle Alpi, le « attribuisce al passaggio de' pellegrini di Siria , che ne tornava-« no ornati. Se scuopronsi presso Etampes l'ossa d'una renna e « d'un ippopotamo, non è, come alcuni pretendono, che il Nilo e a la Lapponia si dessero rendez-vous tra Parigi ed Orleans, ma « senza più che un dilettante di curiosità avea un tempo conser-« vato questi scheletri nel suo gabinetto, » Quanto è verisimilmente interpretata l'intenzione del Voltaire, tanto è assurda quella attribuita all'anatomico modenese. È egli possibile che, non dico il troppo aristotelico Falloppio, ma il più scrupoloso scrittore trovasse opposizione tra il racconto Mosaico della creazione e le terre cotte degli antichi Romani?

Del resto queste filosofiche stravaganze, come non appartenerson ad alcana opinione religiona, com oca rano proprie più di uno che d'altro paese. Se il Falloppio in Italia ricorreva alla fermentazione per Ispiegarue le conceliglie fossili, non insegnava in Germanis simi dettrima l'Agricola 1º Nè molto migliori pensici manifestavano altri naturalisti della sua nazione nel secolo XVII. Piòt in Inghilbrera invecava la fora palastia, e. Lister ricorreva anche egli un tempo agli scherzi della natura. Bertrand di Beran negava che i corpi marini e lo pianti fossili lossero quello che apparisono, e ci cin el 1752 quando la quistione in Italia era terminata da un pezzo, concechò pescia mutasso opinione. Sea elumi seritori italiani nel secolo XVII insegnavano, I testacci fossili essere avanzi d'amin, inti nelle recco, vet dall'acque ne crano stati abbandonati i

<sup>1</sup> De ortu et causis subterran, L. IV.

germi, non fu questa doltrina riprodotta dall'inglese Luid, e dopo lui dallo svizzero Lung? e nella storia dell'Accademia reale delle scienze di Parigi per l'anno 1704 non ci si dà per erzinniel questa opinione 1? L'uomo di buon' ora propone teoriche stravaganti e tardi studia i fatti : l'astrologia e l'alchimia hanno preceduto l'astronomia e la chimira.

Quanto è alla religione ed alla Bibbia, esse hanno, se punto veggo, piuttosto giovato che nociuto alle ricerche geologiche. E invero un gran numero di queste si sono fatte o per difendere il Genesi, o per interpretarlo, o ancora per impugnarlo, o almeno per impugnare qualche sistema, che s'era voluto fondare sopra quel libro, a cagion d'esempio, quello di Woodward, Senza un testo sacro, che trattasse de primi tempi del mondo, in cotali indagini di sola curiosità pochi si sarebbero occupati, ed ai più, nè senza qualche ragione, sarebbero quelle parute frivole e di niun conto. Quei medesimi, che per puro amor della scienza si sono dati con grande ardore a questi studii, jo non so se tutti avrebbero così operato, qualora non si fossero ritrovati , a così dire, circondati da sistemi . da inotesi . da osservazioni . benchè al certo incompiute, cui data aveva occasione il testo di Mosè. Si può aggiungere che sull'autorità di questo credevansi, anche ne' secoli meno istruiti , alcune delle principali verità relative all'istoria primitiva della terra, le quali la scienza non ha provate, se non in questi ultimi tempi. Ma ciò basti per ora avere accennato.

La cronología di Mosè è sembrata, a dir vero, contraria nos sola a qualche i protesi geônofica, me cainafilo a ció che assai generalmente i moderni geologi deducono dai fatti e sosiengono come tesi, o piutuesto suppongono qual verità indubistata. Pa di mestieri che qui alcun poco ci ferniamo, per forre di mezzo un impedimento, il quale potrobbe per avventura arrestare dal bel principio taluno del legifori e, fargi intramettere la teltura, o prosseguirà con animo mal disposto ed avverso. Di ciò tratteremo nel rimanente di questa introduzione.

1 Hist, de l'Ac. R. an. 1703, p. 23.

Se a mostrare fra la verità naturale o la riveltata quella concerdia, che non può mancare fra duo figliulo del primo Vero, fosse duopo dare una mova ma nou assurda inferpretazione e qualche luogo della Ribbia, il quale alla fine non tratta di dogma, ne di morale, o di culto, o del cui senso gli antichi Patri della Chiesa non convengono; sarebbe questo un gran male? Pare cha no. Ance negli autori più facili greci e latini si trovano talora difficoltà insormontabili, le quali poi dileguansi, allorchò il vero senso dell'autore di fissalo e giustificato dalla scoperta d'un monumento, da qualche nuova soperta di geografia, di storia, e da noche talvelta di storia naturale. Il verso di Martiale, ove favella di un rino-cronote.

#### Namque gravem gemino cornu sic extulit ursum 1,

era inintelligibile, e si è creduto scorretto, finchè non si è riconosciuta da' moderni l'esistenza de' rinoceronti bicorni , non ignoti agli antichi Romani. Ma la narola di Dio... Se le narole di uomini meno illuminati de' loro attuali successori banno talora duono che crescano i nostri lumi per essere interpretate a dovere : quanto più la parola di Quello, che la povera postra scienza vince e sempre vincerà immensamente! La Chiesa ha in ogni tempo lasciato libero il campo agli interpreti disputanti interno ai varii punti di cronologia biblica : benchè le loro dispute relative all'umana cronologia e ad epoche per la religione importanti dossero di maggior momento che non le opinioni risguardanti soltanto la cronologia de'minerali, delle piante e delle bestie. Ne cito solo un esempio. Secondo il testo ebraico e la Volgata adoperata dalla Chiesa. Romana ed approvata dal Concilio di Trento, passarono circa 40 secoli tra la creazione di Adamo e la nascita di Gesù Cristo: ma quanto precisamente? Secondo Natale Alessandro 4000 anni, nè più nè meno : secondo il Bellarmino ed il Petavio 3984 : se crediamo a Sisto Senese e ad altri 3960 : se all'A Lapide 3963 : se

<sup>1</sup> De Spect, ep. 22.

allo Scaligero 3959: se, per tacere di altri, a ciò che ne insegna. Sc. Girdamo nello (mestioni Ebrache, 3941. La Cliesa Romana tollera del pari tatte quello sentenze, ma nel suo Martinologio ci la leggere, che tra que'duo grandi avvenimenti corsero 5199 an-in, seguendo la versione del Scittania, la crosologia de quali è stata assai seguita e nella Chiesa orientale e nella occidentale. No poco differiscono nel computo queigi tessei che seguono i settanta interpreti. Es. gr. mentre Eusebio Cesariense va d'accordo col Martirologio romano, Clemente Alessandrio al loro 5199 anin se sostituisco 5624, e S. Giuliano, Vescovo di Toledo nel secolo VII. 6011.

#### §. II.

A conciliare il racconto del sacro Genesi intorno all'opera de' sei giorni colle dottrine o le osservazioni de' geologi, non è per avventura bisogno ricorrere ad una tutta nuova ed inaudita spiegaziono del testo mosaico, ma ci sembrano sufficienti alcune osservazioni già fatte dai sacri interpretti.

Udiamo prima ciù che ne insegina Mook 1. "Nel principio crois didio il Cielo e la Terra. 2." E la terra era deserta e occus, e tembre erano sulla faccia dell'abiato: e lo spirito di Dio moseule sopra la faccia dell'adoque 1. Tuttociò sembra precedero i sei jornia, el quali si odono o si adempiono i divini comandi [E diase Iddio: sia luee. E disse Iddio: ec.), o certamente sono questi giorni preceduti dal primo verso, ovo narrasi la vera razione. Fu dunque la creazione, o fu poscia uno stato della materia 
creata prima dell'opera de sei giorni. Fecisit ante omnem diem 
in principio codime el terram. dies S. Aussitios 2. Pietro Lomin principio codime el terram. dies S. Aussitios 2. Pietro Lom-

<sup>1</sup> Genes. I, 1, 2.

<sup>2</sup> Conf. L. XII, c. 12, 13. E S. Ausnoon: Terra erat invisibilis... quia nondum lux quae illuminaret mundum.... Primo fecil Deus, postea venutatii (Hexamorr. L. 1, C. 7); e Bans: Duar res antie onnem diem, et ante onne tempus condidit Deus, angelicam videlicet creaturam et materiam informen i Ba Gessim C. 1).

bardo insegna: In principio Deum creasse coelum, idest angelos, et terram, scilicet materiam quatuor elementorum adhuc confusam et informem, et quae a Graecis dicta est chaos, et hoc fuit ante omnem diem 1. Potrebbero aggiungersi S. Basilio, Teodoreto. S. Bonaventura ed altri teologi: ma è inutile accumulare citazioni in cosa per sè assai manifesta. Fu dunque un tempo, durante il quale, la terra si trovò nello stato descritto nel secondo versetto (inanis et vacua...). Alcuni pensano, che la terra. dopo la ereazione, passando per alcune vicende, si riducesse allo stato ivi descritto, nel quale ritrovavasi allorchè disse (cioè volle) Iddio: sia luce. Ciò sicuramente non si oppone al sacro testo. Il P. Benedetto Pererio, riconescendo un tempo anteriore al primo de sei giorni, lo crede assai breve, ma non osa affermarlo più breve di un giorno ordinario di 24 ore 2. Ora se può supporsi quel tempo lungo un giorno o eziandio qualche cosa di più, senza tema di contraddire all' Esodo, ove leggiamo: In sei giorni Iddio fece il Cielo e la terra e tutto ciò che è in essi 3, potrà anche supporsi lungo un anno, o anche assai più, se ci sieno buone ragioni per così pensare. Di fatto altri commentatori hanno osservato, che rispetto alla lunghezza di quel tempo siamo ridotti alle congetture, dacchè Mosè nulla affatto ne dice. Così il Petavio 4. Il passo allegato dell' Esodo sembra che possa tradursi: In sei giorni il Signore formò (di materia già esistente, perchè prima da lui creata), ovvero compì, perfeziono il cielo e la terra. . . ; a questi vocaboli corrispondendo il vocabolo ebraico ( riggi) ivi usato, verbo il quale non racchindendo l'idea di creazione dal nulla, non vieta il credere tal creazione anteriore, di un tempo indeterminato, al lavoro dei sei giorni. Un tempo assai lungo anteriore a questi si è supposto non solo dal Whiston, ma da altri

<sup>1</sup> II. Sent. Dist. 12.

<sup>2</sup> In Genesiya, C. 1.

<sup>3</sup> C. XX. v. 11: C. XXXI. v. 17.

<sup>4</sup> Petav. Theol. Dogm. De opif, sex dier. L. 1, c. 10 y 8, 6: Quad intervallum (il tempo precedente il primo giorno) quantum fuerit nulla divinatio potest assegui.

narecchi, i quali hanno così creduto di conciliare la fisica colla Sacra Scrittura. È fra questi l'autore del libro L'antiquité expliquée par la Génèse. Il rabbino Abhhu, citato da Mosè Maimonide 1. insegnava a proposito del principio del Genesi: Hinc habemus quod Deus aedificarit mundos et illos iterum destruxerit. Alcuni moderni, come Bonnet 2 e Gervais de Laprise 3, hanno opinato che il lavoro de' sei giorni non fosse se non il rinnovarsi della terra già estinta, e che, prima di questo che abitiamo, fossero stati o uno o niù mondi. Non sappiamo se sia necessario avvertire, noi essere soltanto relatori, non già approvatori di questi sistemi, ciò che meglio apparirà in seguito. Anche meno approveremo la strana inotesi dell'ultimo fra gli scrittori mentovati, il quale immaginò. gli Angeli essere stati per avventura i primi abitatori del globo 4. ipotesi non al tutto nuova, mercecchè un altro autore del secolo passalo aveva bizzarramente sospettato, che le ossa de giganti scoperte in dicersi luoghi ed a grande profondità 5 sieno avanzi e reliquie degli Angeli!

. Peraltro ancora a di nostri parecchi scrittori (e fra questi eziandio qualche ecclesiastico cattolico) hanno opinato, che quel tempo anteriore a' giorni Mosaici/possa essere stato assai lungo 6, ed in

<sup>1</sup> More Nevochim conversus a Io. Bextorpio P. II, C. 30.

<sup>2</sup> Palingen, Philos. C. 6.

<sup>3</sup> Accord de la Génèse avec la géologie par M. Gervais de Laprise aîné. 4 Gervais de Laprise, Suite, . .

<sup>5</sup> Essai sur cette question; Quand et comment l'Amérique est elle peuplée? nac E. B. d'E. (BARLA p'ENGEL) 1767, pag. 200.

par E. n. n. n. t. (astata i Scotte), 1 rot, page 200.

6 1 sig. Vittorio de Boundi, tende testatissimo pel senso letterale di
Mosè e uno minio a 'moderni georbaj, concede perattro, « che nile serepretationo più georetimiente ammonso» « che i nei giorni cominchio
repretationo più georetimiente ammonso» « che i nei giorni cominchio
re peritatro del prime del prime del prime cominchio
re l'acquai si geologi troverriberro tutta la intindian denderabile per le
recutare i lorus soll. Siccome la Sertitura non indica alcun tempo interrecutare i lorus soll. Siccome la Sertitura non indica alcun tempo pietrerecutare i lorus soll. Siccome la Sertitura non indica alcun tempo pietrerecutare i la servicio del prime giures, « esi potrebuno allettare le
la fajile alla loro inmanginazione ed accumulare i secoli; la religione non
si opporreche. « Mosies e et ny solvegor malerera», C. Ill., pp. 32.

quello sieno avvenute le vicende, delle quali sono effetti varii fenomeni osservati ne' nostri strati e non punto agevoli a spiegare, ove si voglia il nostro globo non più antico di Adamo. Ne faremo udire qualcuno. « La cronologia Mosaica . » dice il sig. Sharon Turner 1. « comincia dalla formazione di Adamo e da' sei prece-« denti giorni o periodi , che principiano dalla produzione della « luce. Qual intervallo vi fosse fra la prima creazione della so-« stanza materiale del nostro globo, ed il comando alla luce di « scendervi sonra, se mesi, se anni o secoli, non si conosce. La « geologia abbrevii od allunghi la durata di questo intervallo, « come lo stima più conveniente. Non v' è restrizione per questa « parte. In questa porzione del tempo possiamo noi porre la for-« mazione della nostra materia elementare, la composizione e la « disposizione de' vasti centrali ed interni contenuti , qualunque « essi sieno , e la produzione di tutte quelle cose , alle quali non « era la luce essenzialmente necessaria ». Altri vanno più avanti. Il religioso e dotto autore dell'opera : Les Soirées de Montlhéru 2 fa così parlare il suo principale interlocutore : « V' è una terza « ipotesi, la quale a me sembra probabilissima, e la quale, col-« locandosi facilmente in un cantoncello della narrazione biblica . « perfettamente si acconcia all'esistenza delle idee moderne e con-« corda colle pretensioni de' geologi. Non può supporsi la crea-« zione, della quale il Genesi ci dà la storia, non essere che la « creazione, la quale avea l'uomo per oggetto, e l'ultima dopo « altre molte, le quali ebbero luogo nello spazio indefinito, che « senara la creazione della materia dalla organizzazione della na-« tura, tale quale Dio l'ha fatta in ultimo luogo per l'uomo? « Fra il momento, in cui essa materia usciva del nulla, indicato « dall' espressione misteriosa: In principio , sino a quello in cui « Iddio volle organizzare per la più perfetta delle sue opere que-

<sup>1</sup> La Storia sacra del Mondo considerata filosoficamente. . . . Versione di M. B. Bartelloni, Lucca 1837, Let. XVIII, T. II, pag. 290.

<sup>2</sup> Les Soirées de Monthlery. Entretiens sur les origines Bibliques, recueilliés et publies par M. Despourts Prof. de Physique au Coll. Stanislas. Paris 1836 v. p. 23, 26, 30, 67, 70.

« sto limo, forse più di una volta impastato, potè trascorrere un « tempo, qualunque siasi, del quale la Scrittura non dà conto « all'uomo, perchè quel tempo non era del suo dominio. In questo « tempo la terra, come gli altri grandi corpi, potè assai volte can-« giar di forma e di abitatori. . . . Ecco perchè troviamo oggidì « nella natura delle tracce di creazioni anteriori alla nostra, le « quali ci sorprendono ; tracce che assai distinguonsi da quelle « lasciate dal diluvio, le quali non rinvengonsi se non alla super-« ficie o ne' terreni mobili. Così avrà Iddio creato, poscia orga-« nizzato e distrutto successivamente le sue opere . . . . ed infine « la sua ultima creazione, o piuttosto l'ultima organizzazione, sarà « stata l'epilogo fedele, ma più perfetto, di tutte le sue opere an-« teriori ; e ciò spiegherebbe questo fatto singolare osservato da « tutti i geologi ; che i fossili nella loro successione mostrano l'or-« dine della creazione , che assegna loro Mosè, In questa inolesi « i giorni della creazione potrebbero essere veri giorni , o piut-« tosto saranno ancora periodi , la cui durata sarà tanto indiffe-« rente quanto è incerta. » E nella nota al fine del secondo trattenimento, ove parla non coll'altrui-, ma colla propria bocca l'autore, esso ne dice: « Riconoscendo che un grandissimo numero « di fatti geologici non si ritrova nella geogonia del Genesi, il « quale ne fa la storia della terra destinata all'uomo , legittima-« mente si conclude che tali fatti sono anteriori ad essa istoria; e « noi aderiamo pienamente a questa spiegazione. »

Il celebre professor Buckand (nell'opera: Sulla relazione della Geologia e della Micurelogia coltu Probogia naturula 1, come in altri scritti anteriori) sostiene che il tempo indicato da' fenomeni geologici poò trovarsi nell'intervallo indefinito, che seguita il primo versetto del Genesi: « lo los stabilito la mia opinione nella lezione inaugurale, pubblicata ad Oxfort nel 1880 (pop. 31, 32) ove abbraccio l'ipotest, che la parodò principio sissi adoperata da

<sup>1</sup> The Bridgewater Treatises — Geology and mineraloges considered with reference to natural theology. London 1836, Vol. 1, c. 2, pag. 19 — Id. Vindiciae geologicae, or the connection.... Oxford 1820.

« Mosè nel primo versetto del Genesi per esprimere un periodo « di tempo indefinito, anteriore all'ultimo gran cangiamento, il « quale modificò la superficie della terra, ed alla creazione degli « abitatori presenti, animali o vegetabili; durante il qual periodo « avrebbe avuto luogo una serie d'operazioni e di rivoluzioni pre-« termesse dal sacro storico, attesochè niuna relazione avevano « colla storia dell' uomo, ed egli non poteva parlarne, se non col « solo fine di mostrare, che la materia dell'universo non è eterna « nè esiste da per sè, ma fu in origine creata dal potere di Chi « può tutto. È per me gran soddisfazione il vedere, l'opinione « che ho così esposta, dopo averne fatto l'oggetto di lunga medi-« tazione, essere al tutto conforme a quella esposta dal dott. Chala mers nella sua Evidence of the Christian Revelation cap. VII. « Si è discusso se il verso 1.º del Genesi sia come un sommario « racconto della creazione, i cui particolari vengano poi esposti « nell'opera de' sei giorni, ovvero sia un'affermazione distinta « dell'avere Iddio creato il cielo e la terra, senza limitare il pe-« riodo del tempo, in cui operava la Potenza creatrice. La secon-« da opinione concorda perfettamente colle scoperte della geologia « Le parole colle quali Mosè comincia: Nel principio Iddio creò « il cielo e la terra , possono legittimamente prendersi per una « breve esposizione della creazione degli elementi della materia, « o per un periodo distinto che precede l'opera del primo giorno. « In niun luogo si afferma che Dio creò cielo e terra nel primo « giorno, ma sì che ciò fece nel principio. Questo principio può

« periodi indefiniti, ne' quali saranno avvenute le operazioni fisic che, scoperte dalla geologia.... »
Ancora dall'illustre e per tanti titoli commendabile Cardinal Wiseman fu lodata e preferita come opportuna questa via per giugnere a conciliare la cronologia biblica colla geologia 1, ossia per dare alla terra. senza offendere la veracità di Mosè, una età assia;

« essere stato ad un'epoca incalcolabilmente remota, seguita da

<sup>1</sup> Twelve Lectures on the connection.... Conferenze sopra la connessione.... negli Ann. delle Scienze relig. Roma n.º 10 e seg.

maggiore di quella, la quale volgarmente se le attribuisce, e perciò notabilmente maggiore di quella della specie umana 1.

Non vogliamo condannare ciò che la Chiesa tollera e tali uomini approvano. Ma, a dir vero, sembra, così interpretando, troppo separarsi il primo verso del Genesi (In principio creavit Deus coelum et terram) dal secondo (Terra erat...), nel quale pare esporsi il primo stato della terra o di ciò che poi fu la terra, non gia quello, a cui dopo molti secoli e molte vicissitudini dovea pervenire. Le opere magnificamente annunziate nel primo e nel quarto giorno, non saranno più d'una purificazione dell'aria, che restituisce prima una debole luce solare trapelante per la caligine diradata, indi l'apparir degli astri alla terra, che prima n'era stata illuminata? Sembra pure un po' duro, che il Creatore volesse (benchè per mezzo delle cagioni seconde) distruggere ogni vita vegetabile ed animale sulla nostra terra, prima di formarvi una creatura a sua immagine e darle agio di contemplare le sue opere, ed annullare un intiero regno o impero di viventi, prima d'imporgli la perfezione, ch'è la vita ragionevole.

Eco un'altra strada aperta da uno de piú illustri doltori del. Chiesa. S. Apssilino, dipo avere per due volte lentala la spiegazione de 'misteriosi giorul Mosaici (\*De Gen. contra Monici.)
De Gen. ad litterum imper/i, peco sodistiento delle volgarie; più
commi interpretacioni, scrisses, fatto già Vescove, I dodici libiri De
Genesi ad litterum in quesi opera (come pure nella posteriore De
Genesia del litteram in quesi opera (come pure nella posteriore De
Ceritale De il 3 considera que sei giorir come unu sodo i, come un
solo istante, e dà alle voci giorno, sera, mattina, ripetute più volte
de C. 1 del Genesi, una tutulo sua, e perció apquunto che tutto
saa, assai ingegnosa spieguzione; ma la quale sembrando, a dir
vero, piùtalos in entalistica o tolocieri, che non fisica, non è neces-

<sup>1</sup> Così pensano ancora L. F. Iehan: Nouveau Traité des sciences géologiques, 1840 — Guband Phil. Cath. de l'Hist. — De Genonde — Gosselin — Bonnaire — Mansuy. ecc.

<sup>2</sup> Il C. VI del L. XI termina con queste parole: Qui dies cuiusmodi sint, aut perdifficile nobis aut etiam impossibile est cogitare, quanto magis dieses.

sario qui esporla 1. L'opinione di S. Agostino seguita da Alberto Magno 2 e da altri teologi, ed universalmente giudicata immune da errore, è assai rispettata da S. Tommaso nella Somma 3. Il medesimo in un' opera anteriore 4, paragonandola alla interpretazione volgare, aveva scritto: Augustinus vult in inso creationis principio, quasdam res per species suas distinctas fuisse in natura propria ut elementa, corpora coelestia et substantias spirituales : alia vero in rationibus seminalibus tantum . ut animalia . plantas et homines, (noi diremo certamente assai meno di S. Agostino), quae omnia postmodum in naturis propriis producta sunt in illo opere, quo post senarium illorum dierum Deus naturam prius conditam administrat, de quo opere (Io. V.) dicitur: « Pater meus usque modo operatur et ego operor. » Esposta poi la volgare opinione, prosegue: Haec quidem positio est communior et magis consona videtur litterae quantum ad superficiem; sed prior (quella di S. Agostino) est rationabilior et magis ab irrisione infidelium sacram Scripturam defendit, quod valde observandum docet Augustinus Super Genesim ad litteram (L. 1.), ut sic Scriptura exponatur, quod ab infidelibus non irrideatur; et haec opinio plus mihi placet. È da notare . che S. Tommaso vedeva tanto prima delle moderne scoperte, non esser facile difendere perfettamente dalle irrisioni degli infedeli la storia mosaica della creazione secondo la volgare intelligenza, e pensava che la facilità di difendere la Scrittura dalle derisioni di chi sa qualche cosa, dovesse avere il suo peso, allorchè trattasi d'interpretarne i luoghi non assai chiarf. Nè poteva ei conoscere le opposizioni, le quali contro la volgare interpretazione erano per sorgere dal seno della terra : ma la sua perspicacia mostravagli come ; chi non è facile a soggettare l'intelletto alla fede, poteva facilmente ridersi di un racconto, che presentavagli un Dio, il quale,

<sup>1</sup> V. De Gen. ad litt. L. IV, C. XXII-XXXV; L. V, C. I, 3. De Civit. Dei L. XI, C. VII. 29, 30, 31.

<sup>2</sup> Videtur mihi Augustino consentiendum, Alb. M. Sum. 5, I, Qu. 12 a. 6. 3 P. I, Qu. 74, a. 2.

<sup>4</sup> In Il Sent. Dist. 12, art. 2.

volendo tuto fare con istraordinario comando, e nulla con quele voleru unifiemi e permanenti, che not chianiamo leggi generali di natura, rimette più volte le mani nel lavoro, e il quale nè assai fa mostra della sua possanza, tutto operando ad un tratto, nò assai fa mostra della sua sapienza, lasciando alle leggi da lui imposte alla materia di produrre ciò che esse possono: un Dio che al cominicare d'un gierno opera per un istante e quindi per tutto il gierno riposa, crea la contissione per introdurre l'ordine. fa una luce, non si a quale, per faria sparire o rifuggiras negli astri prima della creazione degli animali, ed immerge la terra nell'acqua per estramela quanto prima.

Dirassi, e bene, che l'accennata dottrina sembra a prima vista non opportuna all'intento, come quella la quale non allunga i tempi ma gli abbrevia, quantunque d'assai poco. Ciò è vero : ma qualunque interpetrazione, tollerata e rispettata nella Chiesa, o allunghi o abbrevii molto i giorni mosaici o li riduca ad un giorno o a nulla più di un istante, basta a provare, che l'interpretazione volgare, di giorni di 24 ore, non è da essa Chiesa adottata. come dottrina certa e da non polersi impugnare, mentre senza alcuna nota fu essa rigettata da' sommi dottori. Di più : leggasi attentamente l'opera de Gen, ad litt, 1, e si vedrà come S. Agostino non nega ogni successione di tempo nelle opere della creazione (sarebbe negar l'evidenza), e che, se riduce ad un di solo o ad un sol nunto i giorni del C. I del Genesi, pensa però che avvenissero secundum intervalla temporum le cose di che si favella nel C. II., cominciando dal v. 6; e che se in quel primo di o istante fu tutta creata la materia, non fu peraltro formata; e quanto per le leggi della natura ancora al presente si va formando di materia già creata (come le piante, i loro semi ed i corni degli animali), secondo che a lui pare, fu allora fatto soltanto caussaliter, invisibiliter, potentialiter, quomodo fiunt futura non facta 2. Così allorchè altri scioglie del sale nell'acqua ed abban-

1 Basta leggere i C. 4, 5, 6, 7 del L. V; ed il L. VI. 2 Caussaliter tunc dictum est produxisse terram herbam et lignum, id est

2 Caussattler tune stetum est producisse terram herbam et lignum, id est producendi accepisse virtulem L. V, C. 4, 6; VIII, 3.

dona la soluzione alla evaporazione, fa allora, ma soltanto caussaliter, de cristalli salini futuri. Se non che può hen costui abbandonare la soluzione ed ancora dimenticarla,, i cristalli tanto e tanto si formano, poichè il volere del Creatore conserva le creature e le loro proprietà. Laddove, se Iddio non più volesse curare le sostanze da sè create e le leggi con esse concreate, nè conservasse ad esse la loro efficacia, allorchè debbono ridurla ad atto. esse nulla opererebbero, o più veramente nulla sarebbero 1. Ora le sostanze, nel cominciare del tempo create soltanto nelle loro cagioni ed invisibilmente, furono poi fatte visibilmente nel tempo e, dice S. Agostino, non in que' misteriosi giorni al tutto dai nostri diversi, ma sì nel tempo seguente, negli ordinarii giorni che vennero appresso e che misuransi dal girare del sole 2. Ma quanto durò questo tempo? quanti furono questi giorni solari, durante i quali si attuò quanto prima era fatto soltanto in potenza? Mosè nulla ne dice, e perciò resta questo un tempo per noi incerto ed indeterminato, e può credersi assai lungo, qualora non manchino a tal dottrina validi fondamenti.

Veramente questa sentenza è alquanto ocurra e soggetta a noi levi difficoltà. S. Agostino medesimo serivo: Quiequis . . aliam quaerii in ilforum dierum enumeratione tententiam, quae non in prophetia figurate, ted in hac creaturarum conditione proprie, melisque posti intelligi, quaerat di divinitus aditus dimensiat. Fieri enim potest ut ego citim aliam his divinea Scriphurga esttic congruentiorem intensiam; reque enim hami ta confirmo, ut

I Creations potentie, et omspotentie atque omstienesis rivtus, causa mistinesial et om cervature, que rivien ab el que create una trepuella si aliquando cessarer, simul el illorum cessarer species, omsique sattrucociderer. Seque ani miseti attentor andem una farbricarsità charelti, sique illo cessate el discolente tató opue etra; tia modas vel teta cesti inpropriett, il el Brus regiones sin abstracti (Do Gen, alti, 17, 12), Crerapiett, il el Brus regiones sin abstracti (Do Gen, alti, 17, 12), Cresulti de la constitución de constitución de la constitución de un ai conditio de co-rebus operatio des abstracture, interestant (Bol. L. V. C. 30).

2 L. VI, c. 5: Per temporalia spatia; per istos notissimos lucis corporalis dies, qui circuitu solis funt.

aliam quae proponenda sit inveniri non posse contendam 1. Comunque siasi, ad altri è lecito pensare col santo Dottore, che i sei giorni della creazione non comprendano ciascuno ventiquattro ore, nè un tempo più o meno lungo, ed interpretare quelle voci. giorno, sera, mattina, o come esso le intende o in altro modo più congruente alla lettera del sacro testo. Gli sarebbe lecito aggiungere che in quella prima e sola vera creazione del mondo visibile, Iddio creò veramente tutta la materia, dotolla delle sue proprietà, le impose le sue leggi, e che in virtù di esse leggi dal suo libero volere imposte e conservate, doveano formarsi e l'atmosfera e il mare e i laghi e i fiumi e le rocce e le isole e i continenti. onde può dirsi con S. Agostino, che il Creatore fino dal primo giorno rebus factis rerum faciendarum caussas inserebat, et omnipotenti potentia futura faciebat: ma rispetto alle piante e agli animali da principio ne creò soltanto la materia, e imponendo alla natura le sue leggi, sin d'allora preparò il necessario, affinchè potessero quegli esseri organizzati , vivere e presperare, crescere e moltiplicarsi : giunte poi , secondo le naturali vicende, le opportune condizioni, un comando dell'Onnipotente, senza trar dal nulla pur un nuovo atomo di materia, formò i corpi di questa e di quella specie, o classe di viventi. Chi così discorresse avrebbe accordato col Genesi tutte le scoperte geologiche o fatte o future o nossibili, e ciò, non già inventando qualche nuova ed ardita interpretazione, ma seguendo un antico sistema, ed esponendolo in modo men soggetto ad abusi ed a scandali 2.

Ma, oltre le indicate, "ih ancora una terza via, e ( se non andiamo errati) più opportuna (benchè più laboriosa) a difendere la cronologia mossica dall'apparente ostilità della storia naturale, anzi ancora a provarne l'origine soprannaturale, lasciando ad un tempo libertà bastante alle osservazioni ed eziandio alle ragioneveli inotesi dei naturalisi. A ueuesta ci apoizilamo, trovandola si-

<sup>1</sup> De Gen. ad litt. L. IV, c. 28; V. Retract. L. II, c. 24.

<sup>2</sup> Si vedano le due operette del Professore ab. Waterren, De la géologie et de ses rapports avec les vérités révélées. Louvain 1841. La science et la foi sur l'ocurre de la création. Liège 1845.

cura, perchè tollerata dalla Chiesa ed assai conforme ai fatti. Se qualche ragione, o naturale o teologica, ci astringesse quandochè sia ad abbandonarla (ciò non ci sembra verisimile), notremmo rivolgerei ad una delle due sovraesposte. Questa, ora da noi preferita, è fondata sopra principii già da lungo tempo ammessi da'sacri interpreti. Nella prima delle due esposte sentenze si pongono i lunghi periodi de' geologi prima dell'Esamerone Mosaico; nella seconda si collocano dopo esso ( postmodum , come udimmo da S. Tommaso): in questa terza si fanno contemporanei o niuttosto si confondono con esso. Che la parola DY (jom) dies, si usi nelle Scritture in senso di tempo o periodo indeterminato, è cosa già osservata da assai commentatori e teologi, i quali a tutt'altro pensavano che alla cosmogonia o alla geologia; e ciò essi osservano principalmente ad occasione delle parole del C. II del Genesi v. 4. In die, qua fecit Deus coelum et terram, et omne virgultum agri . . . S. Agostino (nel L. II de Gen. contra Manich. C. 3) scrive: Superius septem dies numerabantur: nunc unus dicitur dies, quo die fecit Deux coelum et terram et omne viride agri, et omne pabulum, cuius diei nomine omne tempus significari bene intelligitur. Il Molina 1 ha scritto: Dicunt Doctores communiter. Mousem en loca sumpsisse diem pro tempore, juxta illud Deuteronomii XXXII iuxta est dies perditionis . . . , et alibi saepe in Scriptura sumitur dies pro tempore. Così il Bannes 2. Così interpretano quel luogo, la versione Arabica nella poligiotta del Walton. Beda e non pochi moderni, o sia cattolici o eterodossi, Natale Alessandro, Duguet, Giovanni Clerc e molti altri, Il Pererio 3 dice : Sic frequentissime est apud prophetas, qui nomen diei usurpant pro tempore. Aggiunge il Petavio 4, la voce giorno usarsi invece di tempo o di periodo indeterminato come dagli Ebrei .

<sup>1</sup> Molisa, In primam partem. De opere sex dierum D. I.

<sup>2</sup> BANNES « Dies potest accipi pro quacumque duratione et mensura » In pr. part. quaest. 73. 3 In Gen. lib. I.

<sup>4</sup> De opif. sex dierum lib. 11, c. 24. Dies hoc loco pro tempore sumitur dierum sex, quibus coelum et terram creavit, hoc est, elaboravit. ld.

così da' Greci e da' Latini , e reca, un luogo di Cicerone: Itaque cum ego diem in Siciliam perquirendi perexiquam postulavissem, invenit iste qui sibi in Achaiam biduo breviorem diem postularet 1. Il Nicolai 2 così dichiara quelle parole di Mosè: in quel tempo che Dio dal niente trasse . . . ed altrove ne dice : « Chi « non sa., e nella Scrittura ed in tutti gli autori della latinità la « voce dies prendersi assai volte indefinitamente, siechè lo stesso « sia in die che in tempore? » Forse questi scrittori non avrebbero ricusato di spiegar così i nostri sei giorni, ove avessero sanuto, che alla niù ovvia spiegazione oppongonsi non dico opinioni ed inolesi, che presto passano, ma fatti, i quali sono i giudizii della natura / Opinionum commenta delet dies, naturae iudicia confirmat. Cicero De Nat. Deor. II). Nè si creda che soltanto in numero plurale e non mai in singolare quella voce ebraica significhi tempo indeterminato o periodo di tempo, come taluno ha asserito. Si legge nel C. VIII di Amos: Ecce dies veniunt, et mittam famem. . . . In die illa (cioè in quel tempo 3) deficient virgines pulchrae et adolescentes in siti (v. 11 ad 15). Ecco dies in singolare sinonimo del dies plurale. Leggo in Michea: Et erit in novissimo dierum : erit mons domus Domini praeparatus in vertice montium 4. Qualunque siasi il senso profetico di questo luogo, il senso grammaticale è senza fallo: nell'ultima epoca, nell'ultimo tempo: e così interpretano i Settanta, il Targum detto di Gionata, il Siro e l'Arabico presso il Walton. Dans les derniers temps, traduce il P. de Carrieres : posteris temporibus il Clerc. Singolare è poi un passo del Profeta Naum, nel quale la voce dies si applica al tempo di oscurità o di notte. Custodes tui sicut locustae et parvuli tui sicut locustae locustarum (quelle nate da po-

<sup>1</sup> In Verrem. Act. c. 3. Aggiunge Cicerone: ego Siciliam totam quadraginta diebus sic obil etc. Il giorno brevissimo da lui richiesto era lo spazio di 110 eterni

<sup>2</sup> Dissert, e Lezioni di Sacra Scrittura T. II, p. 7, 282.

<sup>3</sup> Tempore illo patientur deliquium (Targum Jonatuan). Eo tempore (10.

<sup>4</sup> C. IV. v. 1.

co), quae confidunt in sepibus in die frigoris. Il P. de Carrieres traduce: quand le temps est froid; l'Arcivescovo altrini: nel freddo tempo. Pare anzi che qui voglia significaris il freddo noturno; dacchè siegue il testo: Sol ortus est et avolacerunt et non est cognitus locus earum ubi fuerint 1. Si oda la versione poetica del P. Casarulli.

> E come esposte in sulle siepi al gelo Stan le locuste rannicchiate e spesse; Ma sgombrato il notturno umido velo, smemen lasciando lor vestigia impresse S'alzan sparse volando all'aure in seno.

Può servire di commento a questo luogo ciò che narra delle locuste il dotto arciprete Giovene, il quale aveva avuto agio di osservarne le terribili squadre. Eccone qualche tratto: « A notte « e ancora di giorno quando sia nuvolose o freddo. si rappiattano

- « lungo le siepi...., ma venuto il Sole, svolazzano con grande
- « agilità... Allorchè sono di fresco nate, alla notte si ammon-« ticchiano accavallandosi l'una sopra le altre 2. »
- « ticchiano accavallandosi I una sopra le altre 2.
- S. Ireneo, discorrendo della minaccia fatta ad Adamo: Quocumque die comederis ex eo, morte morieris, no reca varie interpretazioni e fra le altre, che Adamo ed Eva in ipa die mortui sunt in qua manducaverunt, quoniam conditionis dies unus, cioè, spiega il Pelavio, quia tolum illud spatium, quo mundus perseverat unuis diei instare est 3. Dive a nora S. Ireneo con S. Giustioo è e.

<sup>1</sup> G. III, v. 11. V. Tob. XXXVIII, 22, 23. Oseam II, 16, 21; V, 9. Joelem III, 11. Abdiam V, 11. Ezechielem XXX, 1, 3. Sophoniam III, 11. Zachar, VIII, 11, etc.

<sup>2</sup> Memorie della Società Italiana, T. XIV, pag. 194.

<sup>3</sup> S. Iren. L. V, C. 25. Petrav. De Opif. sex dierum L. II, C. 10. II Ven. BEDA (I. cit.) spiegando il dies unus, del v. 5 del C. I del Genesi, scrive: Fortassis hic diei nomen totius temporis nomen est et onnia volumina succulorum hace vocabulo includit. Niun geologo dirà mai nè più nè tanto.

<sup>4</sup> Dialogo cum Trifone.

con alcuni Rabbini, che Adamo può dirsi morto nel giorno in cui disobbedì, perchè non passò i mille anni, e mille anni innanzi a Dio non sono più che un giorno.

Ma forse, concedendo i Padri e gli espositori, la voce dies potersi talora, e talora doversi prendere in senso di tempo o di periodo, ancora nell'epilogo della storia della creazione, che è nel C. II del Genesi; sono poi di accordo in asserire, null'altro che giorni di ventiquattro ore dover essere que' sei giorni del C. 1? No certamente. Abbiamo veduto che S. Agostino 1 e S. Tommaso non avevano punto di amore alla volgare interpretazione de' sei giorni. la quale anzi pareva loro meno atta a sfuggire le critiche degli infedeli. Alcuni e fra gli antichi 2 e fra i più recenti teologi hanno pensato con Filone Ebreo e con Origene 3, che tutto fosse fatto in un istante, non già in sei giorni propriamente detti, ovvero in un tempo brevissimo e certamente non più lungo di solo un giorno ordinario 4. Ouesti non credevano che i giorni mosaici fossero sei giorni, ciascuno di ventiquattro ore; nè per questo le loro interpretazioni sono state condannate. Ora se la parola giorno nella Sacra Scrittura ha parecchie volte il senso di tempo indeterminato, ed ai sei giorni del C. I del Genesi si è sempre reputato lecito dare interpretazione differente da quella di giorni di venti-

1 Avo. de Civ. Dei, XI, c. 6.—Probabilius est illos primos sex dies inexperta nobis el inusitata specie in ipsis rerum conditionibus explicatos... quod certe de illis tribus fateri coginur, qui ante condita luminaria commemorati atone munerati sunt (De Gen. ad litt. IV, c. 1).

2 Vedi Petavio De Opif. sex dierum, L. 1, C. 5; Gio. Leonaboo Hug (De opere sex dierum, Friburgi 1821) ne cita parecchi, ma non sappiamo se tutti a buon diritto.

3 Periarchon L. IV; Contra Celsum L. IV, c. 50.

4 Maczoo Gollat, 6 De Jany, Dis. II, Curravas in Gen. c. 1 etc., Lo Sepanana (Janeli del Ramo eritico C. 4, art. 7, 8.5) series that morpioro parte de Teologi si dia a credere che tutto Iddio arease fatto in un nolo situate, perciocetè in una potenza non la hisuspa di Irappa. Questio i trappo. È la minor parte de Teologi quella che cosi opina, e fra questi talmo vien poi ad ammettere quadele breve spazio di tempo, e. g. il Seaux: Peratet., Taleo. I Seaux.)

quatro ore, non si vede perché non possano questi giorni reputaris perciòli indicterminati, qualora a ciò fare si trovi qualche fondamento nel testo medesimo, ovvero sembri ciò necessario o pselliente per difiendere alsa Sarca Storia dale obbierioni degli avversarii. Se, a diffenderia da argomenti soltanto speculativi, e figiliodi della debole ragione umana, uomini sommi per santità e per altezza d'ingegno, hanno creduto opportuno abbracciare altre interpretazioni, che senza fallo dovevano sembrare più violente e più aliene dalla lettera, perchè non sarà letto abbracciare questa, per conciliare la storia di Mosè coi fatti? tanto più se, posta quesal, le osservazioni de geologi non pur non abbattono, ma piùtodo sembrano confermare il racconto dell'ispirato Legislatore, il che non può ditenersi baltendo altra strafa.

Nè diremo questa strada al lutto inoegnita a S. Agostino. Nei bibri De Gen. contra Manich, e in quello De Gen. ad lit. imperf. C. XI, egil sembra ammettero vera successione di tempi nell'opera della creazione (c. g. la terra prima: missibile ed informe, indisimile a questa nostra), senza per altro credere i giorni della creazione identici a inostra giorni ordinarii di ventiquatro ore; unde è che sembra direi que giorni esser tempi indeterminati I. È poi assii curioso un passo del C. XV dell'opera imperfetta, ad cocasione del quinto giorno. Ili plane quivito traduci um exisilare debet ul intelligat quales isti dies enumeratur: cum enimerotas seminum sumero. Bena simunialius delevii recruntes suirum certo ordine constantium, ul certo dierum numero pro nuquonge genere, et conceptu siereo gerant et elitino coa colificiniasi.

I Trea dies superiores quannole cose sine sole polarerast?... Betalat al traitifiquans is in qualette more trapport jusas distinctiones sperma les oppelletas, espermas propiet transactiones coanumanti operis et unas propiet reinsolociones fluori operis, de initialità escilicit humanorm operat...

De Gim. cont. Man. 1, 13, Duenri potest quan diem diest et quans neutra. Si tilma diene suit acción, quan soil outra inclosat et cinialità cosansi et disma nectra, quas es arisa escena supera do oriun tendat et cinialità cosansi et disma nectra, quas es arisa escena supera do oriun tendative, una inerio quantita del considerative della considerativa della considerative della considerativa della considerativa della considerativa della considerazione della considerativa della considerazione della considera

Questa spiegazione è stata abbracciata dal P. Bertier dell' Oratorio 1, e più modernamente dal Vescrovo Becchetti Demenicano in
una opera diretta contro Dupuis. Vediamo al presente tale interpretazione citata come innocente, tollerabile ed atta a sciogliere o
troncare lo obbiestoni de geologi dalgi apologisti della religione 2,
dal teologi 2 e dai giornali religiosi 4. Quella sola concessione,
quivalente du un tratato di pace fra la teologia e la geologia,
dee riuseire utile all' una ed all'altra, e perciò cara a chiunque
ami sinoeramente o la religione o la scienza, e cartissima a chi le
ami amendue. Què moderni geologi, che si diamo qualche pensiero della Sacra Scrittura, seguono per lo più questa spiegazione.
Uno de primi è stato Gio. An De-Luc, zealnet diffenser del Genesi, nelle suo opere geologiche. ne Principii di Teologiu, di' Teologica, di Morale (sug. 23), e in una lettera insertia nella

<sup>1</sup> Histoire des premiers temps du monde, pag. 108.

<sup>2</sup> Lettres de quelques Inifs...à M. de Voltaire. Ed. VI, T. II, p. 126.— Franssisous, Défense du Christianisme T. II, Conf. VI. Moise considéré comme historien des temps primitifs.

<sup>3</sup> Lebermann, Instit. Theolog. T. I., p. 301. — Schnappinger, Boctr. Bogm. Eccl. August. Vindelicor. 1816. V. §. 122, n. I. — I. Hern. Insnen. Hermaneutica Sacra. Leodii 1818, Vol. I., pag. 245. — P. Perrone S. I. Praelect. Theologicae. Romae 1836, Vol. III, pag. 84-68, etc.

Praetect: Incologicae. Romae 1830, Vol. III, pag. 34-68, etc.

1 Annales de philosophie chrétienne. Paris — Annali di Scienze Religiore
Roma 1837, ecc.

corrispondenza fra esso ed il ministro Teller di Berlino. In questa dicie, che il Michelis professore a Gottinga era pure venuto in questa opinione, prescindendo da ogni considerazione geologica 1. Il dottor Bakland e l'autore delle Soirées de Monithèrey, come abbano veduto, hanno preso altra via per difiendrer di racconsio Mossico: ma però il primo non credo esservi alcuna solida obbicacoe, essia criticia o telospica, contro l'interpretazione della parola piorno, come esprimente un lungo periodo di tempo. Il secondo veramqueli in un brevo più reconto sertito è ai mostra, se punto veggiamo, un poco troppo nemico di quella sentenza; ma nell' opera citata ne aveva parlato assai benignamente. « Qui traviamo, aveva dello, un terreno, ove si sono triccerali molit, e « teologi e scienziati; e non creditate che il sistema de periodi indeterminati si un'i polest disperate e nuova, immagianta dai indeterminati si un'i polest disperate e nuova, immagianta dai

1 Fra gli interpreti tedeschi Henslero crede, i giorni del C. I del Geu. indicare lo spazio di parecchi anni e le parole sera e mattino doversi intendere collettivamente: e una serie di sere e mattine succedentisi formarono il primo periodo ecc. (presso Fed. CAR. Rosennuller Scholia V. T. In Gen. p. 59, 71). - L'autore del libro De la Mort grant l'Homme (Roselly pr. LORGUES ) sta anch'esso pei sel periodi, e sostiene che prima del peccato era non il male, ma bensì la morte (nei bruti) C. I e II. - Sta pure pe' lunghi periodi l'autore dell'opera La Cosmogonie de la vévélation, ou les quatre prémiers jours de la Genèse en présence de la science moderne, par M. N. P. Godernov quec une introduct, par Erneste M. De Breda, Paris 1841 p. 31. - Così pure il traduttore di Bode (Consider, generali sulla disposizione dell'univerzo) prete della Diocesi di Beauvais. Vedi ancora: I sei giorni del Gen, spiegati colla Filosofia naturale dal Sacerdote Prof. Lo-BENZO AGOSTINO GHISI (Barnabita) Milano 1844, p. 39. - Dalmas: La Cosmoa: et la aéologie. . . . et leur comparation avec le Genèse. . . . 1852 : onera approvata per la parte religiosa da Monsign, Vescovo di Viviers, nella quale leggo pag. 125. « Ora ch' è da tutti riconosciuto (aroué de tout le monde) che i giorni del Genesi non sono i nostri giorni di 24 ore, ma periodi indefiniti, de quali ciascheduno può comprendere più migliaia di secoli, possiamo giudicare dell'ignoranza o della mala fede de Volteriani del secolo decimottavo, che osavano dire, il racconto del Genesi essere un tessuto di assurdità e di favole in contraddizione continua colle leggi naturali e coi fatti avverati dalla scie::za, Quanto i tempi sono cangiati! » 2 Université Cathol, Juin 1837.

. 3

« partigiani della Bibbia contro le scoperte moderne. Ove ciò « fosse, nulla ne seguirebbe o contra l'ipotesi o contra il testo, nerocchè le opinioni fondate sui monumenti non assai conosciuti « ed imperfetti debbono modificarsi secondo l'estensione che pren-« dono gli uni o gli altri, riconoscendo la loro autenticità comune. « purchè non v'abbia vera contraddizione. . . . . D'altra parte non « si trova assai naturale abbracciare questa opinione, allorchè si « considera 1.º che la parola tradotta giorno significa letteralmen-« te un periodo: 2.º che i tre o quattro primi giorni della creazione « hanno esistito prima del Sole, il quale produce i nostri giorni e « le nostre notti? (pag. 24, 25) » È manifesto che la sentenza, di cui parliamo, non è punto contraria a quella dei due scrittori citati. e possono l'una e l'altra stare insieme in perfetta armonia. Il prof. Americano Silliman crede che fra la prima creazione indicata nel v. I del Genesi, ed il primo giorno, non sia assurdo ammettere una estensione di tempo, quale i fatti possono sembrare richiederla; ed è insieme disposto a considerare i sei giorni della creazione come periodi di tempo d'indefinita lunghezza, ed a credere la parola giorno non necessariamente limitata a ventignattro ore 1

Egli è vero che, così interpretando, sembrano darsi alla voce giorno, nella storia Mossica della creazione, due significati diversi; ma-ciò non si evita nella volgare sentenna: ami i seguari di questa sogliono dare a qued nome tre segasi : 1. di tempo della luce in oppositione alla notte (C. I, v. 3): 2. di giorno di ventiquattro ore: 3. di tempo indeterminato o di un periodo di sei giorni (C. II, v. 4).

Udiamo ora i sentimenti di alcuni scrittori dotti e religiosi. È cosa singolare che possiamo porre fra questi una Santa contemporanea di S. Bernardo. S. Ildegarde 2 serisse: Sez essin dise, sex opera sunt; quia inceptio et compelitó singuli cuiusque operis dies dicitiva. Il séguito di questo nostro lavoro sarà in gran parte

<sup>1</sup> Presso Buckland I. cit. pag. 18.

<sup>2</sup> Epist. ad Colonienses.

quasi un commeniario alla recata sentenza della Santa: ci sforzeremo indagare coll'atuto della filosofia naturale e dell'ermeneutica scritturale quali opere compivansi in ciascuno de sei giorni genesiaci.

Il celebre P. Ermenegildo Pini Barnabita ha lasciato scritto. « Che intendono essi per un giorno? Intendono forse il tempo di « ventiquattro ore? Questo senso non è attribuito al nome di gior-« no dal sacro testo, nè vi si può attribuire dal contesto. I giorni « di creazione non sono certamente giorni da prendersi in senso « volgare, nè valutabili in ore: perciocchè Mosè indica ciascuno « dei seguenti giorni colla frase stessa, con cui indicò il primo, « dicendo : sera e mattina si fece un giorno, cioè il secondo, il « terzo, ecc. Ora tra la sera e la mattina volgarmente si computa « la notte e non il giorno. Dunque il giorno indicato con quella « espressione non è giorno da prendersi in senso comune: al più « potrebbe prendersi in tal senso quando avesse detto: mattina e « sera si fece un giorno, poichè tra mattina e sera volgarmente si « computa il giorno. Aggiugnesi che alla prima mattina non po-« teva essere antecedente la sera, poichè questa non si computa « se non dopo il mattino. Quindi intendete che un giorno di crea-« zione nepoure può intendersi per un giorno astronomico di ven-« tiquattro ore, mentre questo comprende notte e giorno, laddove « quello è tra sera e mattino. Il nome di giorno, anche volgarmen-« te, si suole usare in diversi sensi, e anche in senso metaforico: « non dee pertanto sembrare strano se si dirà che ognuno dei gior-« ni di creazione, incominciati dalla formazione della luce, abbiasi « ad intendere in un senso superiore al comune, e a riguardarsi « come un atto di creazione indipendente da tempo. La creazione è « un atto della potenza divina, con cui essa dà l'esistenza ad al-« cuni possibili: il passaggio degli esseri dalla non esistenza al-« l'esistenza, il quale dal voler divino si compie in un istante, è a « noi come il passaggio da sera al mattino, dalle tenebre alla « luce: e da questo passaggio ci vien presentato il giorno, nome « da Dio stesso dato alla luce. Questo senso è certamente meta-« forico e misterioso; ma è quello che corrisponde all'opera di

Il sig. ab. Floties 2, esposte le varie sentenze, non si decide per alcuna e conclude : « Noi diremo col gran Bossuet che Iddio « ha voluto fare il mondo con sei differenti progressi, che egli ha « voluto chiamare sei giorni (5.º Elevation). Noi ci faremo lecito di « aggiungere che la lettura attenta del sacro testo sembra por-« tarne a concludere, che i sei giorni della creazione sono il rac-« conto particolareggiato della formazione progressiva dello stesso « mondo piuttosto che la storia di sei mondi diversi, cinque de' « quali sieno stati distrutti. . . . . Del resto, nè mai si rinete ab-« bastanza, la religione non è interessata punto in questa discus-« sione. I sei giorni della creazione sieno o non sieno giorni natu-« rali , i mondi de' geologi sieno stati formati ne' primi cinque « giorni del Genesi o si pongano nel periodo indeterminato, che « si suppone scorso fra la creazione della materia ed il primo « giorno di cui parla Mosè, poco importa. In queste diverse ipo-« tesi nulla può concludersi contra i libri santi: la loro veracità « resta intatta. »

« Alcuni de Geologi, sono parole d'altro dottissimo ecclesiastico, il ch. ab. Rohrbacher 3, pensarono, 6000 anni non bastare

<sup>1</sup> Sui sistemi geologici. Milano 1811, pag. 86 e seg. 2 Annales del Philos. Chrét. N. 98. Août 1838, pag. 157-9. 3 Discours de réception à la Soc. R. de Nassey.

« a spiegare gli strati del globo. . . . Gli uni temevano, gli altri « trionfavano, di trovarsi in opposizione colla Bibbia. Si sbagliava

« da una parte e dall'altra. La Bibbia ci dà la cronologia dell'uo-« mo, non già quella delle bestie, delle piante, delle pietre : ciò

« che è anteriore all'uomo non entra nella cronologia biblica. I « sei giorni della creazione possono riguardarsi come sei periodi

« più o men lunghi; e le prime parole del Genesi indicano un « intervallo di tempo anteriore all' opera de' sei giorni, intervallo

« intervallo di tempo anteriore all'opera de'sei giorni, intervallo « indefinito tra la creazion primitiva della materia e la sua tras-

« formazione successiva nel mondo presente. »

# §. III.

Egli è oramai tempo di venire allo difficultà, che sembrano operat alla dottira, la quale prende la sei giorni genezial pet altrettantii indeterminati periodi. In primo luogo avvertiamo in generale, che le obbiezioni, 1, equali possono opporià a questo sistema, possono farsi, et ciandio più forti, alle sentenze di S. Agostino, di Clemente Alessandrino 1, di Procopi di Giaza, o di quanta (apszano, que giorni esser giorni ordinari di 32 d ore: onde è che a questi ed allo loro risposte o spiegazioni potremno rimettere gli opponenti. Nondimena assolitalmoi. Trasformati in periodi indefiniti i sei giorni della creazione, pare non s'inastronati encla assai bene la cagione esempare della santificazione del sabato data nell' Eucolo 3.º Ma percib non polevano i sel periodi del divino lavoro, chiamati giorni, proporsi a norma dei sei di delle fatiche, e il cessare da suove produzioni nel settimo periodi contro un sessono di consulta di contro dei sa. S. Serittura usi altora una esemplare di cue lo dei riscos 7 the 18. S. Serittura usi altora una

<sup>1</sup> Lib. VI Strom. c. 16, pag. 813. Venet. 1757.

<sup>3</sup> Cap. XX, v. 8-11. Sex diebus operaberis et facies omnia opera tus.
Sepțimo autem die Sabbatum Domini Dei tui est: non facies onne opus in
co . . . . Sex raim diebus fecil Dominus colum et terrom et nare et consia
quae in sis mut et requievit în die septimo; ideireo benedizit Deus diei Sabbut et sanctificarit eum.

stessa voce in diverso senso anche in un medesimo luogo, è cosa da gran tempo osservata, e pur ora l'abbiamo veduta. S. Agostino dice aperto, che i giorni della settimana rappresentano sì in qualche modo quei della creazione, ma senza fallo assai da essi differiscono 1. Nè la differenza dei giorni è la sola fra le onere del Creatore e le opere imposte all'uomo. L'uomo riposa veramente dalle fatiche; Iddio soltanto cessava. Il riposo dell'uomo dura ventiquattro ore ; chi dirà che il cessare di Dio tanto durasse e non più? che il settimo giorno di Dio fosse un giorno di ventiqualtro ore? Dies septimus sine vespere est, nec habet occasum, come parla S. Agostino 2. Si rammenti che a Giudei era prescritto, come il riposo del settimo giorno ossia il sabato, così l'anno sabatico ossia il riposo del settimo anno 3. Se potevano sei giorni esser simbolo o esemplare di sei anni , perchè sei lunghi periodi non potevano essere esemplare o simbolo di sei giorni?

<sup>1</sup> De Gen. ad litt. L. IV. c. 26.

<sup>2</sup> Confes. L. XIII, c. 36. Simili frasi intorno al settimo-giorno leggonsi presso alcuni Rabbini. Abarbenel in legem fol. 22. R. Becnai in legem fol. 9, citati nel Tesoro dell' Ugolino T. I, p. DLIX, X.

<sup>3</sup> Exod. XXIII, v. 10. 'erit. XXV, 2 et seq. Lev. XXV, 8-15. 4 Gen. I. v. 5. 8, 13, 23, 31.

sivi periodi. Non ci fermiamo ad esporre o a difendere questa sentenza, della quale non crediamo aver di bisogno. È inutile ripetere, che la difficoltà tratta dalle sere e mattine stringe del pari o più quei che i sei riducono a un solo giorno o ad un istante , e i difensori de' lunghi periodi possono abbracciare le risposte e le interpretazioni date da quelli. S. Agostino 1 dà una spiegazione assai semplice, la quale è stata ammessa e per poco copiata da S. Eucherio Vescovo di Lione, nel cui commentario sul Genesi 2 così leggiamo: Vespere conditae creaturae terminus: mane, initium condendae creaturae alterius . . . . Si quarto die facta sunt luminaria, quomodo tres dies iam ante fuerunt? Nisi ut intelligamus in ipsa hora temporis ipsas operum distinctiones ita appellatas. vesperum propler transactionem consummati operis, mane propler inchoationem futuri diei, in similitudinem humanorum operum, quorum pleraque mane incipiunt, et in vesperum desinunt? È l'impletio et completio singuli cuiusque operis di Santa Ildegarde 3.

Ha seritto un moderno: « Per determinare il senso della paro-« la giorno nel Genesi basta considerare che questo libro è scritto

1 De Gen. contra Manich. Anche nel libro 1 De Gen. ad litt. c. 17 scrive: Vespera in toto illo triduo antequam ferent luminaria, consulmanti operis terminus non absurde fortasse intelligitur, mane vero tanquam futurae operationis significatio.

2 Alcuni dubitano che quest' opera non sia di S. Eucherio, ma ciò non molto importa. S. Isidoro Ispalense a lui sembra attribuirla.

3 Buber dicitur interdum non tam in prima diet tempore quam eri eur caricinis de qua agine (P. Dexcon.). So in tal senso si sloppera questa voce, analogamente potra intenderal la corrispondente Errès o Gierrè. Li et a bei Bucher al cama, si Errès da observa, dieto la stesso. Mane et sespore tita positire multit à locir, ac et dicettre priva et posteria, serive Amoldo Abbate (Associae Abb. Bonte Villai: 6 es p. sez direns.) en Gell. Optional, Amstel (1706, p. 109). Lo stesso crede i glorni del Guere i tett altre des giorni di 41 cue; poiche dice che bose de cl. li, v. 1, anagéne cresitatemen semisim sun der parten diri (pag. 10). Alle plogge matritise e anagéne archive de la que de la companie de la considera de la que de la qu

- « in lingua poetica, e che le parole sera e mattino hanno tutt' al-« tro senso. Hereb (sera ) significa mescolamento, confusione
- « (Esodo C. VIII, C. XIII ); Bocher (mattino) ordine, disposi-« zione regolare : così Jom (epoca o periodo di tempo) (Gen. C.
  - zione regolare : così Jom (epoca o periodo di Iempo) (Gen. (
     XXV. Is. C. II, v. 17-20) 1 ».

Invero ¬¬¬¬¬¬ (ghereb) la sera credesi così detta dalla radico ¬¬¬¬ (gherab) mescolare, percito allora mescossi lece e tenchre e confondonsi gli oggetti visibili ±, e ¬¬¬¬ (baker) mattino, semra derivare dalla radice conservata nella lingua araba, che s'interpreta dividere, dilatare, aprire: onde il mattino sarebbe così detto quasi nascimento, aprimento, o disvelamento, come quello de, al dire de poeti, apre coli dita di ruse le porte del giorno, fa-mascre la luce ed il sole, disvela le cose già ottenebrate, e dà o rende in certo modo la vita alla nutra. Abbiamo anora le voci chraiche e calditche yp¬¬ (bakangh) discindere, dividere, squarriera ³, e ¬¬¬ 2 · d'luchar) partorire, o più veramente, partorire la prima volta, dare alla luce il primogenito 5, e il vocabolo analeos arabico.

1. Archin, génér, de la religion. Août. 1882. S. Agostino sembra aver dato un primo cenno di questa interpretazione delle voci arra e mattino, ove scrisse: Cum dicil factum esse eveperum, materium inforuem commemerat; cum dicil, factum est mane, speciena quae ipna operatione impresso est materione. De Gen. ad Illt. imperf. C. XV.

2. Abra-Ezra menuil 3-ty resperan rocari, quod misconaire rerum figurar tempore experitioo (ARAMENZII, in leg. fol. IV). Da glureds, se mappongo, viene l'Érrobo de Greci, che essi ponevano coi Caso al principio del mondo (v. Estono), e che Ovidio fa invocare insieme col Caso: Errobuspe Comunque Invocat

3 Alcuni credono che il bue dicasi pop quod terram aratro findat (Buxton, cula Mostaldi ler, pag. 126. F. Nic. Ammetra Orient. Harm.). Derivare il nome boker (mattino) dalla radice che significa quaesicit, pare men ragionevole.

4 Le Lettere ⊃ e p nella pronunzia agevolmente confondousi, e le parele furono dette prima che scritte.

5 Simil voce esprime lo stesso in lingua etiopica (1. Lenou. Lex. pag. 244). Il primogenito, qui aperit vulvam, si dice 200 ccrr in.

Mediante questa interpretazione, quello sere e quelle matifiae assai facilmente si spiegano in clasedoutas dello sei grandi giernate, peichò in ciascuna troviamo un aprimento, uno avviluppo, un nascinenzio precedulo da una committione, o da un mercolamento. Si dirà per avventura queste spiegationi delle voci giorno, sera, mattino, diverso dallo ordinarie, non sono semplici e naturali, ma violente anzi che no copo calterali. Na quante altre frasi orientali convieno spiegare in modo che a prima vista sembra violento e men lettera le 1.

Si è da altri osservato che il capo primo del Genesi è scritto in linguaggio figurato ed in certo modo poetico. Non diciamo già che sia scritto in metro · taluno lo ha detto · ma di ciò sia che si vuole. Il colorite e le immagini sentono del poetico: Iddio parla e fa udir la sua voce ad esseri insensibili e questi la intendono e la ubbidiscono 1 : Iddio vede la luce e le altre sue opere e, come un artefice contento di ciò che ha fatto. l'approva, Sembra questo quasi un cantico o inno tradizionale, inserito da Mosè in fronte de' suoi libri. La poesia fu al suo nascere essenzialmente religiosa : e l'inno, canto delle tradizioni, procedente per metafore, è la niù antica forma della poesia, al dire di Fed, Schlegel: l'inno. conteneva in germe i due elementi di poesia, che poscia si separarono, l'enica o storica e la lirica. Inno assai più poetico e lirico interno alla creazione e verissima e sublime poesia è il salmo CIH. Se non piace che si chiami inno il primo capo del Genesi , nol diremo inno, nè disputeremo delle parole. È un fatto che la dettatura di esso non ha la semplicità degli altri racconti storici del Pentateuco, e che quel linguaggio tanto è straordinario e differente da quello delle altre storie, quanto straordinarie e diverse

ebraico, ברכרא (butcarà) in caldaico ed in siriaco. In cofto Boki significa gravida o partoriente. Non so quanto di fede debbasi a Prisciano, il quale deduce aperio da pario.

1 Qua lingua vocavit Deus diem lucem et tenebras noctem? Utrum Hebraes, am Graeca, em Lajina, em aliqua alia? Apust Invest mest sine strepitu et diversitate linguarum purus intellectus. Aucustinus de Gen. contra Manich. l. l. C. 9 d. D. Gen. ad litt. l. l. c. 10. da quelle delle altre storio sono le vicende in quel capo con pochi tratti da sovrano maestro pennelleggiate.

Alcuni teologi 1 hanno creduto che Mosè scegliesse le narole del suo racconto della creazione in modo da farsi strada al precetto della santificazione del sabato. Questa dottrina vuol intendersi con discrezione. Sicuramente non era intenzione dell'ebreo legislatore il dare lezioni di geologia o di cosmogonia : ed il fine che proponevasi in questo capo sembra che fosse doppio, dommatico e pratico. Prima d'ogni altra cosa inculcare, che tutto l'universo è opera d'un solo unico Iddio, distinto dalle creature, creatore del cielo, della terra, della luna, delle stelle e di quanto era adorato dalle genti : che il sole medesimo non è già un dio . ma nulla niù che un ministro ed un creato ed imperfetto ritratto del primo Essere, il quale volle in lui quasi adombrare la sua possanza benefica ed efficacia e guidarci con questa face alla cognizione di sè : e in secondo luogo disporre i suoi al lavoro di sei giorni della settimana ed alla requie e santificazione del sabato : ma ad ottener questo fine non gli era d'uono affermare, nè al certo affermò, cosa alcuna o falsa o incerta. Potè peraltro Mosè pel fine che propopevasi indursi a preferire la parola giorno ad altra, per significare periodi, cioè non tempi vaghi ed indefiniti, ma intervalli racchiusi fra due notabili avvenimenti e però definiti, quantunque di spazii a noi ignoti, e probabilmente ineguali. L'uso poi della voce giorno poteva determinare la scelta delle parole sera e mattino a preferenza di altre, le quali pure avrebbono per avventura espresso il suo concetto.

Finalmente, si osservi bene: quelle parole sera e mattino fanno non poca difficoltà eziandio nella volgare sentenza. Altri imma-

I Uno di questi fu M. Cano. Egli insegnava, ladio avèr creato in un istante tutti gli elementi, e nello stesso giorno tutti i misti; che i giorni seguenti sono il primo di più volte ripetuto; che Mosè usò di locurisme assonita lavece della condizionata (se Iddio operasse come gli uonini, in sei giorni avrebbe fatto ecc.), c che usò di questo linguaggio; perche così combate alliceratur, ut sez diabu laborarent et septimo Deo vacarent (Presson Successi in lie. Ta, O, 71, str. 2).

gina l'apparire la luce in oriente, altri in occidente : ma di qual paese si parla, se ne' primi di que' giorni non ne era alcuno : nè niù la Palestina o l'Egitto che il Messico o il Brasile? Se dono dodici ore di una luce, che facea ufficio di sole, si fè sera per un emisfero, si fè mattino per l'altro; onde è che allora non fu più sera, che mattino 1. Di più: il tempo che comincia la sera e finisee al mattino non è un giorno o tempo di luce, ma bensì tempo di tenebre e notte. Appellavitque diem lucem et tenebras noctem , dice il sacro testo. Invero il giorno naturale è il tempo della luce, che ha dalla natura il principio ed 11 fine: laddove il giorno civile, di ventiquattro ore ha principio e fine arbitrarii, e presso le varie genti comincia o dall' alba o dall' occaso o dal mezzodì o dalla mezza notte. Si è detto, sera significare in que luoghi la notte, e mattino il giorno ossia il tempo della luce. Ma in qual altro luogo della Bibbia 2 o sono o debbono essere così interpretate quelle parole? È possibile che, avendoci detto un momento prima lo scrittore sacro, il tempo della luce essersi da Dio appellato giorno, ora esso, senza che ne appaia il motivo, lo chiami invece mattino? Si afferma che i giorni mosaici cominciarono dalla sera: ma il primo allora piuttosto sembra cominciare, quando dice Iddio: sia luce e la luce appare, come gli altri hanno princinio da altri divini comandamenti ? Si è detto che il tempo della prima luce formò un giorno sommandosi colle precedenti tenebre: ma ad altri, nè senza ragione, non piace, che le tenebre universali facciano la prima parte del giorno, nel linguaggio di chi appellò giorno la luce. E per l'emisfero opposto a quello in cui

I Si he dizree, zeroe ne derident, et ab its qui certainine cognogermat et ab its qui anuma facililine adertere, quod o tempore quo noa qua noa est, eus partes mundi praesentia lucis illustreet, per quas sol ab occana in ortum redit, ape peto comulbos vigitali quattore horiu noa desene per
circulum grit coloru cilibi diree, allin noctera. Numquid sum ergo in parte
diqua positari numa Denna, mbi ca vespera ferez, cana do esparte in allian
partena las menerett? (Laccasts. De Gensi al Illiterma (. 10).

2 Improprie vespera vocatur ipsa tota nox, et mane ipsa tota dies (Con-NELIUS A LAPIDE in Ioc.). apparve la luce, fu il primo giorno (cioè la prima luce) un giorno di perpetua notte? Il giorno della luce fu ad esso un tempo di sole tenebre?

Fra tante interpretazioni, fra tante difficoltà, fra tanti dubbii. il solo partito saggio e prudente, se punto veggiamo, è quello di una discreta tolleranza. la quale già dai niù istruiti si concede. Assurda cosa sarebbe combattere per una incertissima interpretazione, come farebbesi a difesa di un domma cattolico, ed allontanarsi da tutti a un dipresso i professori d'una scienza, una gran parte de' quali non può negarsi che cerchino in essa, sinceramente e con grandi fatiche, la verità. Più assurda sarà tale intolleranza, se sia costretta a negare le conseguenze legittime de' fatti con somma cura osservati, e se la dottrina impugnata abbia probabile fondamento nella stessa sacra Scrittura, e si trovi opportuna o necessaria, non puro a difendere dagli attacchi de' nemici la Geogrania Mosaica, ma a provarne la verità è la divina sorgente. il che non è possibile ottenere seguendo la volgare interpretazione. È senno accogliere almeno come probabile inotesi, una spiegazione, che tronchi ad un colpo le difficoltà e tagli ad un tratto que' nodi, i quali sciogliere faticosamente ad uno ad uno riuscirebbe a chi ciò tentasse di non leggiero tormento, quando pur fosse possibile 1.

Un'altra via ci sarebbe a togliersi d'impaccio, rendendo inutile qualunque sistema di conciliazione tra le verità naturali e le

1 Siont Augustium doet, in inhumodi quantinalius dan sun dourrea-de. Primo ut eritat Seripture inconsume tenatur. Semand cum Seriptura Dicina multipliciter exponi pontit, quod multi exponitioni aliquis ita praecies inhuerest, uti cierci ratione constiterit hoc cus falums, quod aliquis seamo Seripturae cus ercelota, il milhiomium sucerre graemum; na Seriptura ex hoc verbo ab infidellius desidentur et ne cis via cordendi praeculatur (S. Tin. P. 1, Qu. 88, Do porte 2 dire, art. 1).

Miki sidetur tulius esse, hace quae philosophi commune cennerunt, et natrae fidei non repugnant, neque esse sic ascrevala dogmata fidei, licet aliquando mò nomine philosophorum introducantur, neque sic esse neganda tampum fidei contraria, ne supientibus huius mundi cantenmendi doctrimom fidei productur occasio. S. TUONAS OPUNES. X.

dottrine del Genesi, la quale peraltro non possiamo in verun modo approvare. Questa sarebbe l'interpretazione allegorica, o, come ora dicesi . mitica del sacro testo : dire che la istoria sacra o almeno i primi cani del Genesi debbano interpretarsi allegoricamente : ch' è simbolo nulla più quanto ivi s' insegna intorno all'origine del mondo, della terra e dell'uomo : che ivi trattasi senza niù di cose intelligibili e sonrasensibili, adombrate sotto il velo di oggetti sensibili e materiali. Si attribuisce questo errore ad Origene. L'ebreo Filone prima di lui aveva allegoricamente interpretato i primi racconti del Genesi. Non è questo il luogo di confutare di proposito e stesamente questa stravaganza. Basta avvertire, che la è in opposizione con ogni legge di sana ermeneutica, ond'è che niun nomo di sana mente in tal modo interpreta alcun altro libro istorico. Di più, la Chiesa Cattolica ed i Santi Padri hanno riprovate questo irragionevole sistema d'interpretazione. Il Petavio tanto è lontano dall'ammettere che Mosè, descrivendo l'opera dei sei giorni, parli soltanto di cose spirituali, che pensa per opposito, non farsi ivi menzione se non di sostanze corporee (ciò che noi non vorremmo ammettere senza qualche limitazione). e cita per la sua sentenza varii illustri Padri della Chiesa Greca 1. Il vecchio sistema allegorico è ora risorto, trasformato nel modo più pernicioso. Molti moderni interpreti, che diconsi razionalisti, seguitano il sistema ermeneutico, assai poco razionale. de' miti. non già aggiungendo ( come fu uso degli antichi Padri ) al senso letterale un senso spirituale o morale, ma distruggendo il

I Taxim obrama de ou il que de cedi terraque creation e di francia inquierna opficio regini Monos, piùticular da mecio qui interpretatione transferri patimur, sullan ut in tota Ula maratina, nisi corpareram rerum melima patimus peri de la negli sere, reterbuga corpare carentibus Mesen omnio taculus. Nan cum ad tuluen verba fueret per presentibus peritie centa filtà, ne intelligibile quidquen imaginari poterrat, ab escibilibia illos interim ad universorum Opificem proveiti, ari perita tama perita di patina perita di quarte que per Nienes Ill. in illexama, perita tama perita di quarte perita di quarte perita tama perita perita tama perita perita tama perita tama perita tama perita tama perita tama perita tama perita perita perita tama perita tama perita tama perita tama perita tama perita perita tama perita tama perita tama perita tama perita perita tama perita per letterale ed annullando la sacra storia, o almeno quanto è in essa di soprannaturale. Se questo anduce sistema fosse tollerabile in qualche parte della sacra istoria, ciò saria ne' primi capi del Genesi, ove i raccondi, assai sitraordinarii e lontani dall' andamento conseuto della natura, può sembrare che preseniton qualche somiglianza co' racconti mitologici de' pagani. Di fatto, il dotto Etchorn non trova vero mito, se non sulla soglia dell' amitor Testamento. Dunque, so dimostrisi che può letteralmente interpretarsi il principio del Genesi ed il racconto de' sei giorni; seuza offosa del buon senso e della scienza, assai più facilmente si crederà, doversi fede alle altre parti storiche della Bibbia ed essere da rigettare l'assuroi sistema de mil. Anora questa è uma utilità, che sembra poter conseguire o dal presente lavoro o almeno da altri di simil genero più felicemente condotti.

Paclimente s' intende che, parlando d' interpretazione letterale in opposizione al "allegorica da lla mitica, non pretendiamo che ogni frase o parola del Genesi debba preedersi in istrettissimo senso letterale o grammaticale, ciò che condurrebbi in alcun i gono ad un assurio antropomorismo; onde, sensa contraddirci, crediamo permesse ed ancora consigliate dalla lettera del sacro testo la interpretazioni suggerite dalla scienza, merciò-le quali ci si apre dianza un tempo, esteso quanto fa duopo, anteriore alla formazione dell'i tomo.

Ma egli è poi vero che, supponendo un tempo abbastanza lungo fin la prima creatione della materia e la formazione dell'umo, no altro si fa che seguire le osservazioni? È egli vero che, se questo amméttasi, lo dottrino geologiche, anzichò tentraddire a Mosè, confermano pittutos la varentià della storia primitiva della terra, qual è registrata nel Genesi? Ciò che verrà dopo questa Introduzione servirà per avventura di risposta a siffatte interrogazioni.

#### PARTE PRIMA

#### 8. 1.

## La Creazione

Questo mondo viabilie, oggetto di tanti studii, di tante londagini laboriose, di tanti sistemi più o meno estesi, di tante ipotesi più o men verisimili, questo universo esiste esso per necessità di matura "o più veramente fu prodotto per la viontia di una omnipesato Intelliguezza Dubblami diri oterno ovvero cominciato nel tempo co ti tempo? Se da altri ha l'origine, la mano del Creatore lo trasses ad un istante del mulla, lo creò propriamente, ovvero il grande Artelice, trovata la materia esistente ab eterno, solitanto lo formo.

Intorno a queste ricerche di sommo momento non negliono cecuparsi gloodig e gii altri cultori dello scienzo naturali, e le abbandonano ad altre classe di scientiati. Peraltro a noi sembra di non diverle pretermetiere, non solamente per la loro suprema importanza, e perchè le conosciamo non punto estranee dalla filssofia naturale, ma soprantio perchè stretunente si attengeno al notro soggetto, di è la comparazione di ciò che, intorno all'origine ed al primi tempi della nostra terra e del mondo, ne insegnano e la umana scienza e la divina rivelazione. Incominciamo dalla prima. Sicuramente queste indigati non sono di fresca data, nè è facile, occupandoci in esse, dir cose al tutto move ed inaudite; ma poiebè i vecchi errori si riproducono, è d'uopo riprodurre eriandio la difesa delle autiche verità.

Affermare che questo mobilo materiale esista ner assoluta necessità di natura, ossia che la proposizione: Il mondo esiste, sia una verità necessaria, sì che il contrario ripugni, è contraddittorio, e per conseguenza non pensabile. Così sono ripugnanti ed assurde le proposizioni contrarie a queste certissime e necessarie. L'essere esclude il non essere: Il niente non fa cosa alcuna : Un tutto composto è uguale alle sue parti prese insieme : Ogni contingente o qualunque cosa di nuovo producasi, ha la sua cagione efficiente o la sua forza produttrice : Fra due punti la via più breve è la linea retta. È impossibile pensare le proposizioni contrarie a queste o a qualunque assioma o teorema geometrico. Posso dire: un triangolo con due angoli ettusi; ma avere un concetto di questo assurdo non ente, non mi è possibile. Ora il mondo materiale ci, si mostra, egli fornito di assoluta necessità? No certamente. Chi mai ha dimostrata impossibile, assurda, ripugnante la sua non esistenza? Sicuramente niuno. Qual porzione del mondo può vantare tale necessità, che ripugni il suo non esistere? Indubitatamente pessuna: non questa terra per noi così ampia e così piccola rispetto all'universo, non il sole, non i pianeti, non le stelle che diciamo fisse, non le nebulose : e se niuna delle parti è propriamente ed assolutamente pecessaria, come potrà essere necessario il tutto, il quale non è altro che la somma e l'unione di esse parti, e senza esse è nulla? Chi negò l'esistenza del mondo materiale, e mantenne, i soli spiriti esistere, parlò certamente contro il sentimento comune di natura, ma alla fine non disse cosa contraddittoria ed inescogitabile, come chi dicesse. un circolo quadrato: l'idealismo può dirsi una follia, ma non è una contraddizione. Noi possiamo concenire l'universo non esistente, possiamo credere che non abbia sempre esistito, possiamo

immaginare che venga annientato, ciò che non notremmo fare, se la sua esistenza ci si presentasse come una verità necessaria. Nessuno può o concepire la somma de' tre angoli di un triangolo non uguale a due angoli retti, o persuadersi che molti secoli addietro non fossero uguali, o immaginarsi che di qui innanzi non sieno per essere uguali, e quella proposizione geometrica possa o debba divenir falsa. Le proposizioni veramente necessarie, come quella, sono necessariamente eterne ed immutabili. Questi caratteri non ci appaiono nelle proposizioni che affermano l'esistenza dell'universo o delle sue parti: dunque queste verità: il mondo esiste: esiste il sole, la terra ecc. non sono verità necessarie, ma contingenti : perocchè è ed appellasi contingente quanto non è assolutamente necessario nè ripugnante. Ora ogni contingente, ogni esistente non necessario, non avente in sè la ragione del suo esistere, necessariamente procede da cagione a lui estrinseca; dunque il mondo dee la sua esistenza ad una cagione da lui distinta, la quale ebbe il potere e la volontà di crearlo. Il principio di causalità (non è effetto o contingenza senza cagione efficiente). proclamato dalla coscienza del genere umano, comprende implicitamente l'esistenza della prima necessaria Cagione e la creazione dell'universo

In vero se Il mondo non devo il suo essero al una cagion necessaria, lo dovat ad una contingente, e questa dui milara sinimente contingente, derivante da altra pur contingente, e così di seguito, finchè si giunga ad una necessaria, se non vogliasi assurdamente portare all'infinito la serie di queste cagioni contingenti ; e allora eziandio colal catena assurda di anelli tutti contigenti saria un tutto esso pur contingente e bisognoso di una mano necessaria, che la sostenga. Quanti più sono gli anelli d'una cacana, e tanto maggiori forza la abibisogna per essere sostenuta e non cadere. Non potele immaginare una catena composta d'infiniti melli: se la ci fosse, anziche reggersi da per se, varia duopo per non cadere d'una forza infinita, che la sostenesse. Ma dell'assurdità della serie infinita direno où avanti.

Crediamo opportuno avvertire, che non solamente il mondo e le sue parti non sono necessarie per assoluta e propriamente detta necessità, talchè ripugni il loro non esistere, ma nè pure sono necessarie le une all'esistere delle altre. Le varie narti di questo gran tutto sono bensì collegate fra loro come le varie parti di un ingegnoso lavoro umano, esempigrazia, di un oriuolo: ma, appunto come queste, sono quanto all'esistenza indipendenti le une dalle altre. Possiamo immaginare l'annichilamento di tutto il rimanente dell'universo: non perciò veggiam conseguire il cessare o di noi o della terra o della minor particella terrestre. Ciò non possiamo dire della prima necessaria Cagione dell'universo. L'empio, il quale dice nel suo cuore: non v'è Dio, nega senza avvedersene l'esistenza e la possibilità di ogni altro essere, eziandio di sè medesimo. Noi non sentiamo di esistere necessariamente; anzi facilmente ci persuadiamo di aver ricevuta l'esistenza, senza saper come, e soltanto da pochi anni: la nostra nonesistenza passata è tutt'altro che inescogitabile. Sovente l'uomo teme e talora spera il proprio annichilamento, e quanti sono, i quali o riguardano o sono tentati a riguardar come tale la morte! E quanti ciò crederebbero, se non li ritraesse da errore siffatto il ragionamento e principalmente la religione e l'autorità de loro simili! Tanto noco sentiamo la necessità del nostro esistere! Non troviamo anzi in noi il potere di conservarci l'esistenza per sola un'ora, nè spesso quello di migliorare il nostro essere o di allentanare il nostro malessere: abbandonati a noi stessi, ignoriamo in qual modo, e perchè, e da quanto tempo siamo fra le cose esistenti, e soltanto conosciamo che altri ci ha dato e ci conserva l'esistere. Lungi dal sentire la nostra necessità, sentiamo piuttosto la nostra contingenza e la nostra dipendenza, e la necessità di una superiore potenza che volle darci e vuol conservarci l'esistenza. Se ci persuadiamo non esistere questa Potenza creatrice del non esistente e conservatrice (o, ch'è il medesimo, creatrice) dell'esistente, rendiamo impossibile l'esistenza nostra e quella del mondo.

In conclusione, o il mondo e l'uomo non hanno cagione efficiente, derivando l'uomo dal mondo e il mondo dal nulla (posizione, como vedemmo, assurdissima); ovvero non bastando il mondo e l'uomo a dar ragione della loro esistenza, conviene trovare una cagione superiore e necessaria, che dia ragione del loro esistere: a ciò non è sufficiente un'astrazione, una parola; ma bensì un Essere a tè, l'Ente per eccellenza, dotato d'intelligenza e di libera volontà increata e creatire.

Abbiamo detto: dotato d'intelligenza; perocchè un complesso di mezzi ordinati ad un fine suppone intelligenza, nè v' ha chi. veduta es. gr. una macchina a vapore, possa esitare un momento a dichiararla prodotta da una intelligenza. E se la natura ci stringe a confessare, le opere ben formate e disposte ad un fine dalle mani dell'uomo e da' manuali strumenti procedere da una mente invisibile, la quale ne concepì l'idea e conobbe ciò che faceva; molto più ci forza a confessare una mente invisibile, la quale abbia l'idea e la cognizione di quanto ha fatto o fa in questo universo, cognizioni ed idee, le quali non possono trovarsi nella materia, che lo compone. L'ordine simmetrico ci si presenta ad ogni nasso nell'osservazione degli esseri e de fenomeni della natura. eziandio nel mondo inorganico, e ci conduce ad un sommo Ordinatore, prima sorgente dell'ordine e del bello creato. In moltissimi casi non è meno manifesto l'ordine finale, ossia i mezzi o le serie dei mezzi ordinati costantemente ad un fine. Un semplice effetto notrebbe per avventura lasciarsi in dubbio intorno all'intelligenza della cagione : ma come dubitare, come non conoscere che l'effetto fu voluto ed inteso, allorchè lo veggiamo ripetuto negli innumerabili individui d'una specie organizzata e nelle innumerabili specie di varie classi? allorchè ad un medesimo fine vediamo concorrere varii mezzi? allorchè il fine medesimo, es. gr. la locomozione, è ottenuto ne' diversi animali con mezzi assai diversi? allorchè veggiamo nell'animale un dato organo perfettamente aggiustato al mezzo ambiente, cui è destinato dalla conformazione di tutto il suo corpo, e gl'istinti degli animali sempre rispondenti alla conformazione del corno ed al genere di vita, cui essi sono ordinati? allorchè, alzando gli occhi al cielo, ci appare, la natura aver tutto colassù disposto per assicurare la durata del nostro sistema solare,

con intenzioni simili a quelle, che ci pore require con intenzimente sulla terro per la concrevazione degl' individui e la perpetaità delle specie 19 Sicuramento l' como attoccato a questo globo non poò vedere l'ordine finale di tutte le parti dell' universo. Ma è questa un' obbiccione? Darché quello gli appare evidente in tanti casi, ciò basta: l'ordine finale perceptio prova l'intenzione, e quello che da noi non si percepsise non la esculue.

Nè solamente degli esseri composti o delle loro forme o delle leggi opportune alla loro conservazione conveniva che fosse l'idea nell' intelletto del Creatore, ma eziandio della materia elementare: dacchè questa non è meno contingente, e perciò non men bisognosa di una volontà possente, da cui le fu donata l'esistenza. Se alcuni antichi filosofi giudicarono necessaria una mente ordinatrico del mondo, ma non creatrice della materia, la quale essi credevano coeterna a quella ed increata; ciò null'altro prova, se non la debolezza dell'umano intelletto, che avendo sè stesso per punto di nartenza, torna a sè incessantemente, e nena a concenire un Dioil quale non sia ad immagine e somiglianza dell' uomo. L'uomo fa delle opere ingegnose ed utili, ma abbisogna della materia: dategli le nietre, i metalli, il legname, e formerà lavori talvolta mirabili - ma la materia, potrà l'uomo formarla, e trasformarla, ma non mai darle l'esistere. Si fece di Dio un artista e non niù: nè si avvertì, che la materia inerte e non necessaria ha bisogno d'una cagione produttrice, e che senza la creazione di questa, il grande Artefice si occuperebbe interno a ciò che non esiste.

Questa tendenza a lasciarsi guidare dalla fantasia, ed assomigliare Iddio all' umon giunge lalvolta al massimo pumbo presso i popoli più degradati e ridotti allo stato selvaggio. Isdvaggi dell' Australia, o almeno di una parte di essa, riconoscono che i cieli e la terra debbono l'origine ad un possente, che appellano Monogon, o lo immaginano come un uomo del loro parse e del loro colore, grande, forte e saggio, ma morto da lungo tempo, in età decrepita 3!

- 1 Laplace, Exposit, du Sustème du Monde
- 2 Salvado, Mem. Storiche dell'Australia. Roma 1851, pag. 296, 7.

La disposizione indicata dello spirito umano, abbandonato a sè stesso e privo del beneficio della rivelazione, spinge pur troppo le popolazioni rozze al politeismo. Come l'uomo non può attendere a tronne cose e specialmente non può operare ad un tempo in luoghi fra loro lontanissimi : così facilmente egli immagina un dio regolatore del corso del sole, un altro di quello della luna, questo nell'atmosfera, quello nel mare ecc. o senza più divinizza le creature e quelle principalmente, le quali appaiono o più magnifiche o più elevate o più possenti, il sole e gli altri astri, il fuoco, l'acqua ed il vento. Tuttavia, allorchè si viene alla prima formazione ed ordinazione del mondo, veggiamo ancora i Gentili, o colti o selvaggi, non ricorrere a più dèi, ma piuttosto ad una divinità o potenza o mente suprema; o sia che una reminiscenza della tradizione primitiva li ravvicini alla verità, o che il semplice buon senso indichi abbastanza nel mondo visibile l'unità dell'onera e perciò dell' Artefice, eziandio fra le tenebre dell' ignoranza, o nell'incerta e debole luce d'una imperfettissima scienza.

Al presente poi il progredire delle scienze naturali rende quanto far si può manifesta l'unità del disegno nell'universo, ed in conseguenza l'unità del suo Autore e Legislatore. La legge della gravitazione universale non nure si stende a tutto il nostro sistema solare, ma eziandio agli altri sistemi; ciò è posto fuori di dubbio dalla natura de' movimenti osservati nelle stelle doppie: ora essa è provata universale, scrisse l'Arago, nel senso grammaticale del vocabolo. Lunga cosa e non necessaria sarebbe qui rammentare le relazioni tra il regno animale ed il vegetabile, il principio di assimilazione, per cui gli esseri dei due regni si conservano ed aumentano, le proprietà dell'aria e della luce così aggiustate alla respirazione degli animali ed all'organo della visione, e cento altre cose, per cui appare nel mondo quel consensus unus. conspirantia omnia, che si è predicato del nostro microcosmo, e le quali perciò dimostrano l'unità della mente che concenì il gran lavoro e della mano che lo eseguì e lo conserva.

L'unità di disegno manifesta nell'universo è, come altri ha osservato, la migliore, o almeno la più sensibile, confutazione dell'assurdo sistema, il qualo coll'azione opposta di due principii coeterni di Indipendenti, spiega il misruglio de beni e de' mali di questo mondo, almeno finche parliamo di beni e di mali nell'ordine fisico. Invero i più funesti fenomeni nel mondo inorganico, fulmini, grandini, inonduzioni, tremuoti, viucani, si ripiono da quelle leggi melesime, dalle quali tanti vantaggi alle creature derivansi, dall'e vaporazzione, dall'elettricità, del calentire, o dalle chimiche azioni. E ne' due regni organizzati gli esseri a noi più dannosi constano degli stessi principii elementari, di cui componguasti corpi de più benefici el utili en cessestri; ne' diverse sono le leggi che reggono l'organismo vitale di questi e di quelli, e no conservano di individui e le soccie.

Veniamo all'eternità delle creature. In più modi può esporsi questa dottria, assi comune fra i flosofi gentili. Atomi ineggarono, il mondo, qual è al presente, essere eterno ed essere senre stato a un dipresso, quado ora lo veggiano. No, dicevano gil attri, il mondo i guenerato ossis obbe un principio: ma prima del mondo conformato quald'ora appare, era la materia in istato di coro, sosia in contisto mescuglio, senza l'ordino edierno e senza i corpi al presente esistenti. Ma questo coro, questa materia in-forme esistence assi nula esta da tutta l'eternità No, rispondovano alcuni, essa era prodotta dalla dissoluzione, dalla ruina d'un mondo anteriore, nglo esso pare similmente dalla distruzione di un altro precedente e cosi all'intilito. L'eternità della materia in-segnavasi da adeuni, introducendo a regolaria ed ordinaria una intelligenza suprema: da altri se ne faceva di meno.

Fra questi Lucrezio molto si affaccenda in provare che il mondo presente nè sempre fu, nè può eternamente durare 1.

Denique non lapides quoque vinci cernis ab aevo?

Non ruere avulsos silices a montibus altis, Nec validas aevi vires perferre, patique Finiti? neque enim caderent avulsa repente,

1 De rer, natura L. V. vv. 307-332.

Ex infinito quae tempore pertolerassent Omnia tormenta aetatis privata fragore.

Praeterea, si sulla fuit genitalis origo Terrai et coeli, semperque aeterna fuere, Car supra bellum Tebenam et funera Troisa Non alias alii quoque res cecimer poetae? Quo tol facta virum tolies cecidere? nec usquam Aeternis fannes monumentis insita forent? Verum, at opinor, habet novitatem summa, recensque Natura est munit, que que priden exordia ceptis.

Questi e soniglianti argomenti spesso furnon ripeluti; e al presente la geolgia è al caso di più vidianmente provare la origine non eterna dell'nome, degli animali e delle plante viventi stala superficie della terra: nè le mancherebbe il modo di confutare, se altri osasse difenderia oggidi, l'elernità delle montagne, anche senza ricorrere all'argomento, che questo, ove fossero ab eterno, per l'azione continua della gravati de delle piogge, a quest'era sarebbonsi già appianate infinite volte. Anche oggidi possiam di-ra: sei monti fossero, non dicianno eterni, ma d'inacolabalie antichità, se non appianati, sarieno giunti allo stato, cui si avvi-cianno: compiuta l'opera della degerdazione, precipitata le parti spoggenti, addoletiti penditi a segno di rendere impossibili gii oscenedimenti, operti dalla vegetazione i frantumi availati, le calene di montagne offirirebbono un aspetto, da cui son tuttora sassi lunzi. e del cuale s' intravedo ma a la manche sazzio i.

Ma tuti gli argomenti a posteriori, se possono provare la nou cernità dello alsa presente del nostro globo o quella delle varie sue parti o eziandio qualche cosa di più, sono al tutto insufficienti a dimostrare la non ettarità della materia. Questo peraltro paò dimostrarsi a priori; e fatto dei, non resta altro a ceracre, non potendo essere eterno il mondo, se non può esser tale la materia, di cui è compsoli.

1 RAMOND. Vol. Observat. sur les Pyrénées, I, pag. 32. — Deluc. Traité élém. de géologie, pag. 78.

Saremo qui contenti di poche e chiare osservazioni: dacchè questo importante argomento è oggidi assai chiarito da parecchi filosofi i e in particolare dali 'lilisterte Card. Gerdii, il quale più volte è tornato sopra questo soggetto, a cui dobbiamo il più ed il meglio di ciò che ora passiamo ad esporre, ed a 'cui scritti rinviamo chi fosse vago di più estesa dimosstrazione 2;

Primamente avverliamo, col nome di crezzione in proprie e stretio senso intenderoi si crezzione dal non ente o dal inteite: onde una cosa creata è una cosa, la quale prima non esisteva o eraniente. Col psato, cosa veramente creata, cosa che ha sempresitto, sono nazioni ripugantii, nel possono conglungeroi. Al più a tal cosa potrebbe supporsi un eterna cagione conservatrice. Recavano alcuni Platonici, ricordati dal Sa. Agastino J. Tesempio di un piede, il quale se fosse stato stato ab terno sull'arena, sempre sarche stato sotto esso il vestigio coeterno all'arena, sempre duce: nec alterum altero prisa esset, quamuris alteruma do altero factum esset. Ma so il piede feco co atampo il vestigio, questo non cra prima che l'arena di la rimossa presentasse quella cavità, o se per converse questa è elerna e cenza principio, intuno l'ha faita, ed il piede non pole sessero cagione efficiente o produttrice di essa, ma soltante conservatrice. Ma di cish on più.

Se la materia inerte e mobile dell'universo non fu creata dal nulla, certamente essa è eterna, ed eterno è ancora il moto. Non penso che alcuno fra i sostenitori della materia eterna l'abbia posta in eterna quiete; anzi i più illustri fra essi si studiavano più che altro dimostrare l'eternità del moto, checchè poi si pensasse-

1 Fra i vecchi scrittori, merita d'esser nominato il Card. Tolebo. Franc. Tolebi S. I. Comment. in Arist. de Phys. In L. VIII, C. I, text. 20, quaest. 1 et 2.

3 De Civit, Dei L. X. 31.

ro intorno alla natura di esso moto. Posto il moto eterno, fa duopo porre una serie infinita o un numero infinito di movimenti, es. gr. di rivolgimenti del sole o della terra. Ora una serie infinita. un numero attualmente infinito è una manifesta assurdità. Imperocchè la serie naturale 1, 2, 3, 4..... prodotta quanto vi piace. non altro vi darà mai se non una somma di unità ossia un numero: ogni sumero possibile entra nella serie naturale e ne fa parte : non v' ha in tal serie alcun termine finito, il quale non sia seguito da altro termine finito: ciò necessariamente conseguita dalla natura di questa progressione, ove il termine seguente non sorpassa il precedente che di una unità; perciò essa progressione è sempre aumentabile, nè è in essa numero possibile che non sia finito. Nella serie, nel numero, assurdamente si cerca o si pone l' infinito in atto, il quale soltanto può trovarsi nella immobile unità : infinito e numero sono due nozioni, che cozzano insieme, e delle quali una esclude l'altra. Se un numero per l'addizione di altri numeri potesse divenire infinito, ci sarebbe una quantità finita, la quale per l'addizione di una unità diverrebbe infinita! Questo salto dal finito all' infinito evidentemente ripugna : dacche ogni quantità avente una relazione finita con una quantità finita è per necessità finita. Stendiamo quella serie quanto ci aggrada: accumuliamo cifre sopra cifre : otterremo un numero arcigrandissimo, ma finito ed aumentabile, ed il numero seguente a questo lo sorpasserà di una unità: avrà una relazione finita con un numero finito : dunque sarà esso eziandio finito : e siccome questa relazione sussisterà in tutto il corso della serie naturale, ogni numero. che le si aggiunga, sarà sempre finito. Non è numero possibile nella serie naturale de numeri, cui questo facile ragionamento non possa applicarsi : dunque ogni numero possibile è necessariamente finito. Se così non fosse, vi sarebbe un numero finito possibile non seguito da altro numero finito nella serie naturale, ma bensì da un numero di ordine superiore, ciò che ripugna alle prime nozioni dell'aritmetica: dunque la serie naturale mai non può uscire dal finito. Innumerabili assurdi conseguono dalla supposizione del numero infinito. Si darebbe un numero finito, il

quale sarebbe la metà dell' infinito. Esso infinito sarebbe un numero (una somma di unità) senza numero determinato. Nel numero infinito sarebbono infiniti numeri ed infiniti quadrati; mentre al contrario in tutte le somme di unità troviamo le unità più copiose de' quadrati, e la copia di questi sempre a proporzione minore, quanto a maggior numero si trapassa : perchè sino a dieci sono tre numeri quadrati, in cento sono dieci quadrati ch'è quanto dire la decima parte esser quadrati, in diecimila solo la centesima parte son quadrati ecc. L'osservazione è di Galileo, il quale avverte ancora che passando da un numero ad altri maggiori non camminiamo verso l' infinito : « anzi per l'opposito a quan-« to maggiori numeri facciamo passaggio, tanto più ci discostia-« mo dal numero infinito; perchè nei numeri, quanto più si pi-« gliano grandi, sempre più e più rari sono i numeri quadrati in « essi contenuti : ma nel numero infinito i quadrati non possono « esser manco che tutti i numeri : dunque l'andare verso i numeri « sempre maggiori e maggiori è un discostarsi dal numero infi-« nito 1 ». Ouanto il numero cresce , tanto più si allontana dalle proprietà dell'infinito. Dal che egli conclude, niuna relazione essere tra l'infinito ed i numeri finiti.

Abbiamo favellato di numeri astratti, ma quanto abbiamo detto poi applicaria a quabnquo numero concreto. Se il molo fi eterno, farono in esso infiniti giorni o movimenti equivalenti ad altrettanti giri diurni apparenti del sole: ma gli anni di questo tempo infiniti farono pure infiniti e non aumentabili, farono uguali in mamero ai giorni, ch'è quanto a dire, gli ami farono uguali ai giorni: 356 — Il i medestiono dicasi di secoli. Se col pensiero risalendo ad antichissimo cià impieghiamo la vità in sottrarre anni da anni escodi da secoli, sompre, nell'ipolici della materia del rena, sempre ci troviamo al principio, sempre ugualmente lontani dall'eternità o dall'innocephibe ed assurpri principio dell'eternità; ra èl il mondo o almeno la materia ed il modo, supposti eferni, sariano mida secoli di accoli di quanto fossero o mille anni o mille secoli mille secoli.

1 Dial, delle scienze nuove, Giornata prima,

addietro. Non è necessario trattenerci più a lungo intorno ad una dottrina gravida di tante e di così manifeste assurdità.

É evidente che non si lolgono cotali assurtità, ponendo non elerno il mondo, ma bensi la materia in istato caetico, e il mao moto non regolare, ma disordinato ed irregolare, o supponendo un eterna alternativa di mondi edi caso, di moti regolari e disordinati. Il numero infinito di movimenti sempre è assurvito e ci conduce ad assurdi, o sieno questi movimenti ordinati o quanto esser possono strani e disordinati.

Dirà forse taluno di coloro che mantengono l'eternità non del mondo, ma bensì della materia, che questa o gli atomi, i quali la compongono furono per un'elernità in perfetta quiete, e tutto ad un tratto, a guisa d'un immenso esercito dormiente destato allo squillar delle trombe marziali, si destareno da quell'eterno riposo e si posero in movimento? Non crediamo che altri vorrà ciò da senno asserire ... nè veggiamo quale ombra di verisimiglianza notrebbe darsi a questa stravaganza. L'ateo non troverà fuori di Dio chi ponga in moto questa materia e le dia le sue leggi: e chi ammette la somma Intelligenza e il primo Motore, sarà pure imbarazzato a dar ragione, perchè Esso abbia lasciata per un tempo eterno immota ed inutile la materia, e finalmente se ne sia fatto legislatore e motore. Oltrechè la durazione, connaturale al mondo è successiva e mutabile : e però in qualunque modo si stabilisca ab eterno, si dee ammettere come possibile quella infinita serie di movimenti , la quale abbiamo superiormente dimostrata impossibile.

Vuole osservarsi che l'esposta dimostrazione vale ciandio rispetto alle creature spirituali. Queste ancora nom untalbi e mobifi per moto spirituale: sono mosso da varii pensieri, desiderii, giadizii, affetti, piaceri e doiori : e beneche non sisono necessariamente sempre in molo, e possano restare per alcun tempo immobili (es. gr. nell'ammirazione di qualche oggetto), peraltro sono sempre e necessariamente mobili al'hor modo, ossia permudbili, appunlo come dicesi de' corpi. Dunque, supposte eferne tali creature, l'assurda serie inditia de' pensieri, o d'd'ttri moi spirituali, che abbiamo mostrata impossibile, esisterebbe o certamente sarebbe possibile.

Non dee poi dar maraviglia se non abbastanza comprendiamo la creazione delle cose dal nulla. L'uomo sente in sè qualche potenza, ma non già l'onnipotenza: perciò assai più agevolmente concenisce ciò che sembra supporre una forza in qualche modo analoga alla sua , quantunque innalzata a grado assai maggiore . che non una di genere diverso , qual è l'onnipotenza , operante senza istrumenti e senza materia preesistente. Se la cotidiana esperienza non ce ne avesse diminuita non poco la meraviglia, noi neneremmo per avventura a credere l'esistenza di organismi dotati del potere di riprodursi e moltiplicarsi, dando vita ad esseri simili a loro, quali sono i corpi delle piante e degli animali : e perchè ciò? perchè nulla di simile veggiamo uscir dalle mani nè pure de' più ingegnosi ed ammirati fra i nostri artisti. Noi che non comprendiamo tanti effetti materiali sottomessi al senso , noi la cui ragione ha corte le ali, anche tenendo dietro ai sensi, non dobbiamo prendere maraviglia, se non ci è facile penetrare. Que chiare di senso non disserra , se non comprendiamo il potere incomunicabile del Creatore. Ma tra il mistero e l'assurdità non può esitare nella scelta uomo di mente sana, in ispecie se rammenti ch' egli è per ogni dove circondato da misteri. Pare tuttavia che un ovvio esempio renda la cosa un noco più intelligibile. Allorchè voi, ad altri favellando, generate nel suo spirito la percezione di qualche novella idea o cognizione o qualche nuovo affetto, che in lui prima affatto non era , la vostra percezione o cognizione o affetto non si parte da voi, nè punto scema : e l'affetto o la cognizione o la percezione dell'idea nell'altrui animo dalle vostre narole prodotta benchè sia generata da voi e sia più o meno somigliante alla vostra, pure non è la vostra; non è modificazione del vostro spirito, ma dello spirito altrui: anzi nè pure ha somiglianza perfetta con quella ch'è in voi : il più delle volte meno niena sarà la cognizione : meno chiara sarà l'idea : meno forte o forse più forte sarà l'affetto. Tali cose produconsi da una cagione. tanto da esse distinta , quanto le onde aeree , mediante le quali la vostra volonià produce cotali effetti. Questà è una specie di creazione umona: quegli effetti erano nulla prima che voi il produceste; ma esistera la sestianza in cui gli avete prodotti. Ogni operazione della creatura sari sempre imperietta immagine della creazione. La creatura poù labra generare e in certo mode creare le modificazioni o le forme: è proprietà incomunicabile dell'Omaipotente creare le sostanze.

Molti argomenti a favore dell'eternità del mondo, o del moto o della materia arrecarono gli antichi filosofi. A questi ha dato risposta, dopo Gio. Filopono, il P. Ben. Pereira 1, e ultimamente gli ha chiamati a novo esame l'Illustre Galloppi 2. Reputiamo qindi inutile rifare il già fatto, tanto più che non il reroliamo di gram momento, nè la noia del trascriverli sarebbe per avventura compensata dall'utilità.

A molti faceva gran fora quel detto: En nitito nitit. Lucreio none il principio; Nullum run e nititoli giqui tirinitui unquam 3, Le due ultime veci rendono il verso empio del pari el assuralo; mentre per opposito ninna creata sostanza esisterebbe, se pel volere di Quei che puote (dirinitui) non fosso creata dal niente. L'adagio poi: nullum run e mihio gigni, separato da quella sciapartac himas, è evidente, se intendas, che il mulla non fa gienera alcuna cosa, ovvero che ninna cosa può farsi servendosi del niente positivamente come d'uno strumento, o quasi di materia, dandogli una forma. Ma da ciò affatto non discende che il Creatore non sosta da l'esistenza a ciò che non l'aveva (e perciò era non esset o niente), e questo senza alcuna cagione da sè distinta, nè materiale nei internetible.

Fa ad alcuni difficoltà questo argomento: ciò che Iddio potè in un tempo, lo potè sempre ed ab eterno: potè dunque creare il mondo ab eterno; dunque il mondo potè essere eterno. La difficoltà in questo caso, come in tanti altri, nasco dalle parole, del cui sen-

<sup>1</sup> Bened, Pererii S. 1. De communibus omnium rerum naturalium principiis. . . . Romae 1756, L. XV, c. 2 et seq.

<sup>2</sup> Storia della Filos. del B. P. Galluppi. Napoli 1842, C. V, VI, VII ecc. 3 L. I. v. 151.

so spesso non si rendo ben conto chi ne fa uso. Qual cosa, di graita, si vuol significare, allorché dicesi: Iddio podi erenere obeterno? Se veglion dire: pole creare nella eternità, non solo siamo d'accordo in affernare, che folio ciò potesse, ma non concegiamo che creasses, seilvo se nella sua eternità, come l'uomo non fa le sue opere se non nel tempo: l'eternità può dirsi essere a Dio ciò che a noi è il tempo.

In sua eternità, di tempo fuore,
Fuor d'ogni altro comprender, com ei piacque,
S' aperse in nuovi amor l'eterno Amore.
Ne prima quasi torrente si giacque;
Che ne prima nè poscia precedette
Lo discorrer di Dio sopra queste acque 1.

Perciò diciamo. Iddio aver creato nella sua eternità il mondo non eterno, come nella sua immensità il mondo non immenso, e nella sua eternità ed immensità noi nè eterni, nè immensi. Non pensiamo, quella frase : creare ab eterno , intendersi da alcuno in questo senso: creare dal principio della eternità. Questo senso sarebbe contraddittorio: poichè eternità e principio mutuamente escludonsi, nè ciò che comincia può veramente essere eterno. Rimane dunque che colla frase : Iddio potè creare il mondo ab eterno. intendasi: Iddio potè creare un mondo, il quale fosse senza cominciamento o, come parlano le scuole, eterno a parte ante: altro senso non troviamo in questa formola. Ora ciò noi neghiamo, anpoggiati al precedente ragionamento. Creare il mondo, cioè il contingente, il mobile, il mutabile, e crearlo ab eterno, vuol dire render reale ed attuale una serie infinita di moti o di mutazioni . la quale abbiamo dimostrata ripugnante e contraddittoria. L'elernità può rappresentarsi da un punto immobile senza flusso e senza

1 Dante, Parad. XXIX, 16-21. Fuor d'ogni altro comprender, intende fuori d'ogni spazio. Non in uno spazio già esistente Iddio creò il mondo ma in un collo spazio: prima era solo Iddio eterno ed immenso. parti: la linea retta rappresenta il tempo fluente, il quale ha necessariamente un principio, benché forse a noi nascosto. Dal punto può fluire la retta (il tempo concreato al mondo), ma non già un altro punto.

### §. II.

### Stato primitivo della materia creata.

Colui, lo cui saver tutto trascende 1, ossia l'Essere assoluto. indipendente ed immutabile, pienamente conosce sè stesso ed il suo potere, e nella sua increata intelligenza, che tutto comprende, ha necessariamente l'idea di ciò che non è Esso, ma può per Lui esistere, cioè di esseri contingenti, finiti, variabili, dipendenti da Lui, ed esistenti nel tempo: conosce sè stesso, libertà assoluta e somma perfezione morale, ed ha in sè l'idea di una libertà condizionata e di una virtù limitata ed imperfetta. Mosso dalla sua bontà, si propone ab eterno di effettuare nel tempo tali idee, in un determinato modo, ed ecco decretata la creazione. Benchè nulla sia ancora fuori di Lui, già Esso regna, De' pensati suoi mondi alto Monarca 2. Ecco il solo senso, nel quale il mondo può dirsi eterno, ossia già essere stato primachè fosse chiamato all' esistenza. Comechè le creature fossero nulla in sè stesse, nè vi fosse materia onde trarle, era tuttavia nella mente e nella volontà del Creatore la loro idea, ed il decreto di crearle; com' è nell'animo dell'artista il proposito di eseguire un lavoro, e l'idea di esso : non erano puro niente rispetto all'intelligenza creatrice; per la quale e secondo le cui leggi dovevano esser fatte 3.

- 1 DANTE, Inf. VII, 73.
- 2 Tasso, Sette Giornate. Giorn. prima.
- 3 Privaquam ferrent universa, erant in ratione nummen Naturee, quid aut qualita aut quomodo future assent. Quare cum a quae facta mut clarum sit nitil future antequam ferrent, quantum ad hoc, qui non erant quod muce mut, neque erat, ex quo ferrent; non lamen milit erant, quantum ad rationem factualis, per quam et secundum quam ferrent. S. ASSELMES, Monol c. IX.

All' attuarsi del concetto divino, all' eseguirsi del divino decreto, ecco le creature, ecco il principio del tempo col principiare del moto e degli esseri mutabili. Li trae il Creatore dal nulla. . cioè non li trae da alcun essere preesistente : crea dal niente cioè fa che sieno le cose le quali prima non erano 1 : ciò fa senza alcun soggetto preesistente. E donde Egli le avrebbe tratte? Dalla sua propria sostanza. la quale non è se non Dio stesso con tutte le sue perfezioni infinite? No certamente. In essa tutto è uno ed indivisibile, perciò non veggiamo qual cosa Iddio possa trarre della sua sostanza : nulla ci trova se non sè stesso , nulla che non sia Lui e che da Lui differisca ed immensamente ne differisca come il finito dall' infinito. La sostanza divina non ha parti, non è canace di limitazione. Non è sostanza divina ciò ch' è circoscritto, inerte, mobile, variabile, corruttibile : anche meno ciò ch'è capace d'ignoranza, di errore, di pena, Dunque Iddio non ha tratto il mondo dalla sua propria sostanza, ma ha fatto succedere l'esistenza delle creature alla loro non esistenza, ha dato l'essere a ciò che non lo aveva, e perciò era nulla, vale a dire non era. Ouod autem non de se, utique de nihilo : non enim erat aliquid. unde faceret, come scrisse S. Agostino 2.

Senza dubblo quanto è di virià, di forza, di potenza nelle creature, tutto al estreno minentemento è nel Creatore, nè per l'apparire di quelle v'ebbe più di potenza, che non quando era solo il Onnipotente, quantunque qualche potero e qualche forza abbia da lui ricevuto ogni ente creato; ma non pereiò la creatura è in proprio esmo partecipe della sossituzza divina, nè è parte, o modo di estere, o limitazione o modificazione dell' Essere limitio.

Gli esseri contingenti o creati differiscono dunque necessariamente dall' Essere infinito, dal necessario, dal Creatore, cui essi debbono l'essere ed il modo di essere, pel cui libero volere sono

<sup>1</sup> Creatrix Essentia universa fecisse de wisilo, sive quod universa per illam facta sunt de nisilo, id est quae prius non erant, nunc sunt aliquid... Cum illa fecit, aliquid fecit; et cum ista facta sunt, nonnisi aliquid facta sunt. S. ANSELM. ib. c. VII.

<sup>2</sup> De Gen, contra Manich, c. 27.

ciò che sono, e da cui pienamente ed essenzialmente dipendono. Tanti dumque fra 1 contingenti possibili vennero all'esistenza, quanti Esso volle, e quali volle in quello statio riu volle. Non fece il Creatore quanto pole, nò ciò era possibile, dacchè la sua potenza è inessuribile 1, nè fece ciò che gli era più agevole, polchè all'Omipotente tutto del pari non è difficile. Numquid Deo quidquon est difficile 2º Nulla dunque intorno a ciò possiamo definire a priori.

Tuttavia sembra che qualche cosa possiamo osare di dire , rispetto alle sostanze materiali , delle quali solamente ora favelliamo. E in primo luogo si cerca se le leggi fisiche, come la gravitazione universale, e le chimiche affinità, furono dal bel principio imposte alla materia tali quali sono al presente, e tali si sono conservate invariabili in tutti i periodi cosmogonici. Benchè della risposta affermante non possa darsi rigorosa dimostrazione, tuttavia non sapremmo dubitarne. Alcuni dicono: non dee parlarsi di leggi di natura, allorchè favellasi della creazione. Senza dubbio le leggi della natura non ebbero alcuna parte nella creazione. Esse non poterono creare in alcun tempo punto più di quanto il possano al presente, nè fuor solamente nella mente di Dio, erano le leggi regolatrici de' corpi, allorchè corpi non erano. La creazione è un atto istantaneo della Onnipotenza, il quale rende possibile. l'attuarsi delle leggi fisiche e da queste si presuppone. Ma qui cerchiamo, se tali leggi furono concreate alla materia, o veramente il Creatore tardò alcun tempo prima di sottonorre questa a quelle, o se per avventura Ei la sottoponeva da prima a certe leggi . quali poi cangiava in altre. Ma qual cosa mai sarebbe stata una materia senza alcuna legge, o di quale uso? Supporre poi che il Creatore abbia stabilite da principio quasi un governo provvisorio . che Egli muti le sue leggi . è questo un concetto degno

<sup>1</sup> Non enim impossibilis (impotente) erat ownipoteus manus tua, quae crearii orbem terrarum..., multum enim valere tibi soli supererat semper (ill tuo potere è sempre lo stesso ne mai esaurisce); et virtuti brachii tui quis resistet? Sap. XL 18, 92.

<sup>2</sup> Gen. XVIII. 14.

della somma Sapienza? Non est Deus ut filius hominis ut mutetur 1. Non è la materia un essere intelligente, al cui volere possano convenire diversi precetti , a misura del suo crescere o di esterne circostanze. Nulla ne dice . che le leggi imposte alla natura abbiano lasciato di operare in alcun tempo, così come operano al presente. Se nuovi effetti in altri tempi accadevano, se l'aspetto della nostra terra (intorno alla quale possiamo dire qualche cosa di più che degli altri globi ) per diversità di circostanze cangiava, ed essa presentava fenomeni differenti da quelli che avea prima mostrati e da quelli, ch' era per mostrare in seguito. da questa differenza di effetti, non conseguita, le leggi fisiche esser variate. Allora dovrebbon dirsi variate, quando avessero prodotti effetti diversi , rimanendo le stesse circostanze. Come altri ha bene avvertito, un terreno dovrebbe dirsi cangiato di natura . quando seminandoci noi il frumento, invece del frumento producesse fave. Ma se nel terreno che soleva dare frumento, seminiamo fave, esso produrrà fave': nè perciò alcuno dirà: il terreno ha cangiato natura : ovvero l'umidità , il calore e la luce o lo hanno abbandonato, o non più operano come per l'addietro. Il medesimo dee dirsi delle leggi fisiche, dalle quali ripetonsi le modificazioni sofferte dalla materia : finchè le circostanze sono rimaste le stesse, le leggi hanno overato similmente : allorchè cangiavansi le circostanze , gli effetti dovevano cangiare , annunto nerchè le leggi rimanevano le medesime 2. Possiamo dunque supporre e prendere per conceduto, che le leggi fisiche furono concreate alla materia . che sono universali rispetto al tempo come rispetto allo spazio, vale a dire sono state sempre le stesse, come dovunque sono le medesime, e che il Creatore per mezzo di esse diè quei moti che giudicò opportuni alla inerte materia la quale da per sè non poteva darseli, e senza i quali il mondo non sarebbe, ma in suo luogo una massa inerte e come un immenso cadavere.

<sup>1</sup> Num. XXIII, 19.

<sup>2</sup> Cosmogonie et Géologie . . . . par J. B. Dalwas, pag. 28.

Fu la materia dell'universo creata tutta insieme? tutta nel principio del tempo? Oui ancora nulla possiam decidere a priori, nè le osservazioni possono darci alcun lume. Tuttavia poniamo mente che niun fondamento abbiamo per affermare più creazioni materiali, e che più degno di Dio ci si presenta il crear tutto in un istante, mentre sembra sentir troppo la debolezza e l'umanità quel ritornare più volte sul proprio lavoro ed aggiungervi come nuovi ingredienti: rammentiamo che oggidì nulla di nuovo veggiamo crearsi, ma soltanto da sostanze preesistenti formasi ogni composto fisico non escluso quello destinato ad albergo dell'anima fatta ad immagine di Dio, talchè pare ricevuta qual legge generalissima di natura, la legge di conservazione, cioè che nell'universo materiale nulla si crea di nuovo e nulla si annichila, onde, trattando di forze naturali, è vero il detto: Nil posse creari - De nihilo, neque res genilas ad nil revocari 1. Dono queste considerazioni, con tutte le sembianze di verità ci si presenta il nascero simultaneo di tutta quanta la materia dell'universo, in un colle leggi . ad essa imposte, col moto e col tempo. L'atto della creazione di quanto fu creato in principio, non durò alcun tempo. « Tutto, scrive S. Gregorio Nisseno, creato fu in un momento e senza alcuno spazio di tempo: il principio non ci lascia pensare alcun intervallo: siccome il punto è principio della linea, così il momento è del tempo. »

In quale stato apparve la materia nell'epoca della creazione? Questa ricerca pare per avvenitura a non pochi vana ed assurda. Qual cosa, si dird. possiam noi sapero di quello stato primigenio delle cose; ? Allorchè cominciamo a trovare stratificazioni, o roture, raddrizzamenti o frammenti di strati, o fossili organici; o indizii di esplosioni plutoniche o di eruzioni vulcaniche, allora cominciamo ad aver qualche luce, allora possiamo concepire speranza di avere, se non veramente la storia, almeno de frammenti della storia del nostro globo, del quale solo fia i corpi componenti l'universo di e premesso evolvare i vetonde. Questi indizii sono

<sup>1</sup> LUCRETIUS, De rer. nat. 1, 266, 67.

pel geologo ciò che sono le statue, le medaglie, le armi, gli utensiti, le tombe, all'archeologo, che si pruponga rintracciar le memerie di un popolo dimentato. Als chi vuole antare di il de-timnumenti superstiti, ascendere al principio del tempo, all'ordine primordiale delle cose, costui Ceratiri ope daedalea —Nitturpensis, citre dadurus — Nonim pouto 1: di là dai primi tempi storici, oscuri anch'essi, si troverà privo di monumenti, fra le tenchre e le favide de fempi mitologici.

E in vero meriterebbe questi rimproveri chi pretendesse darci un particolarizzata descriziono dello stato primigenio delle sostanze corporee. Ma chi contento di stabilite qualche proposizione generale, non pretende scendere ai particolari, non ci sembra un learo presuntusso. nel degno di alcun rimprovero.

L'Onnipolenza divina poteva creare la materia in quello stato che più le era a grado: la sua sapienza la fece esistere in uno stato conveniente a suoi fini imperscrutabili. Alla debole nostra mente poteva apparire più conveniente e più atto a fare splendere la gloria divina nella sua taumaturga onnipotenza, il creare un mondo adulto e perfetto, ed in particolare la nostra terra con isole continenti monti vegetabili animali e sopratutto non mancante dell'essere capace di conoscere e lodare il Creatore, nè di quanto a tal essere è necessario ed utile. Gran forza sembra dovesse fare questa ragione di congruenza nell'animo di Filone Ebreo e così di Origene e di alcuni altri Cristiani, i quali tennero il mondo perfetto e compiuto fin dal principio, benchè venerassero quell'antico e sacro volume, che pare insegni apertamente il contrario. Al presente i fatti parlano assai chiaramente, nè v'ha persona mediocremente istruita in queste materie, che possa credere, il mondo essere stato adulto e compito fin da principio, ed essere fin d'allora comparsi sul nostro globo l'uomo o i bruti o le piante.

um d'altora comparsi sui nostro giono i uomo o i brutu o le piante.

Poichè al Creatore non piacque fare quella pomposa mostra
della sua onnipotenza, dando ad un tratto l'esistenza ad un mondo
compiuto co' suoi abitatori, nossiamo credere che piutfosto voles-

<sup>1</sup> HORATIUS, L. IV. Od. 2.

so far mostra di sua possenle sapienza, croando la maleria nel suo più semplice salco, ed imponendo limmeliatamente quelle opportune, semplici e fecondissime leggi, che tuttera la reggouo: per nezzo di quaete gli piacque operare in seguito quanto da esse consegue e può per esse produnsi, intervenendo Egli immediatamente e straordinariamente allora soltanio che all' opera da efferimentariamente allora soltanio che all' opera da efferimente per aneste dello avidine di mel suo operare: ora al presente Esso opera nell'universo con volontà uniforme o permanente, per mezo di queste leggi da Loui imposte alla natura (all' universo materiale): gli esseri organizzati eziando per mezo di esse leggi da picolo semi od uvo i passano gradatamente allo stato di grandi alberi e di grandi animali, atti a perpetane la lospecie. Non è panto versimine, che idolo diversamente operasse negli antichi e ne' primi tempi: Ego Dominus et non mutor 1.

Questa antienza ci appare sola probabile, escluss la creazione simultanca di un mondo compito a un dipresso quiale or lo vediamo. E invero non è facile persuadersi che fra le cose, le quali polevano conseguire dalle sapientissime leggi imposte alla natura, una parie il supremo Legislatore voliesse produrre tutt ad un tratlo perfetta, e poi, lasciando il tutto imperfetto, afficiasse l'altra porzione alle leggi di natura. Anche meno probabile ci appare che la somma Supienza, videndo fare tutte le cose immediatamente, senza mezo con istraordinarii comandi, rimettessis senza bisogno più volte le mani all'opera sua, ed oggi ne facesse sola una jarte e domanui un'altra.

Per queste o per somigianti ragioni noi abbiamo nell'introutrione sospettato, che la mente sagacissima di S. Tommaso di Aquino, allorchè dettava i Commentarii sul Maestro delle sentenze, si movesse a giudicare che la più volgaro interpretazione dei sei giorni genesici fosse meno atta a difudero dagli scherni degl'increduli la sarca Scrittura, e preferisse quella di S. Agostino, benchè sembri mone letterale. Checchè sia della interretazione

<sup>1</sup> MALACH, III, 6.

biblica di S. Agostino, la sua dottrina filosofica, chi ben la interdar, riduesci a dire che Iddio fece immediatamente dal principio quanto non può prodursi per le leggi paturali, come le sostanze spirituali e gli elementi de' corpi, e poscia, per mezzo di esse leggi e delle forze o virtuò comunque piaccia appellarle, da Lui date alla materia cresta, produsse il rimanente. Se poi rispetto alle forze da Dio poste nella materia, S. Agostino non pariò come farebbe a' di nostiri, e sembri balora troppo restringerle e talora per avventura estenderle più del dovere, niuno dee prenderne maraviglia.

La esposta dottrina, nulla detraendo alla potezza ed all'azione del Creatore, no pone in più bella mostra l'instibili supienza, la quale fin del primo cruarto, dispose tutte e singule le modecole materiali così aggiustatamente, o dotolle di leggi si opportuno e nella bro semplicità così efficiaci, da doverno seguire tanti mira-hiti effetti per la formazione e per la cosserziano de tigoli che un primi più antichi tempi e nel decorso dei secoli. Abbiamo detto, che nulla detrao alla potenza ed all'azione del Creatore: imperocche Egli solo, che ero ila materia quale e quanta svolle e nello stato, in cui qfi piacque porta, egli solo la conserva, solo in empose e le conserva quelle universali leggi il moto, le quali percià appunto giustamente diconsi leggi, perchè procedono dalla voloni del Legistalore supremo, promulgate nei fatti. La materia è inerte e passiva: lo spirilo è attivo. Corpuz non monet, zed monetar 1.

Qual sarà questo stato semplicissimo della materia, nel quale possiamo immaginarla nel principio del tempo? Se niuna compo-

Il Matricias nature na putenas premu inerten, simirum premus indiferenten and mont, equitaten, in au distruminatio procreate ail condensation, et ediction nature equitaten, in au distruminatio procreate ail in endera state, et election nature nature te retiliquaren eririma commina imperato monten imperato monten imperato monten imperato monten imperato monten et en entre en entre et entre entr

sizione ossia fra sostanze omogeneo o fra eferogenee si suppone esistente da principio, niuna aggregazione, niuna combinazione, non dobbiamo dianque supporre da principio ne rocce, ne masse solido, no liquidi, ne cristalli, ne aleun corpo composto. Perció assi huta la materia sezua alcun legamo, divisa o shricciolata nelle sue minime ed ultime particoletto o, come suod dirist, in adomis, separatí uno dall'altro, e collocati ciascumo ove alla Supienza creatrico piacque di collocarlo: questi atomi, apparterranno tulti alle sostanze, somolici ed elementale.

No punto questo nome di atoni oggidi spaventa chi sin nezzamente al giorno dello stato delle settore: percevito era non trattasi degli atoni di Epicuro, vaganti a caso pel vuoto, e finalmente per bella sorte riuniti a formare il cielo, la terra, il mare e di animali 1. Si tarta di atoni, retti da leggi regolarissime, de quali si determina il peso relativo, i quali nelle combinazioni unisconsi in proportioni determinate e fisse, o spesso formano restallizzamedosi de poliedri di perfetta, regolarità; e percit di atoni, che al tuto esciudono e confitano l'assuria pioetsi del caso. Le dottrine atonistiche de' moderni chimici, cominciando dalle indagini di Dalona (e sei suco della sepenziazioni di Higgins) fino alle ultime pregiabilissime del sig. Dumas 3, non meco della teorica della restallizzazione, sono un eccellente commentario dello belle parole, che al Creatore violgeva lo scrittore della Supienza: Omniui in mensura et sumero et pondere dispossiti. C. M. 3, 21

Nè v'ha ragione alcuna per supporre create, ad un tempo cogli atomi delle sostanze semplici, ordinarie o inorganiche, le molecole organiche. Non esiste, come in altri tempi potè sospettarsi, una

 Sponte ma forte offensando semina rerum Multimodis, temere, incasum, frustraque coacia, Tandem coaluerita c, quae coniceta repente Magnarum rerum ferent exordia semper, Terrai, maris et coeli, generisque animantum.
 Lecarr. II. 1058.

2 Sur les equivalents des corps simples, par M. I. DUMAS. Comptes Rendus de l'Ac. Novemb. 1857.

materia di suo genere, e diversa da ogni altra, propria eschasimenele de corpi organizzati. Da questi tragguasi molte particolari sostame, le quali non si rinvengono nella natura inorganica, e diconsi muteriali organici; ma questi medesimi sono composti di elementi organogni (detti ancora materiali mediati e primitir) i fra questi non se ne è rinventto un solo, il quale non trovis ciandio fra le sostanze inorganiche. I undorna chimici sono poi riusciti a produrre artifizialmente alcuni materiali organici meno complicati, come lo zucchero e l'alcod, henche non mai un essere organizzato (de pure appartenente al regno vegaballe) e nemmeno un organo, ossia una parte atta ad esercitare qualche funzione viale.

È vero: noi non sappiamo con certezza quante e quali sieno le sostanze semplici. Ne recenti trattati di chimica si avverte, con tal voce intendersi ora non altro che sostanze indecomposte, le quali e non altre si sono osservate formare come elementi i corpi composti, e le quali possono riguardarsi come semplici / primordia rerum, corpora prima, principia), finchè i fatti pon tolgano loro questo onore : può dunque essere che le sessantatre sostanze semplici de' niù recenti trattati di chimica, o almeno alquante fra esse, non sieno tali in proprio senso. Anche più è verisimile che esistano altre sostanze semplici da palesarsi alle indagini future dei chimici, o da restare ad essi per sempre ignote, perchè sepolte nelle profonde viscere della terra, inaccessibili all'uomo. E uscendo del nostro globo, quante sostanze semplici non possono esistere in tanti altri globi! Ma tuttociò poco importa nel postro caso. Le sostanze semplici, cioè non composte di più sostanze eterogenee, esistono certamente. Cornora sunt porro partim primordia rerum. - Partim concilio quae constant principiorum 1 ; è una verità in tutti i tempi riconosciuta. Ora queste sostanze elementari o chimicamente semplici (quali e quante esse sieno), possiamo crederle create senza niù da principio. Così molti hanno nensato e moderni e antichi, S. Gio, Damasceno 2 insegna, Iddio aver

<sup>1</sup> LUCRET. I, 484. 2 De Fid. Orthodoxa L. II, C. V.

fatto dal nulla civil, terra e quinto è în esis; ma alcune cose immedialamente, cioè gli elementi, ed altre per suo volere essersi formate di essi elementi. Senza pretendere di sapere più di quanto ci è lecito sapere, possiamo immaginare l'universo, composto degli elementi al presente, conosciuli (che possono abbastanza bene rappresentare i veri elementi), senza brigarci degli altri, frose esistenti, ma a noi al tutto ignoti, e quelli immaginare, non già congiunti cà coesione o da chimica attrazione, ma divisi nelle loro minime particolette, e queste disseminate nello spazio, isolate o disgiunte, distanti el otiloptenderi i'una dali 'altrica

So quejes asstanze indecomposte, che hanno resistito a tutte lo forza della odierna chinica, si formarono primitivamente da altri elementi , è da dire che arcigrandissima era l'attrazion chimica, la quale tra questi si esercitava, almeno nello stato atomico, e la quale il tritiene combinati, e perciò tricno probabilmente i primi composti, o sembrano avere stretto un coll'altro, direbbe Dante: Tal vime, che ciumnai nos si divinna 1.

Alcuni opiamo, che la materia ponderablie sia tutta omogenea, te ultime particello del divessi elementi chimici siamo probabilmente constituite dalla condensazione o dall'unione atomica, e differicano una dall'altra selatino le ununero o per la dispositione
degli atomi componenti congiunti. Questo pensiero non solo è
stato accarezzato da fisici speculativi, ma trova qualche favore
anche presso gli sperimentatori. Questo innico rope semplice,
questo elemento degli elementi potrobbe essere o l'idrogene (il
più leggero de corpi ponderabli conscituit) o più verissimilmente
una sostanzionala (seonoscitata in istato d'isolamento) il cui pesso
actomico fosse la meta o altra parta tajuota di quello dell'idrogeno 2. Comunque siasi, se questa formaziono delle prime molecule
de corpi chiamati semplici che lungo, questa fa cortamente opera de primissimi tempi, operata per divin volere con mezzi a noi
fatta sconosciuti. E noi, senza entrare in queste difficili idadgini,
fatta sconosciuti. E noi, senza entrare in queste difficili idadgini,

<sup>1</sup> Parad, XXIX.

<sup>2</sup> V. Dunas 1. c.

al nostro scopo non necessarie, e dalle quali nitua certezza otterremno, possiamo, come poé anzi dicevamo, immaginarci, ció che pol fu il mondo nel suo proprio e candido senso, non essere stato da prima se non una congerie di tutti gli atomi delle varie sostanne elementari, senza alcuno de corpi, che sappiamo essere composti. Questo miscuglio degli elementi corporei senza alcuna apparenza di quanto ora cade sotto i nostri sensi, fu detto materia informe 1.

Per ispiegare molti fenomeni della elettricità, e principalmente per render ragione di quei della luce e del calorico raggiante, si ammette assai generalmente, oltre l'esistenza della materia più grossolana ed atta a pesarsi (ponderabile), quella di altra materia sottile o dell'etere, in cui tutti i corpi ponderabili sono immersi. che in essi tutti s'incorpora e, come pare, nelle differenti sostanze diversamente abbonda ed ingenera in esse diverse proprietà. Questa materia sottile, diversa dalla ordinaria e più conosciuta materia, la veggiamo comparire con varii nomi ne diversi tempi e nelle diverse scuole di filosofia naturale (Liquidum et gravitate earentem - Aethera, nec quidquam terrenae faecis habentem. Ovid. Metam. I. 67): nè pare agevole farne a meno. Non è di questo luogo entrare in questioni intorno a questo etere e difendere la dottrina, comune fra gli odierni fisici. Ci basti osservare che, se i fenomeni ci muovono ad ammetterlo, ci muovono ancora a crederlo, come il resto del mondo corporeo, creato da Dio in principio, ma isolato e non combinato coll'altra materia. Tal combinazione peraltro, posta la forte attrazione fra esso etere dovunque diffuso e gli atomi in esso immersi, sembra che dovesse essere anteriore a tutte le combinazioni a noi note della materia, come pure la più malagevole a disfarsi.

Che il primiero stato della materia fosse tale quale ló abbiamo concepito, è supposizione comunemente accettata, come sola ve-

1 Comphures antiquorum initio rerum et ante dierum sex opera, informe quiddam et inconditum a Deo procreatum cemsent, quod sies vel mate riam appellant. Petavius, Theol. Dogm. De Opif. L. 1, c. IV, §. 1, 2; c. XV, S. 1, 2. risimile. Il sig. Dalmas ci presenta tutta la maleria elementare dell'universo, lutti gli elementi de' corpi ponderabili ed imponderabili, creati allo stato atomico e contico, formanti una sola immensa nebulora di materia invisibile ed impalpabile. «Tale fu, aggiunge, lo stato primo della materia elementare, secondo i fisici e gli astronomi moderni; tale fu ancora il suo primo stato secondo Mosè 1.»

L'illustre A. Ampère ne suoi scritti cosmologici 2 (ne mali non meno del noto ingegno dell' autore lodiamo il suo rispetto pei libri sacri ) immagino, tutti i corpicciuoli o sia semplici o composti, i quali concorsero alla formazione del sistema solare ed in narticolare della terra, essere stati da principio in istato di gas; dal che conseguita la temperatura di essi corpi allora senza comparazione più elevata, che non sia al presente. Volendo ascendere a' primi fenomeni fisici , parmi non sia da far motto di corpi composti . i quali suppongono già compiuta un' operazione . cioè la combinazione. Quel calore iniziale noi così immenso sembra non punto necessario e meramente ipotetico. Affinchè quelle particolette fossero tra loro disgiunte, non era necessario lo stato di gas, o che esercitassero una mutua ripulsione, mentre noi dovevano attrarsi e congiungersi : bastava, fossero collocate da princinio ad una certa distanza le une dalle altre, come tanti minimi solidi soggetti alla legge dell' universale gravitazione.

Più volle dai moderni, dopo Laplaco, dicesi moteria nelulusa questa congerie atomica primitiva. Ma, checchè si pensi della materia nebulosa degli astronomi , i quali talora l'appellano forforica, noi non conosciamo materia, di cui sia essenza o essenzial proprietà il risplendere : niun corpo è luminoso per sei nistretto senso, e allorchè un corpo cestè appellato, non altro si vuole inmedere se non che la sua luce non è aliena e comunicata, come quella de piameti e de statelliti. I corpi di lor natura sono oscuri: le tenebre sono per natura anteriori alla luce: il risplender di essi è cosa accidentale, prodotta da esterne cagioni. È dun-

<sup>1</sup> Op. cit. pag. 87.

<sup>2</sup> Revue des deux mondes, Juillet 1833,

que da credere che da principio la materia creata fosse oscura ed invisibile, e perciò non avesse l'alta temperatura del calor luminoso.

Tuttavia non vorremmo mantenere che essa fosse o rostasso lungamente allo zero assoluto di temperatura : un certo grado di temperatura sembra condizione essenziale di qualunque chimica combinazione, ed è da credere, per analegia, che niuna ne avverrebbe nè meno fra gli atomi, se questi fossero allo zero assoluto. La materia è indifferente al moto ed alla quiete; ma in uno di questi due stati conviene che sia , poichè non v' ha stato di metzo. Perciò così ci è lecito supporre gli atomi ne' primi istanti della loro esistenza in quello stato di moto tremulo . il quale sembra costituire il calorico, come immaginarli senza tal movimento e privi al tutto di calorico. Nondimeno osiamo proporre una congettura. Fortissima attrazione sembra esercitarsi tra l'ordinaria materia e l'etere o la materia imponderabile. In virtù di questa legge divina dovette nei primi tempi questa a quella congiufigersi con vincolo indissolubile, e l'etere cingere quasi con un'atmosfera ciascuna molecola dell'altra materia; questa operazione pare che potesse destare, tanto in queste molecole, quanto nell'etere, que' movimenti, i quali producono o piuttosto i quali sono ciò che appelliamo calorico. Ma non abbiamo alcun fondamento ner sospettare, che questa temperatura iniziale giungesse allo zero ordinario de nostri termometri (assai superiore al vero ed assoluto zero) ossia alla temperatura del ghiaccio, che fondesi, e molto meno alla temperatura del calor luminosó.

Dovremo dunque dire che lo stato primitivo del mondo fu il caos? Non v'ha seria difficoltà contro questa voce, purchè ben si concenisca la natura di questo caos. Serive S. llario:

Omnia cum tegeret nigrum Chaos, altaque moles Desuper urgeret informis corpora mundi, Nec species, nec forma foret; Deus intus agebat 1.

1 Carm ad Leonem. — S. Agostino, De Gen. contr. Manich. c. 5. Prima materia facta est confusa et informis, unde omnia fierent, quae distincta Il nostro caos non è eterno, nè increato, come quello degli antichi genilii. Cominciamo da Dio creatore della materia, non già dal caos, come Esicido, Ovidido dal l'antichi. Udiamo ii Sulmonese, ove comincia le sue metamorfosi dalla grandissima e verissima metamorfosi, che fu la mutazione della materia informe nel mondo nourriamente dello. nericaziona. adortante da abiatio.

> Ante mare et terras et quod tegit omnia caelum, Unus erat toto naturae vultus in orbe, Quem dixere chaos, rudis, indigestaque moles 1.

Non pone da prima se non materia confusa: ne poscia ricorre ad un Dio ed alla *miglior natura* per dare l'essere al caos, ma piuttosto per disfarlo e sostituirgli l'ordine.

> Hanc Deus et melior litem natura diremit, Nam caelo terras et terris abscidit undas etc.

No era nel nastro casa confusione e disordine se non apparente; mentre tutto era posto nel lungo conveniente, e logis apientiasime tutto reggevano e tutto disponevano all'ordine manifesto future, il quale dovca partorirsi da quell' apparente confusione. Conversa to fu ordine e contratto — Alle matimizie, noi diciamo con Dante. Ovidio vedeva nel caso discordia, lite e battaglie i Non bene riactiorum discordine semina rerum — Prigida pungubonta califia, faimentia riccie etc.) Noi vediamo piuttosto amicizia ed amore in quales congerie adonica acadante all'unione, donde erano per usci-

atque formata mat : quod credo a Graecis zsis: appellari. Sic enim et alio loco legimus dictum in laudibus Dei: Qui fecisti mundum da materia informi : quod aliqui codices habent: de materia invisa.

1 Metamorph. 1, 5. Alcuni leggono: Ante, mare et tellus et quod tepit omnia carban, come leggosi in qualche codice, ed allegano a lavore di questa leione due losophi paralleli di Ovidio medesino: Fast 1, 166. 1916, oquas, tellus, uma necrus erant — Art. II, 168. Unaque erunt facies, si-dera, terro, fretum. Secondo questa leione quella ate, posto assolutamente, suonerebbe: unte rerum originem; in principio.

re tanti globi compatti e solidi, e tante combinazioni generate dalla concordia di sostanze eterogenee.

Dirà per avventura taluno: a qual fine il Creatore, che tutto pertea fare in un titto, senzi alenna difficoltà, polo volere che le cose si facessero lentamente, e la terra e gli altri globi in un lungo spazio di tempo restassero disadorni, inabitabili e in qualche sesson informi, o solanho a peco a peco si andassero, a così dire, organizzando, secondo le loggi da lui imposte alla natura? Idolio sufficiente consociore della suas appenza e podenza; ne ha duo-po, come l'uomo, di alcuna pruova sperimentale, per consocerno il inititi, che non sono. Egli opera a find sua gofrar, mai requanto essa è bene non suo, ma di chi lo glorifica, perocchè il glorificarlo vale hen conoscerlo ed apprezzarlo, nel che sta riposta la superma perfezione delle nostre supreme potenze: ma in que'pri-mi fempi dov'era la creatura intellettiva, ammiratrice dell' opera edile loggi del Creatore?

A chi così interpellasse, altri potrebbe in longo di risposta ramentare, che incomprensibili sono i giudizii di Dio ed investigabili ie sue vie, e niuni di noi fin ammesso al suo consiglio, che l'umono non può veder tutto Collar ceduta corta d' una spanna, e perció dobbiamo ster contenti al fatti. a sapere ciò che è o fu, senza indagare troppo curiosamente il perchè. Si avverta poi che quella difficoltà, se difficoltà è, urge non meno coloro, i quali vogliono tutto l' miverso creato e formato in sei giorni di ventiquattro ore: dinanzi agli occhi dell' Eterno mille anni non son più, di un giorno o di una piccola frazione di un giorno. I

Rispondiamo poi primamente, non apparir punto strano che l'immutabil Creatore volesse seguir da principio quella regola, ch' era per seguitare nel decroso de l'empi, ne quale veggiamo tutte le cose nascere in istato imperfetto e come di rudimento, ed a poro a poco crescere e perfezionarsi, secondo le leggi naturali, eti n particolare tutti i corpi organizzati.

1 Ps. LXXXIX, 4. -- II. Petri III, 8.

In secondo luogo rispondiamo, la difficoltà appoggiarsi ad una falsa sunnosizione. Niun fondamento abbiamo per negare (stando ancora fra i termini della sola filosofia) che ne primi tempi fossero le creature intellettive incornoree, benché ancora non fossero le anime umane, e che Iddio, colla sua onnipotente virtù, fino dal principio del tempo creasse insieme dal niente l'una e l'altra sostanza, la spirituale e la corporale, cioè l'angelica e la mondiale. per poi produrre nel tempo prestabilite la umana, constante di spirito e di materia 1. Non appare punto inverisimile, che gli spiriti creati ed intelligenti spettatori fossero della grande opera dell'Intelletto creatore, e ne andassero sempre più penetrando la sapienza nello svolgersi del suo mirabil lavoro. E se altri creda, appunto dalla improbabilità dell'essersi compita la grande opera di Dio senza spettatori canaci di trarpe pro, probabilmente dedursi l'esistenza d'intelligenze angeliche in quei primi tempi, non ci avrà contraddittori 2.

## §. III.

## Primi fenomeni nell'universo materiale.

Abbiamo considerato la materia nel suo primo venire all'esistenza. Questa materia dell'universo se ne stavá tranquilla e come sopita, senza alcun moio di traslazione o di rotazione? o veramente era trasportata da movimenti simili a quelli che ora ci presenta, e generatori di questi? Non abbiamo motivo alcuno per

<sup>1</sup> Deus.... nua consipotenti virtute simul ab initio temporis utransque de nihito condidit creaturam, spiritualem et corporalem, angelicant videticet et mundanam, et deinde humanam quasi comnumens ex spiritu et eorpore constitutam. Conc. Lateran. IV.

<sup>2</sup> Paullatin in renim conditu progredi Dicina Sapientia coluit, et rude primum adapu imperfectum opus edere; ut qui spectatore erunt Angelit, quibusdam celuit gradibus ad perfectus numi Opficis supientine intelligentium conducerenture, ae pedetentiin per rerum creaturum vestigia perceivert. Pexartes, Theol. Dogn. De Opfi. I. 1, c. 1, X, § 1, 2.

supporta da prima in quiete, quasi avesse da riposare pei viaggi futuri. Tutto per opposto ne muove ad immaginarla fino dal primo istante in movimento attorno al suo centro di gravità. Possiamo quasi dire di essa ciò che Dante del coro degli Angeli, considerato appunto ne primi momenti conseguenti alla crezziones.

## E cominciò quest'arte, Che tu discerni, con tanto diletto Che mai da circuir non si diparte \*.

I moderni scienziati, che studiansi risalire all'origine delle cose, concepiscono la materia, destinata a formare il mondo attuale, fino da principio dotata di un movimento di rivoluzione diretto da Occidente in Oriente. Veggiamo ancora al presente tutti i pianeti aggirarsi attorno al sole da Occidente ad Oriente, ed in piani formanti fra loro degli angoli poco considerabili. I satelliti muovonsi attorno ai loro pianeti rispettivi , come i pianeti attorno al sole, cioè da Occidente ad Oriente. I pianeti ed i satelliti, nei quali si è potuto osservare il moto di rotazione, girano similmente sui loro centri da Occidente in Oriente. Il moto di rotazione del sole si esercita nello stesso verso 2. Sicuramente tuttoció non è effetto del caso. Se la materia destinata a formare i grandi globi non era animata da un movimento in direzione uniforme, non anpare alcuna probabile spiegazione di questo gran fatto. Buffon tentò spiegarlo con un'ardita ipotesi, alla quale sonosi opposte difficoltà insormontabili, nè più si rammenta se non nella storia

## 1 Parad. XXIX, 52.

2 Vails un total de quarante-troit mourcoments semblahtement dirigés. Per le calcul des probabilités, il y a plus de quatre mille milliards à parier contre un , que cette similitude dons la direction de tonst de mourements n'arg par l'effet du hanard. Aanon, Anunder pour l'a. 1841, p. 386. Allorché il cel. astronome o lisios estrives queste paralo no conoseeva se un quattro asteroids collocal tra Marte e Giove: al presente se ne conosogono 35; cresce douque l'argonnetic. della scienza: nella tpotesi di Buffon spiegavasi in formazione dei pianeti, suppomendo pressistenti il sole e le comete. Sezza supporre la pressistenza di aleuno dei grandi corryi dell'universo, nei diremo: le particelle, le quali rimendosi erano per formari, dovevano da principio trovarsi o in moto o in quiete, ed erano indifferenti a questa e a quello. Tanto era al Tevatore collectiva materia, quando da prima chianavata all'esistenza, in istato di quiete, quanto in istato di mogimento; tanto darfe una certa directione e velocità, quanto un'altra. La più semplice ipolesi; o forse la sola intelligibile, ci sembra il pensare che Iddio, creando la materia, la ponese non in quelle, non in altro movimento, ma in quello appunto che abbiamo indicato e che ei viene svelato dagli eventi. In ogni supposizione, da Dio no può pressidensi: senza di Lui inon ispiegasi nel Fesistenza, della materia, nè il moto o qualtumone legree di noto.

La gravitazione universale è la legge, per cui ogni molecola materiale tende verso le altre, in ragione inversa del quadrato della distanza. Questa, unita ad un movimento primitivo almeno tangenziale, equivalente ad un impulso meccanico, spiega i moti delle masse compatte generate dall' agglomerazione delle molecole disseminate. Ma il moto primitivo di rotazione potè esso pure derivare dalla gravitazione? Laplace non parve alieno da questo modo di opinare: ma « toccò leggermente 1 » questo punto, e non dimostrò nè tentò pure dimostrare, contro « la dottrina quasi generale de' filosofi e dei geometri , » che la gravitazione sia produttrice di un genere di moti, « cui soltanto l'impulso sembrava poter dare origine. » L' Arago, nello scritto destinato alla gloria scientifica del Laplace dice: « Il movimento di rotazione primitivo della nebulosità non trovasi dipendente da sole attrazioni : questo movimento sembra supporre l'azione di una forza impulsiva primordiale 2. »

<sup>1</sup> Sono parole dell' Arago.

<sup>2</sup> Ann. 1844, pag. 357.

Laplace propose 1 intorno alla formazione del sistema solare una ingegnosa ipotesi, « colla diffidenza peraltro, che dee ispirare quanto non è conseguenza del calcolo o dell'osservazione, » Eccone la sostanza, con qualche nostra osservazione. Fu un tempo, in cui non era formato alcun pianeta, ma in virtù di una elevatissima temperatura, l'atmosfera solare, ossia un'amplissima nebulosità, di cui il sole era il centro, stendevasi di là dalla regione ove ora si aggira Urano. Al presente direbbe Nettuno, la cui distanza dal sole è 30, 14 rimpetto al raggio dell' orbita terrestre, chiamato 1 , il quale ( o la distanza media della terra dal sole ) è di 38 milioni di leghe. Ma' perchè questo sole già formato? Qual fu la cagione o quale la necessità di questo immenso calore 2? Pare supposizione più semplice, porre la materia primitiva disseminata in quella vasta estensione, e formare il sole come i pianeti per congiungimento d' innumerabili particelle mutuamente attraentisi. In qualche luogo la materia da principio doveva trovarsi, nè appare perchè parte di essa, benchè destinata a formare alcuni corpi del sistema solare, non potesse trovarsi lontanissima dal sole, senza una temperatura elevatissima. Questa nebulosità pare che suppongasi luminosa. Non ne veggiamo ragion sufficiente : i pianeti ed i satelliti per essa formati, sono oscuri, se qualche particolar cagione, come la combustione, non li renda luminosi

La massa adomica, la quale ha poi formado il sistema solare, rea dolata di un mole generale di rivoluzione diretto da eccidente in oriente. L'equilibrio esigeva ch' essa prendesse la forma d'una sferoide schiacetiata ai poli e gonifata verso l'equatere. Le paricelle che trovavasi verso l'equatore, enano sollecitate da due fore contrarie, l'attrazione tendente a ravvicinarie al centro di gravità, e la fora corriftinga generate dalla rokazione, tendente ad

<sup>1</sup> Exposition du Système du monde, L. V, c. 6.

<sup>2</sup> Tout ce mécanisme est basé sur la théorie de M. Laplace, dont la seule erreur à mes yeux, mais err ur capitale, est de supposer les atomes écartés dans le principe les uns des autres dans l'immensité de l'espace, par l'effet d'une challeur excessive et physiquement impossibile. Dannas, l'onmogosier et fériologie ... pag. 53 -25.

allontanarie da esso. Raffreddandosi, secondo Laplace, la massa dovea gradatamente condensarsi; ed in seguito di riò accelerare il moto. Pare che l'attrazione bastasse e alla condensarione, ancorchè il raffreddamento fosse nullo o appena sensibile, e ancora alla formazione del sole.

Se tal materia stendevasi originariamente, nella regione equatoriale, fino al confine ove la forza ceutrifuga contrabilanciava estatiamente l'attraziono centrale, le molecole situate in tal confine dovettero, in seguilo della condensazione, separarsi dal rimanente di quella congerie alomica, o formare una zona equaloriale, un anello girante da per sè e colla sua velocità primitiva. Posono conceptirà separazioni simili, o porate in diversi periodi, e perciò a differenti distanze dal centro, negli strati superiori della massa atomica, i quali avramo dola nascita ad un certo numero di anelli distinti, contenuti a un dipresso nel medesimo piano e dottati di valechi differenti.

Facilmente si concepisco, che il conservarsi indefinito di que si grandi anelli esigeva, per tutta la loro circonferenza, una regolarità di compositione al tutto inversimilie. Può immaginarsi, ciascun d'essi alla sua volta essersi come rotto o diviso in più masse, dottate di un moto di rotzazione diretto nel verso del movimento comune di rivoluzione, le quali, a cagione della loro finidità, doveramo possedere delle forme sierodali. Per concepire che una sferoide potesse impadramirsi di tutte quelle, le quali procedevano da un medesimo anello, basta immaginarne la massa maggiore delle altre.

Cod possiamo concepiro formati i pianeti: in ciascumo di essi, ale prima in istalo fuño. le moleccio librero ad ogni moso si raccoglievano per l'aitrazion mutua, e molte si addensavano presso il centiro, formando quasi un nocciolo, crescente a mano a mano di volume e di massa, attorno al quale le particelle pià lostane formavano un'atmosfera, la quale polò presentare a' suoi limiti successivi de' fomoneria i tutto sonigitanti a quelli che abbiamo immaginato formarsi nella vastissima atmosfera solare, ossia nella congerie atomica, che cingren il asole, mentre questo stavasi for-

mando. Così può concepirsi la formazione de' satelliti e dell'anello, o degli anelli di Saturno.

È da avvertire che le molecole disseminate poterono talora eser distribitate noli spazio, con si pota regolarità, che l'anello non solamente non potesse durare indefinitamente, ma nè pare fersi, e la materia che lo avrebbe formalo, derosse separarsi in parti distinite, le quali dovevano prendere la figura sferoidale, e se vi àvva una massa notabilimente maggiore delle altre, pob quella unirle a se. Così pare che sema pià possono essersi formati i pianeti ed i satelliti, o almeno qualche pianeta e qualche satellite. Secono poi la zona, i a quale separavasi dalla gran massa atomica, aveva verisimilmente spesserza considerevole, e poterono le seferoli formarsi di silzane dal sole notalimente diferenti, avere perciò corrispondenti differenza end periodo della cor rioduzione, e restarsi separate una dall'altra. Vin à chi so-spetta così essersi formati i tanti pianeti circolanti tra Marte e Giove, senza passera per la forma annularia.

Le molecole componenti ciascheduna sferoide godevano, prina della separazione dalla gran massa atonica, di un moto comune, nella direzione del movimento generale di essa gran massa: le molecole più iontane dal centro di essa descrivevano in pari tempo una circonferenza maggiore di quella descritta dalle men jontane da quel centro: la velocità delle prime era dunque maggiore. Da ciò deducesi che, nella sferoide separatasi, il moto delle molecole più veloci avrà strascinato le altre e dato alla intera sferoide un movimento di rotazione diretto nel verso della sua rivoluzione attorna di centro di gravità del sistema.

Queste indagini tendono a mostrare come una massa fluida o atomica, che voglia appellarsi, dotata di un moto generale di rotazione, può alla lunga tramutarsi in un sistema di masse compate ed isolate, tutto simile al nostro sistema solare, con tutt' i movimenti ch'esso ci presenta di rotazione o di cirvolazione attorno al sole.

Molte cose potrebbero aggiungersi a favore e in opposizione dell'ipotesi di Laplace, la quale abbiamo cercato di esporre colla maggior brevità, e proponendo qualche modificazione  ${\bf 1}$ ; ma non dobbiamo troppo estenderci in cosa non direttamente appartenente al nostro scopo.

Il ch. Arago loda i pensieri cosmogonici del Laplace, come « i « soli che per la loro grandezza", la loro coerenza , il loro carat-« tere matematico, possano veramente considerarsi come formanti « una cosmogonia fisica; » ma per altro trova delle lacune nel suo sistema e gli spiace che l'autore non siasi abbastanza spiegato intorno allo stato fisico primitivo, allo stato molecolare della nebulosa, alle cui spese sonosi formati il sole e gli altri corpi del nostro sistema 2. A noi sembra la lacuna principale o il principal vuoto nel sistema, il non apparire ivi mai il nome del Creatore e Legislatore della natura. Non sappiamo credere che ad un tal nomo i cieli non narrassero la gloria di Dio, e le tante maraviglie, che conosceva nel firmamento, non gli annunziassero l'opera della mano onnipotente: o che non vedesse l'arte divina ed il fine, chi aveva scritto, « apparirci, tutto avere colassù disposto la natura ad assigurare la durata del sistema solare, con intenzioni simili-« a quelle, che ci pare seguir così mirabilmente in terra, per con-« servare gl'individui e perpetuare la specie. » Non dimenticando l' Autore della natura, si dà ragione dell' esistenza della materia ; s' intende perchè da principio movevasi tutta in una data direzione, quantunque per sè indifferente al moto o alla quiete, a quella direzione o alla opposta, a muoversi tutta in uno stesso verso, o a prendere colle tante sue particelle molte migliaia di varie direzioni : si trova la cagion prima dell'universale gravitazione e delle altre leggi del moto. Obbliate il Creatore, e più non avete se non effetti senza cagione, ordine senza ordinatore : di nulla trovate nè la cagione efficiente, nè la cagione finale.

Del resto noi non possiamo sapere appuntino come andavan le cose in quei primi tempi. L'anello di Saturno sembra favorire il

<sup>1</sup> Può vedersi l'operetta: La science et la foi sur l'ocuvre de la création...
par H. B. Waterers, prof. de minéral. et de géol. à l'Univ. catholique
de Loucain. Liège, 1845, pag. 105-117, 133-136.

<sup>2</sup> Ann. 1866, pag. 356, 355.

pensiero, conforme del resto alle leggi della meccanica, che le sferoidi tuttora in istato fluido tendessero a cingersi di un anello. Almeno una volta ciò avvenne. Non sappiamo se, senza l'anello di Saturno, sariasi affacciato alla mente di alcuno questo sistema.

Ci si permetta riportare le graziose sperienze dell'ingegnoso fisico sig. Plateau prof. a Gand 1. Sottraeva egli all'azione della gravità l'olio di oliva, introducendone una certa quantità in un miscuglio di acqua e di alcool, fatto in proporzioni convenienti, talchè il suo peso specifico fosse uguale a quello dell' olio, e perciò questo si restasse in equilibrio in mezzo a quello. Le molecole dell' olio univansi e formavano una sfera perfetta. Introduceva in questa un filo di ferro terminante in un dischetto dello stesso metallo e bagnato d'olio: dava al filo un moto di rotazione, il quale comunicavasi a tutta la sfera. Vedeva questa schiacciarsi ai poli e gonfiarsi all'equatore, mentre la velocità di rotazione non era assai grande; allora poi che questa cresceva, la sfera liquida schiacciavasi più e più, indi s' incavava di sopra e di sotto attorno all'asse di rotazione, stendendosi orizzontalmente, e finalmen te, abbandonando il disco, trasformavasi in un anello perfettamen te regolare. Giunse ancora ad ottenere così una massa sferica centrale con un anello isolato, immagine di Saturno col suo anello. Variando le circostanze dell' esperienza, vide l'anello dividersi in più masse isolate, ciascuna delle quali\*prendeva tosto la forma sferica. Una o niu di queste sfere prendevano immediatamente un moto di rotazione sul proprio asse, diretto sempre nel verso di quello dell'anello: continuavano per qualche tempo a girare attorno al disco, strascinate dal moto, che questò avea comunicato al liquore alcoolico, presentando l'immagine di pianetini giranti ad un tempo e sopra sè stessi e nella loro orbita. Finalmente, in queste circostanze, oltre tre o quattro sfere maggiori, nelle quali dividevasi l'anello, quasi sempre se ne formavano una o due pic-

<sup>1</sup> Plateau, Sur les phénom, que présente une masse liquide libre et soustraite à Γ action de la pesanteur, Acad. R. de Bruxelles, Tom. XVII. — Waterkein, op. cit. pag. 110.

colissime che potevano paragon usi a satelliti. Queste sperienze non sono dimostrazioni; paiono peraltro accrescere qualche poco la verisimiglianza delle dottrine esposte. Vediano, senza condensazione per raffreddamento, gli effetti della lotta tra la forza centrifuga prodotta dalla rotazione, ed una forza avvicinatrice oattrativa tendente a dareo a conservar alle masse la forma sfrica.

Ma il nostro sistema solare non è se non una porzioneella dell'universo materiale, rispetto a cui il nostro globo terracqueo, « l'aiuola che ci fa tanto feroci 1, » è un punto, per così dire, impercettibile. Punctum est., lo annunziava Seneca da' suoi tempi a tanti avidi ed ambiziosi mortali, punctum est, in quo navigatis, in quo bellatis, in quo regna disponitis, punctum est 2. Alziamo lo sguardo al cielo in una notte serena. Qual numero innumerabile di astri lucenti? Oltre i pochi pianeti, che accattan la luce dal sole, e muovonsi attorno ad esso nelle alte regioni, descrivendo orbite più o meno estese, quanti astri splendenti di luce propria, come il nostro sole, i quali ci sembrano occupare costantemente gli stessi punti nel firmamento! Perciò le distanze, che li-separano uno dall'altro, paiono invariabili, ed essi appellaronsi stelle fisse (astra fixa; Manilio: sidera infixa coelo; Cicerone). Ora per altro sappiamo, questa denominazione non essere esatta. Il perfezionamento dell'astronomia ha permesso di osservare un movimento proprio in non poche stelle fisse, e di determinarne la grandezza e la direzione. Si sospetto non forse il sole co' suoi seguaci, ossia tutto#l sistema solare, avesse un moto di traslazione nello spazio, ed i movimenti apparenti delle stelle dipendessero in parte dal traslocamento del sole. Difatto W. Herschel trovò nel 1783 che il nostro sistema solare si avanza nel cielo verso un dato punto, il quale fu poi con maggior esattezza determinato da Argelander nel 1837; onde al presente, non solamente il moto progressivo del sistema solare, ma eziandio la sua direzione è determinata con un certo grado di approssimazione. Ma non tutti i movimenti

<sup>1</sup> DANTE, Parad. XXII, 151.

<sup>2</sup> Natur. quaest. L. I.

delle stelle si spiegano in questa maniera. Molte stelle, osservate con buoni telescopii, si risolvono in due stelle vicinissime: appellansi stelle doppie. Ve ne sono anche delle triple o in generale multiple...Conosconsene oggidi a un dipresso 6000. Si è trovato che parecchie stelle doppie hanno un movimento proprio e traslocansi regolarmente e progressivamente e sempre nello stesso verso. Sonosi osservati de sistemi stellari formati di due stelle, aggirantisi una attorno all'altra o piuttosto attorno al comun centro di gravità, in orbite regolari elittiche. Il tempo della rivoluzione è stato anche assegnato ad alcune per approssimazione. È dunque bene avverato che fra le stelle. Je quali diconsi e credevansi fisse. alcune cangiano sensibilmente di situazione. L'elitticità delle orbite, e le regolarità de' moti di queste stelle mostrano, che la gravitazione, di cui osservansi gli effetti ne' pianeti del sistema solare e nelle comete, domina eziandio di là de confini di esso sistema, e regge non meno nella regione delle stelle, come più addietro abbiamo accennato. « I moti di rotazione di alcune di « queste stelle, scrive Gio. Herschel, ci sono dimostrati così evi-« denti , come quelli di Urano e di Saturno attorno al sole; e la « corrispondenza de' luoghi osservati e calcolati in ellissi così al-« lungate debbe ammettersi qual prova dell'imperio della gravita-« zione neutoniana sopra questi sistemi, come una corrispondenza « dello stesso genere ne ha mostrato le comete sottomesse all'azio-« ne centrale del sole. Ma qui non trattasi di rivoluzioni di pianeti « o di comete attorno ad un sole centrale : si tratta di soli giranti « attorno ad altri soli , strascinando forse seco de' pianeti ecc. » De' movimenti progressivi di traslazione sonosi pure osservati in molte stelle o semplici o doppie. Si è detto ancora, ma nol crediamo assai provato, dedursi dalle osservazioni, che le stelle sono animate da un movimento genera'e di traslazione diretto da occidente ad oriente

A tutti è nota quella larga zona irregolare e bianchiccia, quasi circolare, che vediamo in cielo nelle notti serene, e sembra, come altri l'ha appellata, un fiume celeste: è la via lattea o galassia (orbis lacieus; Cicerone: circulus lacteus; Plinto), che qualche antico sospetió un ammaso d'innumerabili stelle, congettura averata da Galilco. In uno spazio di essa di 13º di lunghezza e 2º di larghezza W. Herochel contó fino a 50.000 stelle. Le stelle rese visibili dal suo gran telescopio di 40 piedi, in tutta la via lattea, pensi che non fossero meno di 18,000,000 1. Numera stellaz si poteza 1. Secondo il linguaggio de' moderni astronomi la via lattea, un immensa suebloza. Così appoliano esti delle maccine o come unvolette bianchicce, varie di figura, le quali cell'ainto de telescopi osservansi sparase per gli spazii de' ciell. Questi estesi e remotissimi corpi offrono un campo inessurbible di speculazioni e di congetture. Le ver nedulose, le quali apseso da possenti telescopi si risolvono in ammassi di stelle, come la via lattea, vamo distinte dalle stelle nesbuloze, le quali soso vere stello cinta d'uma nebulosità latticinosa, rappresentante talvolta l'apparenza di un anello.

Le vere nebulose occupano una porzione non piccola del firmamento. Descriverne le yarie apparenze sarebbe cosa lunga e non di questo luogo. Queste apparenze suggerirono a W. Herschel una ingegnosă ipotesi. Suppone una materia nebulosa, diffusa da prima pel cielo: questa, in virtù della dravitazione universale, va addensandosi attorno a certi centri di attrazione. La comparazione delle varie nebulose permette, si è detto, di osservare i diversi passaggi, che i corpi celesti subiscono dallo stato di materia nebulosa sino alla metamorfosi in perfette stelle. Così il botanico, in luogo di considerare successivamente in un individuo le diverse modificazioni, che soffre un vegetabile dal suo nascere fino al compiuto perfezionamento, perviene al medesimo scopo, esaminando individui differenti di una medesima specie, in gradi di accrescimento e di sviluppo intermedii fra que' due estremi. Le porzioni di materia nebulosa, la cui condensazione è meno avanzata, presentano nebulose poco estese e separate da intervalli poco considerabili. Altre nebulose, nelle quali la condensazione può supporsi niù avanzata, sono più piccole, lo splendore cresce verso

1 Gen. XV, 5.

le parti centrali, e sono tra l'una e l'altra spazii maggiori. In altre la materia nebulosa appare già accumulata attorno al centro. Altre finalmente sono già nebulose stellari vicine alle stelle nebulose, L'osservatore, si è concluso, assiste dunque alla formazione di nuove stelle : vede quanto sono ancor lungi dal loro perfezionamento, mentre esso le osserva, o almeno quanto ne erano lungi. quando emettevano i raggi, che pervengono ora al suo occhio. Queste due enoche sono da distinguersi : è ora certo ed incontrastato che la luce si propaga nel tempo, ond'è che noi veggiamo il nassato non il presente. Vero è che trattandosi di oggetti terrestri, tanto minimo è il tempo della propagazion della luce, che possiamo dire senza sensibile errore di vedere ciò ch'è, non ciò che fu. Ma non è più così allorchè trattisi di oggetti celesti. La luce dal sole a noi si propaga in 8'17", 78, supposta la terra a distanza media dal sole: perciò l'osservatore nol vede ove ora è. ma ove era più di 8 minuti primi addietro, e se in tal tratto di tempo avesse il sole perduta tutta la sua luce, quegli nullameno le vedrebbe luminoso. Se poi la luce viene dalle stelle, eziandio da quelle che posson credersi le più a noi vicine, il suo propagarsi non contasi più a minuti ma ad anni, e se dalle più lontane fra le stelle a noi note o dalle nebulose, forse a centinaia, se non a migliaia di anni. Gio. Herschel, in seguito di una ingegnosa discussione di certe valutazioni fotometriche, nensò che alcune stelle della via lattea, visibili soltanto nel suo telescopio di sei metri, fossero si lungi, che la luce non si propagasse da esse a noi se non dono 2000 anni.

L'ipolesi accionata presentavasi in molo assai seducente e fu ricevata con planes; ma alla fine è una potesi, e fu giudinisamente osservato, che in luogo di assomigliare gli astri a vegetabili di una sola specie in differente gradi di accrescimento, potevasai considerare come piante perfette di specie diversa. Si esserva che. accrescendosi la forza de felescopii, riadvonsi non di rado in vere settle quelle che prima parevano e si dicevano nebulose son rizolabili. Altora, è vero. appaisoo altre nebulose non risolubili da que possenti (eleccopii, ma Tanalogia sembra dirci (e ne conviene il celebre astronomo Gio. figlio di W. Herschel I) che queste annora saranno alla lor volta risolute in tante stelle, es si useranno strumenti di maggior fora. « Oggidi, serive il baron di Humboldt nel Cosmos <sup>2</sup>, oggidi si pensa, e le osservazioni di Lord Rosso e di Bond sembrano provarlo, che tutte le nebulose sieno amma scii di chello avvienita e.

In conclusione, possiamo considerare la materia dell' universo non essere stata in principio se non una imunenas congerie di atomi: possiamo pensare che quelli senza comparazione più copiosi, i quali non appartenguno al nostro sistema solare, sieno
stati congiunti, ne corpi che ora compongono, in modo sentgiante a quello che regolo gli atomi componenti il nostro sistema, in virtà delle medeciame leggi universali imposte dal Fattore
dell' universo. Si separarono in varii sistemi o allontanandosi per
la fora centrifiagi conceptia pel moto rototorio, o senza più perchè la disposizione primitiva faceva si che dovessero mecogliersi
attorna a diversi centif di grazità.

Il moto di tradazione del sole, o piuttosto del sistema solare, cembra indicarci che, come es, gr. il sistema di Saturno (il pisneta Saturno coll' ancho e co' sodo otto statellit i si siggira attorno
al ggirisi attorno al centro di un gran sistema. di cul famo parte
tanti soli, quante sono le stello meglio da noi distinguibili e butte
quelle della va lattace. Questo gran sistema potrebe poi insiene
cogli altri sistemi, che intravediamo nelle lontaissisme nebelora
avvolgeris attorno al centro di gravità dell' universo. Gosì il universo siderro sarebbe un solo immenso sistema, di cui gli avcennati sistemi sarebbero parti. Così si inteide come le stelle,
quantungue solleciato dalla gravitazione, non precipitino una sulraltra. Na però, si avverta bene, pardando di un carro di gravità universale, al quale son tratti tutti corpi, non intendiamo
partare di un corpo privilegiato, il quale sia all' intere universo
partare di un corpo privilegiato, il quale sia all' intere universo

<sup>1</sup> Outlines of Astron. 1819, pag. 397, 98.

<sup>2</sup> T. III, pag. 43, ed. franc.

ciò ch' à li sole al nostro sistema. Anche in questo il centro di gratità è assai spesso flori del corpo solare. Ha scritto il barone di Hamboldi: « Un sole di tutti soli dotato di massa preponderante è un puro sogno senza fondamento: ma un centro di gravità universale, verso cui tutti i sistemi sien tratti, ci à ha pure da cesere. » Aggiungo il medesimo che la posizione di tal centro universale di gravità de assolutamente indeterminabile:

Crescendo le cognizioni dell'uomo, specialmente nella scienza degli chiarano la pottura del tro Artelice, e i moli retti da semplicissime ed opportunissime leggi co ne dichiarano sempre più la sapienza, ma cresco insieme (e questo anora è un hene) la coguizione della nostra ignoranza, e la maggior parte dell'opera del Creatore ci appare ricoperta da un denso velo, che porta scritto in fronte: adora e teni.

L'attrazione universale, che possiamo supporre aver riunito in grandi globi le particelle atomiche da principio allontanate e diffuse; non è la sola legge regolatrice del mondo cornoreo. Sono ancora di sommo momento le attrazioni molecolari ed in particolare l'attrazione o affinità chimica. Consideriamo queste come leggi distinte dall'universale gravitazione, perchè le vediamo diversamente operare : può essere che non sieno se non parti o manifestazioni diverse di una sola legge, pensiero assai vagheggiato dal Boscovich, e che l'aumento delle naturali cognizioni permetterà di meglio dichiarare : ma per altro, benchè possano pullulare da una radice medesima o partirsi da uno stesso tronco, sóno rami distinti e distintamente vogliono considerarsi l'attrazione universale e le attrazioni molecolari. Veggiamo qual cosa dovesse avvenire a quelle particelle in virtù delle attrazioni molecolari. Consideriamo soltanto quelle che univansi a formare il nostro globo terrestre. come quelle che ci sono meno sconosciute. Queste, mentre sono agitate dal movimento di rotazione, e tutte insieme si aggirano attorno al centro di gravità di tutto il nostro sistema, sono ancora tratte verso il centro di gravità del globo nascente, ossia di quell'ammasso atomico, di cui esse sono le parti. Tendendo ad un co-

mun centro, debbono prima o poi avvicinarsi al contatto, ed allora provare gli effetti delle attrazioni molecolari. Poniamo che una certa quantità di quelle, le quali tanto avvicinansi, sieno omogenee : se appartengono a sostanze , le quali, a quella data temperatura, di cui esse allora godevano, sono solide o liquide, di più atomi si farà una molecola e così avremo i primi rudimenti de' corpi solidi e liquidi : se per converso appartengono a sostanze , che a quella temperatura sono naturalmente in istato aeriforme, gli atomi sentiranno la mutua ripulsione : ed ecco i primi rudimenti de' fluidi elastici. Allora poi che gli atomi, i quali giungono presso al contatto, sono eterogenei, destasi l'attrazione eterogenea o affinità chimica e. se il grado di temperatura lo permetta, questa ottiene il suo fine, ch' è la mutua combinazione di essi atomi non impediti da forza alcuna di coesione. Ciò possiamo immaginare che da prima accadesse a certe sostanze. le quali combinansi eziandio a temperatura poco elevata. A tutti è noto che l'antimonio ed altri metalli bruciansi nel cloro, cioè ad esso combinansi con eccitamento di calor luminoso, eziandio nella temperatura invernale. Così il iodio col fosforo secco: ed allora le vicine particolette del fosforo, bruciansi rapidamente, formando coll'ossigene l'acido fosforico : mentre, senza tal circostanza e restando alla ordinaria temperatura, non bruciansi se non lentamente, con debolissima luce fosforica. Magnus trovò che il ferro rigenerato col mezzo di una corrente di idrogene o ancora con qualche altro mezzo chimico, combinasi all'ossigene e bruciasi, senza più, al contatto dell'aria atmosferica. Lo stesso accade al cobalto, al niccolo ed all'uranio, troyandosi le loro molecole in istato di estrema divisione.

Queste o somiglianti combinazioni, prodottesi qua e colà nella massa atomica, elevando abbastanza in varie parti la temperatara, poterono divenire occasione di altre combinazioni, e così di nuovo calore, di nuova luce e di nuove combinazioni. Fra le prime poterono esser quelle del polassio, del sodio, del calcio, del bario, dello stronio ecc. di n particolare dell'idrogene coll'osigene. La copia dell'idrogene e dell'ossigne doveva essere immensa. Quanto calore non doveva destarsi nel formarsi tanto vanore acmeo! Quanta luce, aceresciuta per avventura dalla presenza di molte particelle di calce o d'altra simil sostanza! Il diffondersi e propagarsi della combustione dell'idrogene, per dire soltanto di esso, immensamente elevando la temperatura, doveva essere occasione di nuove chimiche operazioni, es. gr. dell'ossidazione di assai atomi di alluminio, di silicio, di zinco, di manganese, di ferro, di stagno, di piombo ecc. Pare che molta acqua dovesse scomporsi, cedendo a questi corpi il suo ossigene ; e l' idrogene nascente, troyando altro ossigene libero, notrà aver formata nuova acqua destandosi perciò nuovo calor luminoso o avrà fatte nuove combinazioni, es. gr. col cloro, collo zolfo, col fluore ecc. Lo zolfo eziandio potè, combinandosi co' metalli, formare i solfuri di ferro, zinco, stagno, piombo, rame, antimonio, mercurio argento ecc. Così il cloro potè formare de cloruri. Forse l'acido silicico univasi ad alcune basi salificabili, e nascevano le prime molecole di alcuni silicati; e lo zolfo, il carbonio, il fosforo, agevolmente acidificabili dall'ossigene, potevano essi ancora generare de'sali, combinandosi colla calce e colle altre basi. · Fra tante fisiche e chimiche operazioni poteva non destarsi as-

sai copiosa l'elettricità ? Non si sarà questa manifostata con lampi e ssette innumerabili ? Tal mova soggente di liper non avrà contribulio ad aller chimiche mutazioni ? Scomponendosi dall' elettrico innumerevoli molecole d'acqua e d'altri compostf, si libererà gran copia di ossigene, di forogene e di altri elementi, i quali allo stalo nascente entreramo prontamente in muove combinazioni e suscileramo nuovo calor luminosos.

Póssiamo estendere agli altri globi ciò che abbiamo detto del nostro. Non è punto improbabile che abbondino in essi gli stessi principii che abbondano nel nostro pianeta <sup>1</sup>. Nè vorremmo affer-

1 Gli aeroliti si riguardano ora dai più come fenomeno piuttosto cosmico che tellurico o meteorologico. Fra gli elementi di questi niuno se ne è riavenuto mancante sulla nostra terra. Sono composti di ferro copioso, di niccolo che di rado manca, di silice (e perciò di ossigene), e talora comtengono cromo, sollo, calca, allumina ecr. Talvolta muesti inricali sono mare, che mentre, abbastanza avicinandosi le molecole, si facevano le prime combinazioni e nasevano i corpi composti, la terra fosse ben circoscritta e divisa dal rimanente della gran massa atomica, e ancora dalle altre porzioni del nostro sistema solare, non esclusa i luna, Forse lo supato i tuttora cocupato da materia diffusa e non raccolta in globi, diveniva allora fosforeggiante e, come dicesi, pedenlose, e per la luce emessa dei globi incandescenti e per le combustioni che nel suo seno operavansi. Più o meno di tenebrosità resta, e rimarrà probabilmente per sempre, sopra la faccia del primitivo abiso. Ma peri non vedima motivo per porre in dubbio la formazione de' corpi composti, accompaparta, escondo lo beeri naturali. da immeno calore tuminoso.

Immaginate un osservatore, il quale da un qualche punto dello snazio volga attento lo sguardo al mondo nascente, o vi piaccia intendere con tal denominazione soltanto il nostro globo, o piuttosto estenderla al sistema solare o eziandio a tutti i corni del firmamento. Qual cosa si offre all'occhio di tale spettatore? Nulla da principio : noi almeno non conosciamo sostanza di sua natura o essenzialmente luminosa. Ma tostochè l'avvicinamento molecolare è occasione degli effetti indicati , ecco agli occhi del nostro osservatore giungere la prima luce; luce per avventura da principio debole e incerta, ma a mano a mano crescente fino a divenir vivissima, folgoreggiante, abbagliante, estesissima, e perciò impeditiva del discernimento di qualunque oggetto. Ecco dunque qual sarà il primo fenomeno 1 o la prima apparenza del mondo nascente. Fenomeno veramente sublime e magnifico! Incendio universale, non soltanto innocuo, ma utilissimo e necessario, perchè stabilitore in gran parte dello stato di cose da Dio voluto nel mondo, e generatore di tante sostanze composte, in particolare dell'acqua : ciò che saria paruto affatto assurdo agli antichi .. i quali ad

uniti in cristalli appartenenti a specie conosciute: pirossena, solfuro di ferro, e delle sostanze somiglianti ai minerali detti peridoto e felspato del Labrador.

<sup>1</sup> Fenomeno è voce greca, che vale apparente, dal verbo daissa apparire, splendere, rilucere.

indicare una eosa impossibile, dicevano: Unida dabii fjammas, et dabii fjaii aquas 1, ma non a noi assuefatti ad appellare idrogene (che suona generato dall'acqua o generatore dell'acqua) l'aria infiammabile: non ani avvezzi a vedere negli esperimenti fisici e chimici: « L' onda dar fiamma e la fiamma dar onda 2.»

Benchè ora procediamo soltanto secondo i lumi naturali, estribamo al proseguimento di questo lavoro la comparazione delle doltrine naturali od Genesie colle tradizioni, son sappiamo tuttavia
trattenere dal fare qui avvertire, come questo primo fenome avvenuto imanazi ali gistenza dell' tomo, non volle laddio ignoto
agli uomini negli antichi tempi, no quali sinna hece scientifo egi iluminava; e ne troviamo menzione pei Genesi, non meno che
nelle tradizioni profane; ma in quello vediamo il fenomeno esposto com massessa semplicità e riportato alla sau vera e prima cagione: in queste all'incontro il veggiamo ancora-riconoscibile,
ma adulterato dal politicismo e dal panteismo.

Mook, indicata la cruzzione del mondo, e hevenmente descritiu il primo stato della materia, informe e tenebrosa (Gen. 1, 1, 2), introduce per la prima volta il Creatore a parlare, cio de a promulgare le sue leggi. Disse 18dio: sin face 3 (o luco), e face fa (e. 3). Eccionificato abbastanza il primo fenomeno. Luce o faceo senza più. Non si restringe tal luce a queista o a quella parte della terra, ano alla terra puttosto che al ciclo, o al ciclo pittostos che alla terra. « Questa luce, dice S. Basilio, stendevasi velocissima per ogni revrao; ascendeva in alto fino all' eterce ed al ciclo; e da tutti i lati diffiondevasi, all'aquilone ed all'austro, all'oriente ed all'occidente (s. - Coal S. Ambrogio, di cui ecco le parole. Replenduit rabio care, et espacerunt lanchore more liamisis claritais: erpresaite ast et quant in abayton demersit repente per universa mundi fulgor facis infutuus 5.

```
1 Ovinio , Trist. L. I , El. 7, v. 4.
```

<sup>2</sup> MASCHERONI. Invito.

<sup>3 &</sup>quot;Mr (hor) luce, fuoco, fiamma. La radice arabica corrispondente significa infiammo, brucio.

<sup>4</sup> Ed. Maurin. T. 1, p. 19, 20.

<sup>5</sup> Ed. Veron. T. 1, p. 20.

Gli antichi Egizii, al riferire di Porfirio 1, dicevano che il dio Chnef o Cnufi (l' autore o ordinatore del mondo) avea mandato fuori della bocca un uovo, da cui era nato un altro dio, ch' essi appellano Fta (il fuoco o il dio del fuoco) e i Greci Efesto. Quest' uovo si ritrova presso varii antichi popoli ( ne avremo or ora un esempio), ed è, a parer nostro, acconcio simbolo del mondo primitivo, informe o amorfo in apparenza, ma gravido di ordine e di tante cose, che doveano in esso e per esso prodursi, come nell' uovo, che sembra un corpo inorganico, sono in potenza le membra e gli organi dell' animale, che in esso debbono svolgersi. Il dio Fta, sbucciato dall' uovo, fu, secondo Manetone e lo scrittore della Vecchia Cronica presso Giorgio Sincello 2, il primo re-dio: esso regnava non soltanto innanzi ai re-uomini . ma lungo tempo prima che cominciasse il regno del sole, il quale fu suo figlio e successore, ed è forse dello suo figlio, perchè venne dono e gli successe nel regno. Ancora Cicerone parla de' teologi. che facevano il sole figlio di Fta ossia del Vulcano Egizio 3. Questo è intitolato padre degli dei nell' obelisco interpretato da Ermanione 4, come dal greco Pseudo-Callistene, presso il Fabricio. dicesi essere agli Egiziani il protoparente degli dei 5. È assai notabile nell' autore della Vecchia Cronica, che egli, dicendoci qualche cosa intorno alla durata del regno degli dei posteriori, rispetto al primo o Fta, scrive : « la durata del suo regno non si assegna a motivo del suo risplendere e di giorno e di notte. » Non è duopo di gran luce a vedere che questa frase è assurda e priva di senso in ogni altra spiegazione, nè può indicare se non una luce, un fuoco, un incendio per un certo tempo durevole ed universale , il quale col continuo risplendere impediva ogni distinzione di giorni e di notti, e rendeva impossibile il contare mesi ed anni, cioè numeri determinati di giorni. Certamente i re d' Egitto e gli

<sup>1</sup> Porfirio presso Euserio, Praepar. Evangel. L. III, C. XI.

<sup>2</sup> G. SYNCELLI, Chronographia. Paris 1651, pag. 16, 40, 41, 51.

<sup>3</sup> De Nat. Deor. 111, 21, 22.

<sup>4</sup> V. Ammian, Marcell, L. XVI, c. 4, p. 163; o Zoega, De Obelisc. p. 28. 5 Fabricii, Bibl. Genera, T. XIV, p. 149.

dei de' Gentili non risplendevano continuamente in modo che non potessero delerminast e contrast i ginuri e gli anni. E dunque lo Fla de' Crunisti egirii la luce oi li fucco primitivo, primogenito del grande novo ossia dell' ammasso alonico oscuro, e riguardato da-gli Egizii, non solamente come un effetto del divino volere, quale cel presenta Mosò, ma come un dio, insteme col solo e cegli al-tri esseri e fenomeni della natura. Se poi i Crunisti egizii piongono fra i re d' Egitito e Fla e il Sole ecc., non è da por mente a que-sta vanità nazionale. Servire il Rosellini, che per quella nazione l' Egitto è il mondo, ed il mondo è l' Egitto: i due mondi sono l' alto ed il hasso Egitto.

Nelle Indie troviamo un novo somigliante a quello dell' Egitto. Anche gl' Indiani chiamavano l'uovo del mondo, la materia informe, il rudimento della creazione. Nel libro antico intitolato Leuni di Manu 1 si legge « Il mondo era nelle tenebre, incom-« prensibile, indistinto . . . . Allorchè la durata della dissoluzio-« ne 2 giunse al termine, il Signore esistente per sè stesso, invi-« sibile, ei che rende percettibile il mondo, apparve nella sua « gloria, dissipando le tenebre . . . Avendo egli risoluto di fare « emanare dalla sua sostanza le creature, produsse prima le ac-« que e depose in esse un germe... Ouesto divenne un uovo lu-« cente come l' oro, luminoso come l'astro dai mille raggi, e nel « quale rinacque esso Brahma medesimo. l'antenato di tutti gli « esseri . . . Dopo essere dimorato in quest'uovo un anno di Brah-« ma, il Signore volle che l' uovo si dividesse in due parti . . . E « di gueste formò il cielo e la terra. L' atmosfera fra essi e l'abisso « permanente delle acque 3 ». Non male: se prescindasi dal non distinguere abbastanza il Creatore dalle creature. O luminoso Aoni. tu risplendesti co' primi splendori dell' aurora. Così leggesì in

<sup>1</sup> Fu tradotto dal sanscrito in inglese da W. Jones, e quindi in francese da A. Loiseleur Deslongchamps.

<sup>2</sup> Pralaya : è la dissoluzione del mondo, al fine del giorno di Brahma. Il giorno di Brahma è composto di molti milioni di anni umani !

<sup>3</sup> L. I. vv. 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13,

uno degl' inni del Rig-Veda 1, ne' quali inni Agni è continuamente invocato. Agni è agl' Indiani a un dipresso ciò che Fta agli Egizii, il dio-fucco o il dio del fucco. Ma di ciò basti per ora.

Tornando alla combustione delle materie formanti il nascente nostro globo, poterono sfuggire alla combinazione coi comburenti gran copia di molecole metalliche più delle altre pesanti e formare il nocciolo di esso globo. In vero il peso specifico medio delle sue parti più interne è considerevolmente maggiore di quello delle parti superficiali. Imperocchè la densità media della terra è meglio che cinque volte quella dell'acqua (5, 5, secondo i calcoli di Laplace 2), mentre quella della sua corteccia conosciuta è assai inferiore (all'incirca 2 1/3, secondo i calcoli del sig. Plana). Alcuni tengono il peso specifico del nocciolo terrestre a un dipresso quasi uguale a quello del ferro. È peraltro da avvertire che il peso specifico de' corpi cresce col crescere della pressione da essi sofferta. Si è calcolato che l'acqua, scemando di mole, secondo la legge indicata dall'esperienze, raddoppierebbe di densità alla profondità di 34 leghe, e a quella di leghe 131 sarebbe pesante in ispecie quanto il mercurio. T. Young calcola che al centro della terra l'acciaio sarebbe ridotto alla quarta parte del suo volume. e le pietre all' ottava del loro. Ma d'altra parte è verisimile che la compressibilità de' corpi, anche solidi, sia tanto minore quanto è maggiore il condensamento: quanto ai liquidi, ciò sembra provato dalle sperienze di Perkins e da quelle di Colladon e Sturm 3.

Il cel. H. Davy propose l'ipotesi che sotto la corteccia ossidata del globo fossero in gran copia i metalli, allora recentemente scoperti principalmente per sua industria, basi degli alcali fissi

<sup>1</sup> Uno de libri sacri degli Indiani. V. Études sur les hymnes du Rig-Veda... par M. F. Néva. Louvain 1842.

<sup>2</sup> Le sperienze di Cavendish davano per la densità media della terra, 18, chiamando I quella dell'acqua. Reich, ripetute con gran cura queste sperienze, trovò 5, 13, o 5, 14. Quindi Baily ebbe per risultato medio di 2006 sperienze, 5, 67, ovvero, secondo la correzione proposta da Ssigey, 5, 3.

<sup>3</sup> V. Avogadro, Fis. de corpi ponderabili, T. II, pag. 370, 383.

e delle terre, che ad essi arrivi per varii accidenti l'aria atmosferica e l'acqua, e scomponendosi questa, l'ossigene combinisi ad essi metalli e dia origine all'eruzioni vulcaniche, e almeno in parte, al calore interno del globo; imperocchè è indubitato per moltissime osservazioni che, qualunque ne sia la cagione, la temperatura interna del globo va crescendo dall'alto al basso fino alla profondità che si è potuta esplorare, la quale peraltro, convien confessarlo, non è che una assai piccola frazione del raggio terrestre. I layori dell' nomo sono arrivati a circa 2000 niedi o a 650 metri sotto il livello del mare 1. Ma lo stesso Davy non molto si fidò in seguito di questa supposizione. Nell'ultima e postuma sua onera 2 rammenta d'aver fatte varie pericolose sperienze, colla speranza di confermare questa ipotesi, ma inutilmente; e mostra piacergli più attribuire ai vulcani la generale e semplice causa. ch'è la liquidità ignea interna del globo, che non ripeterli da particolari chimiche azioni dell'acqua è dell'aria sopra i combustibili metallici, comechè sèguiti a credere assai probabile che questi possano esistere sotto la superficie terrestre, ed essere, occasione di alcuni effetti vulcanici.

Non pothi chimici e gondogi albracciarono l'indicata ipotesi del Davy, alcuni più o meno modificandola. Il sig. Dalmas ne fa in certo modo la base della sua geogenia. Non le mancano per altro oppositori, fra i quali il Bischof, che l'ha accuratamente esamiata, e il ch. nyc Giuseppe Belli, il guale oppose principalmente la rapidità, colla quale diminiuriebbe l'ossigene atmosferio, se il cadore centrale provenisse da ostidazioni tuttura operantisi selle viscere della terra. Comunque siasi, noi non trattiamo di ciò che tuttora accade nelle viscere della terra, ma sollanto di ciò che tuttora accade nelle viscere della terra, ma sollanto di ciò che sembra avere avulo luogo nel suo formarsi. Quanto a questo.

<sup>1</sup> Kupfer, dal confronto di un certo numero di osservazioni fatte in più luoghi, deduceva l'aumento medio della temperatura di circa 1º C. per 20 metri. Cordier lo credeva almeno di 1º C. per 25 m. Mém. de l'Isstitut, T. VII.

<sup>2</sup> Consolations in travel, or the last days of a philosopher, 5 ed. p. 146.

il lodato prof. Belli nulla trova da opporre, ed anzi mostrasi favorevole ai pensieri che abbiamo esposti 1.

L' opinione oggidi più riccovata è che la nestra terra non abbia di solido se non una sottilic cortecto superficiale, e internamente sia tutta in istato di liquidità ignea. Alcuni tuttavia teingono per probabile che certe parti delle materie consolidatesi, staccrate dala icorteccia, sieno secse al centro della terra per prevalente peso specifico 2. Alla universal fluidità interna del globo si oppose, che quel fluido igneo doverbebe ubbliqire, conne il mare, all' attrazione della luna e del sole, e tendere a gonfiarsi nelle direzione del raggi vettori de due satri, e questa tendenca dovria provare,

1 Bells, Pensieri sulla consistenza e sulla densità della crosta solida terrestre ecc. P. III. N.\* V. « Nulla credo che si possa opporre a chi in luogo di ammettere creato il globo nostro cogli elementi già tutti combinati, ed esso tutto caldo e rovente, preferisce supporlo in uno stato meno compiuto, cogli elementi ancora disgiunti e freddi, e che all'unirsi di questi si abbia avuta la produzione del calore. E anzi a questo riguardo trovo lodevolissima un' opinione del valente prof. P. Pianciani, il quale immagina che il Creatore abbia da principio creato le parti dell' etere e gli elementi disuniti della materia pesante, collocando ciascuno in suo luogo e dotandolo di un suo movimento e di opportune forze, e abbia lasciato il complesso di tutti questi elementi, imponderabili e ponderabili, in balia de' movimenti impressigli e delle forze assegnategli : e che da ciò sian nate dipoi tutte le aggregazioni chimiche e meccaniche, il calore, i movimenti astronomici e quanto ci mostra la natura inorganica: solamente sia avvenuto in seguito, di tanto in tanto, qualche nuovo atto per la creazione degli esseri organici , mano mano che la natura inorganica si riduceva capace alla vita dell'una o dell'altra classe di essi. (Osserv. sulla Cosmog. lette nell' Istit, di Bologna, Nuovi Ann, delle Scienze Nat. Bol. dic. 1847). Questa ipotesi ha il vantaggio di lasciar produrre dalle forze naturali tutto quello che può aversi da esse, quali sono il calore, le combinazioni chimiche, le aggregazioni meccaniche, gli attuali movimenti. Nè punto verrebbe a detrarsi alla somma sapienza e potenza dell'Esser supremo, le quali avrebbero consistito nell'assegnare opportunamente le forze e lo stato primitivo in modo da guidare la materia a si variate e sì convenienti disposizioni, quali veggiamo ora : sapienza nel vedere anticinatamente il come e potenza nell' effettuarlo, »

2 BISCHOF, BELLI.

nella rigidità della scorza solida, una resistenza, la quale sarebbe per questa una cagione di rotture e di scosse. L'intensità di questa cagione varierà come quella delle maree dell'oceano in un colla posizione relativa della luna e del sole, e come le acque montano o discendono due volte nello spazio di un giorno lunare, così l'effetto dell'azione, esercitata sonra un punto della massa interna del globo, cangerà due volte ogni giorno, secondochè il punto si allontana o s'avvicina al meridiano, il cui piano passa pel centro della luna. Il Cordier peraltro pensa, che mentre il globo era tutto fuso, le sue maggiori maree fossero di 4 o 5 metri, ma al presente sieno molto diminuite. Il sig. Alessio Perrey, esaminando le relazioni di molti tremuoti, specialmente di questo secolo, in particolare di Arequipati nell'America meridionale (raccolte nel viaggio di de Castelnau), è venuto a queste conseguenze : 1.º e meglio stabilita; I tremuoti sono più frequenti nelle sizigie che nelle quadrature : 2.4 La loro frequenza cresce pure nelle vicinanze del perigeo della luna e scema verso l'apogeo; 3.ª Sono più frequenti quando la luna è vicina al meridiano, che nel caso opposto 1. Forse da queste osservazioni, confermate ed estese, potrà quandochessia trarsi qualche conseguenza. I tremuoti, che niuna relazione abbiano colla luna, non saranno una obbiezione : poichè non è punto probabile, che tutti i tremuoti abbiano una medesima cagione.

Alire opposizioni si sono fatte alla fluidità di pressochè tutto il volume del nostro globo. Il sig. Hopkins si è studio determinare la spessezza minima assegnabile alla parte esterna solida del globo (supposto prima tutto fluido e quindi gradatamente consolidato nell'esterno) per mezzo do fenomeni astronomici, chiamati nutazione e precessione degli equinozii. Trova che questi fenomeni, dipendenti dalir altrazione del sode e della luna sull'equatore terrestre, non sarebbero quali sono, se la corfeccia solida non avesse che la spessezza di poche miglia, e viene a questa conclu-

<sup>1</sup> C. R. des séances de l'Ac., des sciences. Rapport de M. Elie de Beaumont, 1851. Sém. 1, pag. 1038.

sione: Possiamo asserire tale spessezza essere non minore di un quarto o di un quinto del raggio terrestre, cioè di 800 o 1000 miglia: ma nuò invece esser maggiore. Non sappiamo se questa conseguenza sia giusta: certamente è assai diversa dalle dottrine del Cordier, secondo il quale la corteccia solida non può avere più di 20 leghe (di 5000 met. ciascuna) di spessezza. Honkins pensa la materia fusa dalle lave essere contenuta in isolati, serbatoi solterranei, come in laghi non comunicanti, e posti a distanza non grande dalla superficie terrestre 1. Questi isolati serbatoi o laghi interni ignei erano stati eziandio proposti dal prof. Orioli, il quale ritornò dinoi ad esporre i suoi pensamenti. Egli nondimeno opinava che questi laghi discontinui potessero al più spiegare i vulcani e certi fenomeni locali, ma ad ispiegare il fatto costante ed universale della temperatura terrestre crescente col crescere della profondità, faceva intervenire l'azione chimica tra eli strati inferiori e l'aria e l'acqua penetranti fino ad essi.

Lasciando da parte quanto è controverso, vediamo i fatti ed il consentimento degli scienziati accordarsi intorno al gran calore tuttora esistente nel seno della terra. Questa elevata interna temperatura, la quale, a quanto pare, lentissimamente decresce, sembra possa credersi in gran parte (così pensa ancora il prof. Belli) il residuo di quella elevatissima, che ne' primi tempi si produsse. conservato dalla corteccia terrestre, formata quasi totalmente di materie assai poco conduttrici del calorico. Così le lave de'vulcani conservano lungo tempo il calore e la fluidità, protette dalla crosta formata dalla loro parte superiore solidificata e scoriacea. È assai noto che il calorico molto difficilmente abbandona i corpi di gran volume. Ne' primi tempi abbondantissimo era l'ossigene, le ossidazioni (o in generale le combinazioni de'combustibili coi comburenti) dovevano essere agevoli e copiosissime, e queste rapidissime combinazioni accumulavano nel globo nascente grandissima copia di calorico. Oggidì, se sono nelle interne parti sostanze agevolmente ossidabili, come le basi delle terre e degli alcali, que-

<sup>1</sup> Bibl. Un. Sept. 1811, pag. 146.

ste sono a considerevoli profondità, ove difficilmente scendono l'aria e l'acqua.

Poisson opino che il nostro sistema solare possa essersi trovalo in tempi remotissimi in una parte dello spazio, di temperatura assi più elevata che non sia quella dello spazio al presente da esso occupato. Se cosi fosse, di quella primitiva temperatura potrebbe esserse anazone delletto questa che tuttora si sprimenta nell'interno del nostro globo. Non crediamo necessario esaminare questa piotesi, la quale non tenta da rarigone del calore primitivo dei corpi celesti, e la quale, malgrando la giusta celebrità dell'antore, non sappiamo che abbia ottenuto favore. Posson vedersi le difficiela di essa opposte dagi illustri Whewell I e (filo. Herschel <sup>2</sup>.

Penetrare più a fondo nell'interna struttura del globo, non è nostro scopo, nè ci sentiremmo forze per decidere cosa alcuna. Chi da ora innanzi vorrà accingersi a questa impresa, dovrà tener conto del classico lavoro dell'egregio prof. G. Belli 3, nel quale, assumendo come un postulato la liquidità ignea della nostra terra. da una sottil crosta in fuori, imprende a provare, essere tal corteccia di sì noca consistenza, avuto il debito riguardo alla sua grande estensione, al suo peso ed alle altre circostanze, « da do-« verla considerare come una cedevol pasta, mollemente ripo-« sante sul nucleo fluido sottoposto , ed incapace di sostenersi su « sè stessa pel contrasto delle proprie parti, se non che per una « piccolissima parte del suo peso, incapace però altresì di strin-« gere sensibilmente il suddetto liquido contenuto e farlo elevare. « dove sian de vani, al di sopra dell'altezza voluta dall'equilibrio « fra il peso comprimente e la pressione esercitata sotto lui dal « liquido sollevato. » Con molta dottrina e solido ragionamento , confortato ov' è duopo, dal calcolo, egli prova questa proposizione ed altre a quelle attenentisi (sempre nella data supposizione), ed

<sup>1</sup> Hist. of the induct. sciencies, Tom. III, Book XVIII, c. 5, sect. 4

<sup>2</sup> Bibl. Unic. Mars 1810, pag. 190.

<sup>3</sup> Lo scritto sopraccitato: Pensieri sulla consistenza ecc. estratto dal Giornale dell'I. R. Istituto Lombrado di Scienze ecc. Tom. II, della nuova Serie. Tom. IX.

in particolare, che « il liquido interno, in forza del peso della 
« massa solda che il ricorpet, « alza nelle aperture vulcanica, 
« ove la superficie è libera e la massa mo it mista 
« aeriformi, sino ad una elevazione compresa fra 700 e 830 met
» aspra il livelo del mare; ed esercita sulla superficie interiore « della crosta una pressione dovuta alla propria altezza, colla 
« qual pressione regge compiatamente la crosta medenia». « Aggiunge poi parecchie importanti ricerche intorno ai vulcani, lo 
quali asranno con profitto consultato da coloro che si occupano in 
queste indagini, qualunque sia la loro opinione intorno all'origino di qui marsotos con sico i terribili fromoneni.

Ma noi già ci troviamo fuori del nostro soggetto, ch'era di trattare soltanto de' primi fenomeni del mondo primitivo, intorno ai quali convien contentarsi di saper poco e perciò di poco parlare.

## § IV.

## Stabilimento del nostro Globo e dell' Atmosfera.

Abbiamo velujo che, secondo ogni verisiniglianza, il nostro globo, nel suo primo formarsi, dovè presentarsi come una gran massa di fuoco. Decidero se, allorquando acquistó questo stato, e-ma già la materia di esso separata da quella degli altri globì, e-tandito dalla luma, no ino nettereno pur d'indagario. Tal divisione o prima o poi si fece, la nostra terra acquistò la sua individualità, e la sua natteria fu quella medesima ch' è al presente, benche àssati diversa ne fose la forma e lo stato.

Questo gran calor luminoso dové durare per lungo lempo: dachê le chimiche combinazioni no dovetlero terminar presto, e di il calorico, che dissipavasi per raggiamento, era in gran parle compensato dal raggiamento degli allri globi. Ma non oseremo determinare, nepure per approssimazione, questo lumgo tempo. Se fossimo stati presenti, nulla di preciso sapremmo dire, e dovremmo confessare: « la durata di quel calor lumitoso non possiassegnarta, a motivo del soi risplacore continuamente, » come dice il cronista Egiziano, citato nel precedente paragrafo, parlando del regno di Fta o del Vulcano Egizio, il quale a noi è sembrato non altro che il fuoco primitivo. Quanto meno possiamo alcuna cosa delerminare in tanta distanza di tempo!

Il globo nascente dovvea esser cinto da una immensa atmosfera, buninosa ancor 'essa fino ad un certo tempo. Ivi, i un acolle sostanze didane componenti tultora l'atmosfera, dovea trovarsi tutta l'arqua, quanta ne apparteneva al nostro globo, alla quale la elevalissima temperatura victava lo stato liquido, el inoltre una gran copia di molecole de' corpi opachi rese volatili dalla medesima cazione.

A poco a poco peraltro questa elevatissima temperatura andava abbassandosi, principalmento nell' atmosfera, e finalmente il globo perdeva la sua lucentezza. Non sembra inverisimile, che allorquando il calore della sua superficie era nel massimo grado, esso spiendesse di luce bianca e vivace e da mano a mano, deverseendo la temperatura, e seemando perciò la vivacità della luce, questa passesse al gallo e quindi al 1800, e finalmente si andasse oscurando fino a svanire totalmente. Tuttociò si narra, essersi esservato l'amon 1372 nel movo astro, che apparve in cielo nella costellazione di Cassipera.

Céssata la roventezza delle parti superficial della terra, e fatta soldia la sua ordeccia, non era probabilmente tuno labassata la sua temperatura da permettere al vapore acqueo di precipitar in istato liquido, quantunque sotto quella coorne precsione atmosfercia il punto del fobilizione del graça davesse serse notabilmente più elevato di quello che parta ara tal nome. Ma nella parte superiore quest'a stmosfera estessionis ani andra un'in refleedando pel raggiamento e pel difiondersi, quanto più s' inalzava, in più ampio spazio; el una parte, di unano in mano più grande, di quell' immensa copia di vapore acqueo perdeva lo stato ebastico e la trasparenza, e passava a stato di vapore concreto o vescionale re; e questo strato assis spesso, congimino al una gran quantità di particelle oquelte mostanti in quella atmosfera, la rendeva oppara, talché chi avesse dimorato sulla superficie della terra, sariasi

di nuovo trovato in oscurità, non potendo i raggi del sole, qualunque si fosse allora lo stato di quest' astro, penetrare quel vasto, copioso ed eterogeneo accumulamento di molecole e giungere alla faccia della terra. Le frasi orientali ci presentano la terra di fresco nata avvolta di nubi e quasi fasciata di caligine 1. « Gli a-« stri , scrive il Boubée 2, non poterono esser veduti dalla super-« ficie del globo-o farvi penetrare la luce, se non allora, che « l'atmosfera fu spogliata della maggior parte de' vapori acquei , « bituminosi e metallici , ch' erano misti ad essa. Ouesta separa-« zione si fè gradatamente , nè fu assai sensibile se non dopo la « formazione de' terreni primitivi , allorchè assai materie volati-« lizzabili ( mercurio , piombo , zinco ecc. ) furono condensate e « precipitate sul suolo ». Arrivata l'epoca, in cui la superficie terrestre poteva per la diminuita temperatura ricever l'acqua in istato liquido, questa precipitò e coprì la terra: l' atmosfera scaricata di tanta acqua e di molte altre materie divenne alquanto simile all' odierna atmosfera : ma non così presto è da credere che divenisse perfettamente diafana e lasciasse libera la vista degli astri. benchè potesse lasciar trapelare la luce del sole, come ancora oggidì avviene ne' giorni totalmente coperti da nuvoli , fenomeno in certe regioni e in certe stagioni non punto raro. L' umidità assai copiosa dell' atmosfera , benchè immensamente diminuita , e l' evaporazione abbondante per l'interno calore del globo terrestre. rendono questo stato di cose assai verisimile. Allora questa estensione, che appelliamo atmosfera, cominciò ad esercitare l'ufficio di Firmamento (Stapionaz), a dividere tra le acque e le acque, impedendo il precipitare al basso alle acque superiori o celesti (alle nuvole ed ai vapori), ed alle inferiori o terrestri vietando il troppo e troppo rapidamente vaporare 3. Il nome poi di Firmamento (originato dalla Bibbia latina ed accettato anche dagli astronomi) sì è esteso all' immenso spazio, in cui nuotano gli astri, visibili ed invisibili

<sup>1</sup> los XXXVIII 9

<sup>2</sup> Géolog. element. pag. 61, 65.

<sup>3</sup> Gen. 1, 6, 7, 8.

Uno stato di cosé, somigliante all'indicato, si osserva per alcuni mesi dell'anno in una perzione del Perù. Farò udirlo dal celebre viaggiatore scienziato il bar. A. di Humboldt. « Al Perù, fra « le coste del mare del Sud e la catena delle Ande, una densa « nebbia copre il firmamento per mesi intieri. Non può allora di-« stinguersi un solo pianeta, non una delle belle stelle dell'emi-« sfero australe, Canono, la Croce del sud o i piedi del Centauro : « a nena è che talora s'indovini il luogo occupato dalla luna. Di « giorno, allorchè, per bella sorte il contorno del sole è ricono-« scibile, il suo disco appare senza raggi, come a traverso un ve-« tro nero · è giallorossiccio, talora bianco, niù di rado azzurro-« verdiccio. Il navigatore, strascinato in quelle spiagge dalla cor-« rente fredda, che regna nelle coste del Perù, non può rico-« noscer la riva : senza mezzi per determinare la sua latitudine, « spesso va. di là dal porto, ove proponevasi di approdare. Fortu-« natamente la configurazione locale delle curve magnetiche gli « offre un ultimo scampo . . . Già da molto tempo Bouguer ed il « collaboratore D. Giorgio luan si sono lagnati del cielo così noco « astronomico del Perù. Ma una più grave considerazione si pre-« senta ad occasione di questo fenomeno di uno strato atmosferi-« co impermeabile alla luce, incapace di ritenere l'elettricità, ove « mai non formasi un temporale, e donde slanciansi verso regio-« ni più pure gli eccelsi altipiani delle Cordigliere colle loro som-« mità coperte di nevi eterne. Secondo le idee, che la moderna « geologia s' è formata dello stato dell'atmosfera ne' tempi primi-« tivi, egli è da presumere che l'aria, più opaca allora e mista di « spessi vapori, doveva essere poco atta a trasmettere i raggi lu-« minosi. Dunque, se pongasi mente alle azioni complesse, che « hanno determinato nel mondo primitivo la separazione degli « elementi solidi , liquidi ed aerei , ed hanno finalmente costituita « la corteccià terrestre co' suoi presenti inviluppi , sarà impossi-« bile non si affacci alla mente il pericolo corso dall'uomo di vi-« vere in un'almosfera opaca , favorevole sì a diverse specie ve-« getabili , ma la quale avria a' nostri sguardi velate le maravi-« glie del firmamento. La struttura de' cieli saria sfuggita allo spi $\alpha$ rito di analisi: nulla per gli abitanti della terra esisterebbe, salvo  $\alpha$  per avventura il sole e la luna: lo spazio sembrerebbe fatto uni-  $\alpha$  camente per questi tre corpi 1  $\alpha$  .

Al periodo aceannato ha singgito l'uomo, perchè la Provvidenac, che lo volera ammiratore del magnifico spetiacolo de 'ciell, e, consectore dell'opera del Creatore, aveva tutto predisposto, acciocchè quel malinconico ordine fosse solanto uno stato di transitione, nel quale preparavasi e maturavasi un avvenire più bello. Passa un certo tempo, e l'atmosfera, spogliandosi di gran parte delle acque e delle altre materie elerogenee. Irvosa purificata a segno da lasciar giungere alla terra qualche luce solare, quanta è bastante a discernere il giorno propriamente dello dalla notte. Lasciamo che la sua purificaziono sia compiata, e dissipate le mbi, apparirà nella sua gloria il Re possente del giorno ad illuminare i vasti campi dei chei, ed al sua socconoris ad un emisfero, la luna rallegrezà l'oscerità della notte ed innumerabili stelle splenderanno nel firmamente.

Non sembra punto improbabile, che questa perfetta purificazione dell'atmosfera, la quale pose in diretta comunicazione gli astri col nostro globo. Et caelo terras ostendit et aethera terris 2, fosse originata da qualcuna di quelle grandi catastrofi sotterranee, che certamente hanno avuto luogo sul nostro globo, e delle quali dovremo in seguito dire qualche cosa. È credibile che queste catastrofi fossero più frequenti ne primi tempi, allorchè maggiore doveva essere il calore dell'interno del globo e assai sottile la sua corteccia assodata. Queste catastrofi credonsi dai geologi, e non senza fondamento, aver più volte alterata o modificata la costituzione de' due grandi ambienti, destinati a contenere i viventi, l'acqua e l'aria. Egli è vero che il primo immediato effetto di tal catastrofe dovea essere un oscuramento dell'aria, almeno in alcune parti : ma ciò non impedisce che, modificando quindi la costituzione dell'atmosfera, potesse concorrere al perfetto rischiaramento di essa.

1 Cosmos, P. I, 111, ed. franc. 2 Ovini, Metam. I. Comunque siasi, più importante ricerca è questa: prima dell'apparire degli asti, cra sequità almeou nua catastrofe, in conseguenza della quale avessero alcune terre levato il capo dallo acque, formando delle sole? In altri termini: ja svetaria de' corpi celesti fit anteriore o posteriore all'apparire della terra asciutta, assia non coperta da acque? Non è forse possibile dimostrare di finsevlaris degli astri posteriore all'alpre fonumero, ma certamente ciò non è punto inversimite, posta la facilità e la posta hie frequenza di lati calastrofia e lempi primitivi. Ma I terreni asciutti son .sogliono tardar molto a rivestiris di piante terrestri. Ora, poterono apparire i vegetabili prima del Sole? Si vuale che a questi sia non solo necessario il calme, ma cziandio la buce solare, o pintosto la viric chimica de' raggi solari, da cui ripetonsi e il verdire delle piante ed altri fenomeni della vegetazione.

A questa difficoltà si studiò soddisfare il Ferrussac. « È qui « duopo, egli scrisse 1, togliere una difficoltà, spesso prodotta. « come argomento molto imbarazzante, e la quale le recenti os-« servazioni permettono di sciogliere assai bene. Come le piante « potevano crescere e riprodursi, allorchè il Sole non isfolgorava e nel firmamento? Il calore proprio acquistato dal globo pel suo « stato primitivo d'incandescenza, era bastante a suscitare ed a « mantenere questa vegetazione. Il fuoco centrale della terra è al « presente nel numero delle dottrine niù accreditate... Di niù, un « dotto Inglese (Chrichton) ha provato, alcuni anni addietro, che « il clima primitivo del globo terrestre doveva trovarsi indipen-« dente dal calor solare. La somma delle prove da lui raccolte « genera luce sì chiara, che dubbio alcuno non rimane interno a « ciò. Partendo da questo principio, non solo può concepirsi come « la primitiva vegetazione della superficie terresfre potesse esi-« stere indipendentemente dal calor solare, ma le osservazioni « provano ancora che il calore proprio del globo ed una tempera-« tura media, uniforme, assai più elevata di quella regnante og-

1 Bulletin univers, des sciences 1827, Sc. natur. T. X. n. 137,

« gidì alla sua superficie, potevano produrre la vegetazione di « quell'enoca. In vero, gli avanzi di tale vegetazione, trovati « presso il polo e sotto l'equatore, dimostrano che essa era uni-« forme ed analoga a quella, che ora cuopre la zona equatoriale. « e perciò ch'erano nulle a quell'epoca le differenze, le quali ora « derivano dalla diversità delle latitudini ». Dalle osservazioni raccolte dal sig. Adolfo Brogniart sembra pure dedursi maggiore uniformità di vegetazione in que primi tempi che non nel periodo seguente, in cui deponevansi i fossili meno antichi o ne' secoli recenti. Le miniere di carbon fossile del Canadà e della Baia di Baffin contengono piante analoghe a quelle degli altri strati di carbone, e perciò a quelle viventi oggidì sotto l'equatore. L'illustre botanico Lindley tiene per certo che « i vegetabili fossili « della Baia di Baffin erano illuminati diversamente da quei che « vivono al presente in cotesta regione 1 : » o piuttosto, qualche cosa cooperava a que' fenomeni vegetabili, a' quali è insufficiente l'odierno raggiamento solare, che il suolo riceve in quelle parti. Anche il prof. Catullo tiene per abbastanza provata l'uniformità della vegetazione primitiva 2. la quale crediamo generalmente riconosciuta, in seguito delle tante osservazioni intorno alle piante fossili , istituite in molte parti di Europa , in Siberia e nell'America Settentrionale, e da essa conseguita, che l'ineguaglianza del calor solare, cagione delle differenze fra le odierne produzioni vegetabili, non esisteva a quell'epoca, ed il calore era dovuto alla terra e l'influenza del sole sulla sua temperatura non era valutahile.

Si aggiunga che grande dovea essere l'umidità ne' primi terreni composti di piccole o strette isole, probabilmente poco elevate e cinte da un mare assai vaporante, nè le piante abbisognavano di piogge, come neppure al presente ne abbisognano in alcune contrade. Le piante de' più antichi terreni sono in gran

Lindley e W. Hullon, Fossil Flora — V. Bibl. Un. Avril 1835, pag. 377-390.

<sup>2</sup> Saggio di zoologia fossile, pag. 22, 301.

parte criptogame, in particolare felci, equisetace e licopoliarea arboree, delle quali al presente appear trovansi esempi ne climi più caldi: ora queste piante sono copiose e maggiori, ore il clima è caldo ed umido. In generale assai prosperano le piante in una temperatura costante, ciolo poco nulla soggetta alle variazioni diurne, e satura, o poco meno, di vapore, come hanno coll' esperama provato i singe. Edwards e Golin. Facendo che l'artia de ricettacoli per le piante fosse satura o pressorbé satura di vapore, cupiles is sono vedute in laghiltera sviluparsi e prosperare mirabilmente: fra le altre l'uva, l'ananas, le orchidec e le piante rosse e il sussicura che nell'Issida di Cuba l'aria, al levar del sole, è sempre prossima all'estrema umidità, nè se ne allontana el rimanente dei giorno se non di 15, ternitam endici: vi è brèl lissima la vegetazione, ed il legno diviene assai forte e con prontezza straordinara.

Confessiamo peraltro, 'con tuttoció non togliersi appieno la difficoltà. Non solo il calore e l'umidità, si è detto, ma la luce solare o i raggi solari sono necessarii al vivere ed al prosperar delle piante. Rispondiamo primieramente, questa essere una obbiezione per coloro che fanno nascere le piante prima dell'esistenza del sole, ovvero suppongono che questo, creato dal principio in istato imperfetto, non fosse ancora disposto a radiar luce al nostro globo nel periodo di cui trattiamo. Ma noi non abbiamo noste tali supposizioni. Abbiamo anzi opinato, che l'oscurità successa alla gran luce primitiva, si andasse poi alquanto diminuendo, ed attraverso l'ammasso nebbioso, che toglieva alla terra il veder la faccia del sole, i raggi di questo trapelassero alquanto, e nelle ore diurne un poco la illuminassero, come avviene nelle giornate tutté conerte e nebbiose. Ora questa debole radiazione, tranelante per le nubi, può essere abbastanza opportuna al verdir delle foglie ed agli altri effetti chimici, meglio assai della luce più viva e niù ristaldante degli ordinari nostri fuochi, come insegnano le sperienze. Ne' boschi più folti e selvaggi, ed ancora nelle parti di

<sup>1</sup> Comptex rendus de l'Acad. . . . 1837. Sém. 1, pag. 496-503.

essi, ove mai non penetra raggio diretto di sole, veggonsi le foglie verdi. Si avverta ancora che le piante del primo periodo vegetabile erano, come dicevamo poc'anzi, in gran parte criptogame, e queste sembrano non avere assai duono della luce, e che. se certe piante esposte alla luce traggono assai bene l'umidità nelle foglie ed assai poco all'oscuro, altre per contrario più debolmente l'attraggono esposte alla luce e meglio nell'oscurità 1. Non ricorreremo (non ne abbiamo bisogno) alla luce elettrica, la quale sembra dotata di valida energia chimica, ed alle aurore boreali. più frequenti per avventura in que' primi templ : ciò può parere troppo ipotetico. Bensì diremo, che quantunque sia non ipotetico ma certo l'influsso de' raggi solari nelle funzioni vegetabili , scomponendosi per l'azione di essi l'acido (o l'ossido) carbonico ed emettendosi l'ossigene, dalle quali operazioni ripetesi il color verde delle piante, tuttavia non manca alla natura qualche altro mezzo atto a siffatte operazioni. Il verdir delle piante, insegna Adriano de Jussieu 2, o la formazione della clorofilla, deriva per lo più dall'azione combinata dell'aria atmosferica e della luce, da cui risulta un'accumulazione di carbonio ed una perdita d'ossigene nella pianta; ma può lo stesso effetto prodursi da altra cagione senza la luce, se il mezzo ambiente sia diverso. Il sig. Humboldt ha osservato che certe piante portate in alcune oscure e sotterranee gallerie delle miniere, in un'aria non respirabile ed abbondante di gas idrogene, non solo conservavano il color verde nelle parti già svilupnate, ma ancora lo mostravano ne giovani rampolli, che continuavano a svolgersi. Da ciò concluse, che la bianchezza delle piante clorotiche deesi al ritener ch'esse fanno soverchia copia di ossigene, la quale può venir tolta loro dall'idrogene. In simil modo può forse spiegarsi il color verde acquistato da parti collocate nell'interno delle piante, dal midollo; da certi grani, da certi embrioni ecc. Il sig. Fed. Klee (quantunque non troppo ligio alla lettera del

Genesi) ha scritto: « Sembrerà forse strano che alcune piante

<sup>1</sup> Dutrochet V. Comptes rendus . . . 1837. Sém. 2, pag. 451.

<sup>2</sup> Botanique, \$, 620.

« abbiano potuto svilupparsi pria che i raggi solari avessero pe-« netrato ner l'atmosfera : ma non conviene dimenticare che si è « ultimamente scoperto . la presenza della luce non essere neces-« saria allo sviluppo di parecchie specie vegetabili, in particolare « delle felci , ma bastar loro il calore e l'umidità , condizioni esi-« stenti allora al più alto grado. Le felci figuravano moltissimo « ne' niù antichi periodi del globo, e giungevano a dimensioni gi-« gantesche da nulla cedere agli alberi d'oggidì 1. » Ingenhous vide che il verde delle foglie si fa più intenso, se all'aria, in cui vegetano, sia misto del gas idrogene, e Senebier dimostrò che, collocate in siffatto miscuglio, le piante anche all'oscuro, acquistano tinta verdiccia. Ora l'esistenza del gas idrogene nell'atmosfera nel primo periodo vegetabile non è punto impossibile. e per avventura è probabile: perocchè pare che allora potesse l'acqua penetrare sotto la corteccia solida, più sottile che non è adesso, venire a contatto di materie ossidabili, e ceder loro, scomponendosi, il suo ossigene; onde l'idrogene, restato libero, doveva sbucare di sotterra e mescersi all'aria atmosferica.

Del rimanente, nol diciamo si, che la vegetazione primitiva non poco difierira dil odierna; che potsissima o nima influenza aveva su di essa il color solare; che non abbisogava: di piogge, e che ciò rende possibile ed anoren probablic; che essa vestisse le prime ierre sosperte eziandio prima che la faccia del sole si manifestasses al nostro globo: ma però non diciamo, che quelle prime piante spiendessero d'un bel verche, e pompeggiassemo pe ricchi e vaghi colori de loro fiori o portassero frutti carnosi e grani fariregnanti allora senza nimici sulla faccia della terra, numerosi, robusti, giganteschi, mostrassero piuttoto la forza che la grazia e la varieta, e rappresentassero un popolo primitivo, un poco selvaggio, non abbeltin, nè ammolli codi liricivilmento dell'incivilmento.

<sup>1</sup> Le Déluye, pag. 46.

<sup>2 «</sup> La vegetazione, scrive De Luc, cominciò allora in tutte le terre a-« sciutte ; ma i vegetabili di questo periodo, nel quale il sole non illumi-« nava ancora la terra, furono differentissimi da quelli esistenti oggidi; noi

Conviene aggiungere una importante osservazione. Aperta e dissipata la volta nebbiosis, apparvero ad illuminare la terra, non solo il luminare negojore ed il mioro, il solo e la lum, an eziandio la stelle, intendendo sotto questo nome e le erranti ossia i pianeti, e le stelle che si chiamarono fisse. I pianeti non sono se non ciuque visibili ad occhio inerune, ed uno tra essi, « Che si vela a' mortai con gli altrui raggi 1, a sassi di rado si vede. Ciò che forma la mirabile vapeteza d'una notte serena è « Il Giel, cui tanti lumi

« li conosciamo per i loró avanzi, sepolti negli strati minerali posteriori: « da essi in particolare provengono i nostri strati di carbon fossilo ». Lett. sur l'hist. phys. de la terre à M. le prof. Blumenboch, renfermant de nouvelles preuzes de la mission divine de Moyse. Paris 1738, pag. 130.

« Quantunque non abbiamo ancora prove dirette, dimostranti la prea esistenza de vegetabili all'emissione della luce solare, abbiamo tuttavia « osservate delle circostanze, le quali non permettono più di considerarla « come assurda. Sappiamo da un lato che l'azione d'una luce esteriore « sulle piante, necessaria al presente alla fruttificazione della più gran par-« te di esse, è accompagnata da emissioni ed assorbimenti di fluidi espan-« sivi o da modificazioni dell'aria ambiente, secondo certe circostanze, a collegate in parte coll'assenza o presenza della luce, ma in parte ancora « colla natura delle piante e co' diversi stati dell'aria ambiente: ciò mo-« stra che la necessità della luce esterna può dipendere dalle circostanze; « poichè noi siamo lungi dal poter determinare il modo, con cui essa ope-« ra nell'economia vegetabile. D'altro lato sappiamo dalla geologia, che « l'atmosfera ha provati grandi cangiamenti successivi a misura che i no-« stri strati minerali producevansi nel liquido, il quale da prima coprì il « globo: che, formatesi le prime terre, le prime piante che vi germogliae rono furono diversissime dalle odierne, ma a misura che l'atmosfera σ avvicinavasi allo stato presente, le piante si assomigliavano ancora esse « sempre più alle specie d'oggidì. Allorquando dunque io leggo nel Ge-« nesi, che le piante cominciarono a crescere sulla terra prima ch'essa « fosse illuminata dal sole, lungi dal troyare in ciò un' assurdità, io vi ri-« conosco che Mosè non iscriveva una favola : dacchè in questo caso non « avrebbe voluto urtar di fronte le dottrine comuni degli uomini, ed avreb-« be certamente evitate delle supposizioni che dovevano sembrare assur-« de: ma egli indirizzavasi agli Israeliti, i quali avevano le prove della sua « missione, e senza pensare ad altro, diceya ciò che gli era prescritto di « dire. . . » Op. cit. pag. 190 e seg.

1 DANTE, Parad. V; 129.

fanno bello 1. » è l'esercito de cieli, sono le innumerabili stelle propriamente dette. Questo spettacolo si offrì certamente allo sguardo incantato del primo uomo, allorchè il sole si fu ascoso sotto l'orizzonte. Quando leggiamo, che fino dal quarto giorno o periodo. Iddio fa splendere nel firmamento i luminari diurno e notturno, e le stelle 2, dobbiamo immaginare che fino d'allora risplendesse sonra la terra la milizia del cielo, e perciò molto più la medesima apparisse all'uomo, allorchè questi in epoca posteriore venne creato. Se in queste enoche non fosse stata visibile. Mosè non ne avria fatto motto, come non lo ha fatto anteriormente: non facendo esso menzione, se non delle opere divine, che cadono sotto i sensi dell'uomo 3. Non pretendiamo che tutte quante le stelle, le quali ora veggiamo splendere in cielo, fossero visibili in quel primo tempo: è possibile che qualcuna ne mancasse. e non meno che qualcuna allora apparisse di poi scomparsa. Ben dicesi visibile l'esercito, benchè manchino in esso 8 o 10 soldati ; ma nol diremo visibile quando possono appena vedersi quattro o cinque guerrieri erranti pel campo. Noi pensiamo, che le tradizioni di pressoche tutti i popoli facciano nascere l'uomo sotto un cielo abbellito da innumerabili stelle, comechè la vanità nazionale possa aver fatto credere ad alcuni, ch' essi erano anteriori o contemporanei al tale o al tale astro. Secondo il retore Menandro 4. gli Ateniesi pretendevano esser nati a un tempo col Sole. Secondo Apollonio di Rodi, l' Egitto fu la prima contrada abitata, quando non ancora tutti gli astri descrivevano nel cielo le loro orbite. Secondo Nonno, la città di Beroe in Siria dicevasi abitata prima dell'apparire del Sole. Forse queste frasi in origine non furono se non iperboli ad esprimere la grande antichità da essi vantata. È assai celebre il vanto che davansi gli Arcadi d'esser più antichi della luna; onde furono detti proselenii. Ante Iovem genitum terras ha-

<sup>1</sup> DANTE, Parad, II, 130.

<sup>2</sup> Gen. I. 14, 15, 16.

<sup>3</sup> Dicendum, quod Moyses ca tantum proposuit, quae in manifesto apparent, sicut iam dictum est. S. Tu. Summ. P. I. O. LXIX, 2, 2 2d 3.

<sup>4</sup> De Encomiis, sect. 2, c. 3.

buisse feruntur — Arcades, et luna gens prior illa fuit 1. Auche l'America ha i şuai Aradi, secondo il rarcointo del har di Huma-boldt. Nell' allo piano di Bogota, i Nayseas o Mozoas svaltanis risalire di là della luna, e narrano che un gran diluvio o inondazione avvenne pei sortilegi d'un adonna Huythaco o Schia, compagna del benefico Mago Bolschika: la donna, cacciata da questo, lasciò la terra e divenne la luna, la quale fino a quel tempo hon erra apparas sui Moyoscas. Na lorimano in cammino:

Se un gran numero di stelle dovè splendere sulla faccia della terra prima della creazione della nostra specie, ed apparire all'isono testè creato, couvien dire, che le stelle non finnon create, come porta la credenza volgare, nè cominciarono a raggiare saltanto da pochi giorni ordinarii prima della formazione dell'usmo. Acciocchè la luce giunga a noi dulle stelle nominate fisse, si richiedono anni, non già due o anche sei giorni di 24 ore, come altreve abbiamo accentato.

« Le seste, dirò così, di cui si valgono gli astronomi in queste sì gran misure, sono le parallassi 2, » Osservasi un astro da due punti estremi del diametro dell'orbita della terra , facendo due osservazioni, una sei mèsi dopo l'altra : per lo spostamento dell'osservatore, l'angolo che ciascuna delle linee visuali fa con una perpendicolare comune, debb'essere diverso, se la distanza non sia tanta che possa tenersi quasi fosse infinita; e tanto maggiore sarà la diversità, quanto men lontano è l'astro. Ora niun cangiamento di questa, che dicono altezza angolare, hanno scoperto gli osservatori delle stelle, malgrado le più squisite cautele, e l'eccellenza degli strumenti impiegati. E pure qualcuno ne avrebbono osservato, come deducono dalla trigonometria, se la distanza delle stelle osservate non fosse più che 200,000 volte il raggio dell'orbita terrestre, ossia, in numeri tondi, non fosse più di 8 milioni di milioni di leghe. Da ciò consegue, niuna delle stelle meglio osservate, e probabilmente niuna stella essere a noi abbastanza

Ovid. Fast. II, 289. Lo stesso accenna L. I, 469; e V, 90.
 Segnebi, Incred. P. I, C. X, §. 2.

vicina, perchè possa arrivare la sua luce alla terra in non più di due anni.

Galleo non punto persuaso che tutte le stelle sieno sparse in una superficie sferica, quadhenite distanti da un centro, simassa viarrie le tono lontanuaze da noi; a talche, quando si trovasse col telescopio qualche piccolissima stella vicinissima adi alcuna delle maggiori, e che però quella fosse altissima, potrebba eccadere che qualche sensibil mutazione succedesse tra di loro 1. e. Questo fi al primo cenno assai chiaro del motolo parallattico per mezzo delle posizioni relative di stelle apparentemente vicine, ma situate una diciro 21/art. L'osservarione delle posizioni relative di due stelle fi a ragione giudicata da W. Herschell preferibile alla riverca della parallassi assoluta, per lavestigarne la distanza di quadche stella 2.

L'illustre astronomo Bessel, con un particolare suo metodo, e col mezzo di accurate e perseveranti osservazioni e d'ingegnose indagini, determinò la parallasse della stella doppia, chiamata la 61º del Cigno: essa parallasse è picciolissima (0", 31), e risponde a distanza tale dal nostro globo, che i raggi a percorrerla debbono viaggiare per quasi dieci anni. Questa fu, noi crediamo, la prima determinazione di questo genere, nella quale il più degli astronomi si adagiarono con fiducia. Quella della brillante stella chiamata a della Lira si è troyata anche minore da Struve (0", 2673). e la stella a tal distanza, che la luce per venire a noi dee impiegare 12 anni: Peters trovò minore la parallasse di questa stella (0",103), e perciò la distanza maggiore. Se potesse decidersi qual sia fra le così dette fisse la stella a noi più vicina, questa sarebbe l'a del Centauro, la cui parallasse, secondo le osservazioni di Henderson e di Maclean, è di 0", 913; ed il tempo della trasmissione della luce, alquanto più di tre anni : la sua distanza dal sole è 7523 volte la distanza dal medesimo del più lontano de' pianeti cono-

<sup>1</sup> Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Giornala terza, Fiorenza 1682, d. 375.

<sup>2</sup> V. Arago, Analyse de la vic et des travaux de Sir. W. Herschell: nell'Armaire per l'a. 1842, p. 375.

sciuti, che appellano Nettuno 1. Il sole veduto da tal distanza apparirà una stella di térza grandezza (Arago).

Di varie altre stelle si è determinata, con più o meno di probabilità, la parallasse; della polare, di Sirio, di Arturo, della chapira vec. Peters ne cia 33. Secondo il bar. de Humboldt, nove meritano più confidenza. Cherchè ne sia, la grandissima difficoltà determinare questa parallasse de astrema piecoleza di questa, quando si è potuta determinaria con probabilità o con certezza, quando si è potuta determinaria con probabilità o con certezza, guando si con probabilità o con certezza, guando si continuaria con probabilità o con certezza, guando si continuaria con probabilità o con certezza, guando si con probabilità o con certezza, guando si continuaria con probabilità o con certezza, guando se per la propagazione della luce.

Veramente l'astronomo Faye aveva assegnata una parallasse un poco maggiore (1°, 08) alla stella 1830 del calalogo di formoltridge, sistola di Argelandro; na questa determinazione ( che avvicinerebbe a noi questa stella un poco più dell' a del Centauro ) non si è trovata esatta: le posteriori osservazioni indicano che tale parallasse non è più d'una piccola frazione di secondo 2, e la sua luce de impiegaro per venire a -noi più di 14 anni.

È dunque manifesto che, nella volgare opinione, non poteva apparire à rostri primi parenti il cicle notturno avvivato dalla milizia celeste; ci invece avrebbno reduto sotto un povero cicle appena qualche pianeta: o per fare loro vedere il cicle stellato, conviene ricorrere ad operazione straordinaria di Dio, ad un miracolo, ciò che, non essendo qui alcuma autorevole testimonianza ne vera necessità, non è da fare, come insegnano savi teolori 3.

I Forse un color verdino, o di acqua di mare, che osservasi in esso, gli ha ottenuto il nome del dio del mare, altronde poco aggiustato al pianeta nii degli altri elevato nel cielo.

<sup>2</sup> Questa è 0", 226 secondo Peters; 0", 1825 secondo Schluter e Wi-Gemann; 0", 034 secondo O. Struve.

<sup>3</sup> Opera miraculosa vel extraordinaria absque necessitate vel sufficienti testimonio audienda non sunt. Sunus. De opere sex dier. L. II. c. 7.

Abbandonando le stelle, siliniamo opportumo avvertire, che l'errec, una volta assai comune, di riguardare le stelle fisse come attaccate al cielo (stellas coelo inifaza) derivara dalle apparenze calla dottria dei finodo gentili, non già dalla Bibbida o da tradizioni cristiane. Perciò S. Gio. Crisostono non dubitò di riprovare quella opiniono 1. e S. Filastrio Vescovo di Brescia nivriva e chiamarla cresta 3º; nel che di certo eccedera, mila avendo che fare questa eresia attronomica col dogma religioso, e perciò non meritandosi cossura telogica: ma è noto, e dosservollo il primo S. Agostino 3º, che S. Filastrio applica con qualcho facilità quella nota a dottrine, cui ad, altri resso non sembra conveniere.

Ciò che abbiamo detto delle stelle infisse nel cielo, possiamo in generale dirlo della dottrina analoga de' cieli solidi. Non fu introdotta dai teologi , ma dai filosofi , non per salvare i sacri testi , ma per salvare, così dicevano, le apparenze, per dare ragione in qualche modo de fenomeni astronomici. I movimenti delle comete dirette in tutti i versi , distrussero questa creazione della scienza umana. Solo un luogo v'ha nella sacra Scrittura, il quale, come leggesi nella nostra Volgata, sembra favorire la solidità de' cieli. E il v. 18 del C. XXXVII del Libro di Giobbe: Tu forsitan . cum eo fabricatus es coelos, qui solidissimi quasi aere fusi sunt. A chi obbiettasse queste parole basterebbe rispondere: se in quelle si contiene un errore fisico, ciò poco importa; perocchè esse non sono dello Scrittor sacro, nè poste da lui in bocca a Dio. ma riferite come dette da Eliu, uno degli amici di Giobbe, il quale non era punto ispirato o infallibile, anzi i cui detti sono per avventura in parte disapprovati da Dio nel seguente capo 4. Diciamo poi che cieli o cielo spesso nella Scrittura indica, non la regione degli astri, ma quella ove sono le nubi e volano gli uc-

<sup>1</sup> In Gen. 1, 17.

<sup>2</sup> De Hacresibus, Haer, CXXX.

<sup>3</sup> Praef. 1. de Hacres. ad Quodvultdeum - De hacres. c. 41.

<sup>4</sup> Quis est iste involvens sententias sermonibus imperitis? los. XXXVIII, 2.

celli 1. Aggimagimo che quel hugo è oscuro e difficile; ma dai veria precedenti e dai segunuli, e dal testo originale pare rilevazsi, che ivi non si favella në della creazione, në della regione degli 
astir, na pintosto di fenomeni meteorologici 2. La parola tradotta 
ciri itel lugo, citolo, dice il Petavio, propriamente significa nuvlo 2. Lo Schultens la tradoce cethene tenuissimum, e le ultimo parodu caeso, del Petavio e da non pochi altri si rendono: siest speculum fuzum 1. Forse si paragona ali apparenza d'uno specchio 
metallico quella dell'aria pura e serena, o veramente quella delle
nuvole, le quali, investite da 'raggi solari presentano veramente
non di rado quell'apparenza.

Ci piace riportar qui parte di una lettera del Principe Fed. Cesi, fondatore dell'Accademia dei Lincei, amico e collega del Galilei, diretta al comune collega ed amico .Gio. Fabri. Narrasi

1 Così presso i Latini. In hoc caelo, qui dicitur aer. Lucaer. VI, 130.
— Caelam hoc, in quo nubes, imbres, rentique coguntur etc. Cic. I, Tuec.
19. — Et hoc caelum appellacere maiores, quod alto nomine aera. Purs. II,
38. 58.

2 De firmamento et orbibui caedestibus hic cogistare, materia solida confasta ex opinione veterum, extra scopum; quum oratio Elibai di figurata; isaque non doccat que sit materia a atheries sud firmamenti, sed tantum pinegat adspectum caeli facidissimi et firmissimi simul, quum longa tenet serenitas, aeream veluti fornicem, auri fulgore suffusum, oculis ingereus. ALS. SCRUCTESS in Job. T. II, p. 1066. -

3 Petav. Theol. Dogm. De Opif. L. I, C. X, 9.

4 Ex Behraco legimus: sired risio fuilit, aut siret speculus funas. Septuagitais: sired approximagita; sired speculus quies approximagita; sired speculus, in quo videnuus », lo. net Paxxo fa Job. 7. Il, rel. Ven. a. 1646, pp. 237. — Gio. Caste coi parafrisas; la can oudiran in framamatin subbun in munoa aree, fin sir aer secreus sil instar fuilis metalli? (Vertiuss frequence evidence silvado, de vatione salenta of Gir. I, 0). Vermentes, quando il edeo si rassecreza, le nuvole pli son el sonoi: ma può intendenci de'uno, che le formarcia, quali inicata il ael ler regioni dell'imosfera, sono cha questa limpediti dalla servinere el diffica el traspueran del cido; nel consistenta impediti dalla servinere el diffica el traspueran del cido; exerca poi il medicion che l'opinion de l'illonois firerà interno alte septen solide colesti, etima popularun arrientalium, tempor lola, finiare, minime contest. Vel. Testam. Ba, kipier, et vambal. Io. Catanza.

ivi come, favellando un giorno il Cesi col Card, Bellarmino, che gli portava particolare affetto, gli diede ragguaglio di un'opera, ch'egli componeva, Del Cielo, e in particolare ch'ei teneva che fosse fluido, e che tale opinione gli pareva conforme alla Sacra Scrittura, ed ai Santi Padri; e intorno a ciò interpellò il Bellarmino. Ouesti « ne mostro grandissima allegrezza, scrive il Cesi, e « mi disse che questo avea tenuto lui sempre, come conforme alle « Sacre Carte e interpretazioni de' Santi Padri, e che in ciò non « aveva dubbio, ma che non aveva premuto in promoverla; per « l' opposizione, che comunemente facevano le scuole, coll'allegar « dimostrazioni matematiche in contrario, e particolarmente che « senza gli orbi solidi et il loro moto, fosse totalmente impossibi-■ le il salvar le apparenze. Al che replicando io, non solo aver « soddisfatto a pieno quanto alla parte fisica e matematica et a tutti « li fenomeni, ma che per il contrario era totalmente impossibile « il soddisfar e il salvar, come dicono, le apparenze col porre li « orbi, tanto maggior gusto ne riceveva e me sollecitava al com-« pimento dell' opera, nè mi vidde mai dopo tal ragionamento, « che non me ne domandasse, e non mi ricordasse di darle com-« pimento ecc. » Questa lettera dal Fabri comunicata al P. Scheiner, da questo fu pubblicata nella voluminosa sua opera, insieme colla traduzione tatina 1.

Le sacre Carte, come disse il ven. Cardinal Baronio, ci sono alte adi negaranei, non il caumino de corpi clestis, Ibansi la via, che conduce alla patria celeste; ma però, se abbandonano gliastri ale inalgaria el alla dispatatorio degli monini, inine rerve intono al essi c'insegnano e soprattutto ne inculcano di riguardarii, come opere della muno del Creatore, la cipória aliamente commendano con voce a tutt'i popoli infelligibile; e possismo aggiungere, tanto più altamente, quanto più se ne conosce il numero sterminato, l'ampiezza e le leggi intrabili, da cui sono retti.

V' ha chi lia osato scrivere: « oggidi, per gli spiriti di buon' ora « fatti familiari colla vera filosofia astronomica, i cieli non narra-

<sup>1</sup> Rosa Ursina, pag. 731.

« no più alta gloria , che quella di Ipparco , di Keplero , di New-« ton e di tutti quelli che hanno concorso a stabilirne le leggi 1. » Non pensiamo potesse cadere dalla penna di un astronomo maggior follia. È come dire, che allorquando si comincia a rimuovere il velo, il quale nascondeva una eccellente pittura, questa non fa più onore al grande artista, ma soltanto a chi ha rimosso qualche cantoncello del velo; o che entrati noi in un tempio magnifico. adorno di tutt'i portenti dell'arte, non dobbiamo tributar lode all'architetto, agli scultori, ai pittori, ma senza più, glorificare il portinaio che ce ne aprì la porta. Il conoscersi alquanto oggidì il meccanismo dell' universo e il trovarsi tutto regolato da leggi savissime e insieme semplicissime, prova per avventura che l' universo non ebbe autore, o l'ebbe privo di sapienza o di potenza? o che non Esso, ma gli astronomi hanno stabilite le leggi regolatrici de' cieli ? Che direste di chi, per aver compreso sufficientemente il meccanismo dell'orologio, immaginasse, sè e non altri essere inventore e fabbricatore di quella ingegnosa, macchinetta? Direste che meglio per lui, se nulla ne avesse compreso: dacchè quella poca cognizione dovea fargli perdere il cervello.

« Il carattere fondamentale, aggiunge questo Autore, di ogni filosofia teologica, è di concepire i fenomeni come governati da « una volonità e percisi come eminitatiomente variabili ed irregola« ri, almeno virtualmente. Al contrario la filosofia positiva concepiese francati da ogni capriccio, e soggetti a leggi invariabili (senza tegistatore), le quali permettono di prevedenti estattamente. "Vedendo sempre arrivare le concele e l'ecclis« si, con tutte le circostanze annunciate lungo tempo innanzi secondo le leggi, che l'ingegon unanno ha saputo finalmente crosre, in seguito delle osservazioni, il volgo stesso dev' essere 
inevitabilmente strascinato a sentire, che questi fenomeni sono
sottratti all'impero d'ogni violosti, à quale non avvebbe potato, «
senza dubbio, subordinarsi così compiutamente alle nostre decisioni astronomiche ». Udiste una farretticare più pazzamente ?

<sup>1</sup> Aug. Compe, Philos. positive.

L'ingegno dell'uomo ha create le leggi regolatrici degli astri! E le ha create in seguito delle osservazioni! Dunque esistevano prima d'esser create: altrimenti da' fatti osservati non si potevano dedurre. Se tali leggi non dipendono da una volontà, come esistono? Non sono già esse verità astratte, ipotetiche e necessarie, come i teoremi di geometria, ma concrete, attuali e contingenti : agevolmente s' immaginano non esistenti, o in altro modo esistenti. ciò che non ha luogo nelle verità necessarie, quali sono le geometriche. Saranno dunque i fenomeni, che conseguono da quelle leggi, fatti senza facitore, effetti senza cagione. Pare che l'Autore non concenisca volontà, se non capricciosa, leggiera, volubile, amante oggi di una costituzione, domani di un'altra e posdimani di una terza. Guai a noi se volontà così fatta reggesse il mondo! Se dobbiam ringraziare la Provvidenza del potere, che ne ha concesso sulla natura, non meno dobbiamo ringraziarlo per quello che ci ha negato. Fingete che l' uomo potesse soltanto avvicinare la terra al sole o da questo allontanarla. Quante volte si sarebbe avverata la favola del vano e capriccioso Fetonte! Quante altre, gli uomini e gli animali sarebbono periti pel freddo! La volontà divina non è volubile o capricciosa: non cangia le sanienti leggi e la costituzione dell' universo. Regolata da somma sanienza, non è soggetta a capricci o a pentimenti : mai non si muta: perchè non ne ha motivo, perchè tutto ha veduto ab eterno. Potè ab eterno sottonorre l'universo a leggi variabili, e volere es, gr. che la legge della gravitazione avesse luogo nel sistema solare e non altrove, ovvero che essa non dovesse durare se non per dieci o per venti secoli. Ciò le accordava la sua onnipotenza, ma non pare che ciò convenisse alla sua sapienza. Restando immutabile la divina Volontà, e stabili le poste leggi, può essa Volontà (che coordina il fisico al morale ) avere pure ab eterno stabilita qualche eccezione negli effetti, ma ciò ben di rado e per giuste cagioni. Niuno dirà seriamente, che la volontà ordinatrice de' fenomeni . si subordina compiutamente alle nostre decisioni astronomiche, L'uomo sì, se vuol progredire nello studio della natura, si fa di essa discepolo, subordina sè ai fatti, studia questi diligentemente, abbandonando qualunque preconcetta opinione, e da essi impara a conoscere, più o meno, le leggi imposte al mondo (non le crea nè decide da giudice), e comunica agli altri le lezioni che ha imparate.

In conclusione, il discorso dell'Autore si riduce a questo. Quando dapprima sentiumo hatter dei tocolti all'ordogio pubblico,
non avendo posto mente alla regolarità di quelli, potevamo pensare, che la volondi capricciosa di latimo li producesse. Ma posta
bibinion i que "sonoi trovalo costanza e regolarità; talché possiamo prevedere quanti tocolti si batteramo in ciascum'ora. Albo
nora abbiamo orette le leggi di cesi, ci abbiamo stabilitò che a
mezzadi ed a mezzanotte sonoino dodici tocolti, undici un'ora prima, solo uno un'ora dopo ce così di seguito. Da ci shabiamo logicamente' coicluso, che que' suoni, non rovengono dal volere di
ur essere intelligente, che non portrebbe sottometteris esattamente alle nostre decinosi, ma sono effetti senza cagione! Dicentes
es esse angiente stabil facti mal 1.

## 8 V

## Geognosia e Geogonia.

Laciammo il nostro gibo, mentre tuttora imperfetto e disdorno levava per la prima volta il capo dalle acque. Qui comincia, a parlare propriamente, la geologia. Questa dividetà in due rami distinti, la geognosio, sossi la cogniziono della struttura della corteccia terrestre accessibili alle nostro indagini, e la geognosio, la quale indaga il primo stato del nostro giobo e le cagioni seconde, che presideduano alla formazione delle sue parti. La prima ci faconoscere i diversi gruppi delle rocce, e di questo considera la composizione mineralogica. I' elevazione, le forme esteriori e le retazioni di posizione, che sogliono prendere lu une rispetto alle

<sup>1</sup> Ad Rom. 1, 22.

altre. La geogonia si studia di spiegare la fornazione di questo sestanze el i canajamenti che debbono aver povati per giungere allo stato presente. La geogonoia è la parte positiva della geologia. In celcher geologo giustamente puragonò ia geogonoia al nantonia. Questa fa consocere gli organi componenti il corpo umano; indica la forme a la struttura di essi e le relazioni, che sono fra loro, serve di biase alla scienza, il cui oggetto è la cognizione de fenomeni dell'organizzazione e delle leggi produttrici di questi; ma la ricerca dilali leggi non appartiene più a quella; ed i particolari de fenomeni dell'organizzazione, essendo tropo possesso sottuttati di osservazione, non di rado la fisiologia è ridotta at diposi, intorno alla natura ed alla cagione delle modificazioni che soffrono glicogian inello stato normale o nel patologico. Così la geogonia ia pate restorica della scienza, e la geogonia la pate specialativa o torcia e tropos possessi potettica.

Noi non ci proponiamo di serivere due tratlati intorno a queste due parti; ma soltanto di esporre in assai conciso epilogo il sunto delle più generali osservazioni geognostiche e quindi delle conseguenze o certe o molto verisimili, che dalle osservazioni discendono.

Egit à vero che le indagini positive de 'geologi soltanto si estendono al rando, come essi dicinon, cioè ad una sottil corteccia del globo terrestre (o piutiusto della porzione di esse elevata sopra il livello delle acque), la cui spessezza è, per così dire, una mimian frazione del diametro terrestre (all'inferce "1,1112"); questa, convien confessario, serve di base all'istoria della terra. Tuttavia da questa sottil corteccia si sono tratte mole importanti conseguenze ne noi mittil al nostro scopi.

I » I risultati ottemit per mezzo della considerazione di questa minima frazione, sono bastia pier trame conseguenza importationiste, e, per didyrre in modo assai plansibile un sistema di geogonia soddistecenta in nostra intelliguara, perfettamente di accordo coi reccondo de motoria bitastra intelliguara, perfettamente di accordo coi reccondo de motoria bitasanti; risultamento tanto più notabile, che all' epoca, in cui questi littitoria severiti, on sai severa norroa latenza cognizione diettui instrono alla sirrattura della terra ». SALXENOUX, Hitr. nature. Gelo. Paris 1836., pag. 1915, 597.

Esaminiamo brevemente questa corteccia terrestre. Troviamo comunemente la prima pellicola del suolo, formata di terriccio o di terra vegetabile atta alla coltura. La materia, per così dire, fondamentale di questa è il minuto tritume degli strati superficiali terrestri, generate dall'azione scomponente dell'aria sulle rocce e dalle acque. Le piante accrescono molto la terra vegetabile colle spoglie che lasciano e sopra e sotto la superficie del suolo. Da questa spuntano qua e là, o si troyano sotto il terreno vegetabile. delle sostanze di moderna formazione, diverse ne' diversi luoghi In parecchi luoghi sono depositi delle acque dolci, che tengono sciolte diverse sostanze minerali , per lo più carbonato di calce . ora di aspetto terroso e pieno di celle e cavità fistolose ( tufo acqueo, tofus 1), ora di aspetto più pietroso o compatto (travertino. lapis tiburtinus). Altrove sono deposizioni alluviali di materie mobili (limo, sabbia, ghiaia e ciottoli) depositate da fiumi e da torrenti, ovvero dal mare, o dall'azione combinata de' fiumi e del mare. Altrove per circostanze locali sono altre sostanze. le quali al paro delle indicate, o si vanno di giorno in giorno formando, o almeno sono formazioni circoscritte e recenti, sonrattutto se paragoninsi alle sottoposte, che per lo più sono maggiormente estese.

Se scavisi sotto questa prima corteccia superficiale, o si osserzi rote i terreni sottoposti compariscono allo scoperto, es. gr. per l'azione delle acque, o della mano dell'uomo, trovasi ma serie di strafi, la cui direzionè eassi si avvicina alla orizzonale, qualora si serva o si osserza nelle pianure. Questi strati, sovraposti, paralleli ordinariamente uno all'altro e divisi um dall'altro da gimantre o festure di tridupticazione, spesso assal'i ao fredificirciscone e nella spessezza e nella durezza ed ancora per la natura delle sostanze componenti, minerali o inorganiche, ed ciziandio per la presenza cosasseza, come pure per la capita o scarsezza e principalmento

<sup>1</sup> Tofus scaber natura friabilis. Pt. 17, 4, 3. Tofus aedificiis inutilis est, mortalitate materiae. Id. 36, 32, 48. Nel latino de' bassi tempi trovasi anche Tufus. Si dà la nome più ordinariamente al tufo sulcanico (tufa lo annella il Brocchi) ne' luochi ove questo abbonda.

no

per la natura diversa, de' fossili organici : così appellansi le reliquie degl'individui appartenenti all'uno o all'altro regno organizzato (vegetabile ed animale), le quali spesso disseppellisconsi dagli strati terrestri. Progredendo all'ingiù, questi fossili si fanno niù rari e spesso la stratificazione men manifesta . dal che deducesi, che ancora più discendendo e fossili e strati mancherebbero, nè osserverebbesi per avventura se non una massa compatta d'ignota profondità; dacchè simili masse pietrose appaiono quasi base e sostegno degli strati fossiliferi, ove scorgesi il fine di essi. Se scavasi in colli o in montagne, osservansi le stesse cose: ma gli strati sogliono essere più o meno obliqui; e talvolta verticali : ma però sopra questi obliqui o verticali sono stesi alcune volte altri strati orizzontali, o almeno disposti diversamente dagli strati sottogiacenti. Talora osservasi uno strato mutar direzione, e da orizzontale divenire obliquo o viceversa. Non di rado si trova all' improvviso cessare e quindi la sua continuazione ritrovasi più abbasso: altre volte sembrano le due parti dello strato essere state una dall'altra separate e fra esse si frappone una valle. Questi strati fossiliferi sono evidentemente prodotti dalle acque e diconsi rocce, strati o terreni di sedimento. Spesso le grandi fissure (o filoni), che sono in essi, trovansi riempiute di materie al tutto diverse da quelle delle pareti ossia degli strati. Spesso le masse pietrose a struttura massiccia (senza strati) prive di fossili, che dicevamo sottostare agli strati fossiliferi , s' innalzano al di sonra di essi e formano le alle cime de' monti : sogliono avere struttura più o men cristallina (graniti, porfidi ecc.). Immediatamente sovraposte a queste, ma spesso meno elevate, osservansi sovente altre rocce, somiglianti ad esse per la struttura cristallina e per l'assenza di fossili organici, ma però stratificate ed assai spesso fogliacee o , come dicesi , scistose ; queste talora appaiono senza quelle. Queste e quelle dicevansi rocce primitive : ma tal denominazione inesatta e troppo sistematica è oggidi quasi abbandonata. Le pretese rocce primitive non portano scritto in fronte : « Dinanzi a melfur cose create. »

Non debbonsi prefermettero altre roce, le quali, elire l'imporlanza prepria, sembrano arrecare non poco lume rispetto alla giacitura ed allo stato presente di quelle testò rammentate. Bocce vulciantiche, come il nome lo palesa, sono quelle produte dai viaciani, 'attivo a pestil. Le lavo formano correnti lunghe e sirette. che mostrano essere state erutate da un crattere. Trovansi anorea ne terreni vulcanici in forma di dipice. così appeliano le masse minerali formanti quasi delle muragile, che traversano ad angolo pressoche reto letti di lave e di sorie. Allo rocce vulcaniche appartengono i tuti vulcanici, le scorie, le pomici, le pozzolane, le sabibe vulcaniche co:

Alcune rocce diconsi ianee o piroidi, e sono per composizione al tutto simili alle vere lave vulcaniche, per esempio i basalti e le trachiti 1, fuor solamente che non sono in forma di correnti nè mostransi cruttate da bocche vulcaniche : onde il meccanismo della loro produzione sembra diverso. Anche queste rocce trovansi talvolta in forma di dighe , traversanti gli strati di altra natura , ed alcune volte questi strati osservansi nel luogo del contatto alterati, come se avessero, sofferto l'azione del fuoco. Per queste ragioni tali rocce sono oggidi universalmente e a buon dritto riguardate come prodotte dal fuoco: anzi da alcuni geologi si considerano come veramente vulcaniche e prodotte da vulcani antichissimi somiglianti ai moderni, de' quali molte vicende fisiche hanno distrutta la forma del cratere e le correnti, nonchè disperse le scorie e le ceneri. Il basalte, allorchè-posa (in Sardegna) sonra rocce di natura diversa, di cui livella tutte le ineguaglianze, o quando alterna con rocce acquee (in Val di Noto in Sicilia, nel Vicentino) non sembra presentarci avanzi di grandi antiche correnti. Ma noi non intendiamo giudicare tal controversia, la quale in parte potrebbe essere di vocabolo: es. gr. qualche letto di basalte sembra

I La trachite è una roccia, aspra al tatto, ordinariamente alquanto porosa e sparsa di cristalli vitrei (di felspato). I così detti peperini de dintoria di Viterbo e di S. Fiora (questo è chiannto ancora asso sorroi sono trachiti. Son così il peperino de' monti Albani, ch'è una specie di tufo vulcunico.

uscilo, non da un cratere come le lave basaltine, ma da una fenditura aperta nel calcare o nel granito (in Sardegna): si dee, malgrado ciò, dirlo una lava vulcanica? o senza più una roccia ignea?

All'azione del fuoco attribuisconsi eziandio dai più recentl geologi le rocce cristalline massicce, che più profondansi nel suolo, e niù sublimi levansi verso il cielo. Sembrando shucate dalle ime viscere della terra, le appellano plutoniche. Benchè non presentino aspetto di lave, nè sieno, in senso stretto, rocce vulcaniche, tuttavia la loro composizione molto avvicinasi a quella delle rocce ignee e vulcaniche. Come queste, fondonsi in vetro, mediante l'azione del nostro fuoco, e al pari di queste constano per lo più di silicati 1: queste e quelle mostrano spesso struttura porfirica. Alcune lave hanno struttura cristallina , poco diversa da molte rocce granitoidi, e sanojamo che una stessa lava presenta struttura diversa, es. gr. ora scoriacea, ora compatta secondo le circostanze del suo raffreddamento. Di più: le rocce plutoniche, fra le quali si pone in primo luogo il granito, s'insinuano spesso in forma di diahe nelle rocce sovraposte, e tali diahe vi si diramano molto, sono assai sinuose, e talora si veggono assottigliarsi e a noco a noco finire. Con tal forma queste rocce ci dicono, ch'esse si sono injettate dal basso in alto nelle fissure degli strati sovraposti, mentre erano fluide per elevata temperatura, come le lave ascendono in alto fino alla bocca del cratere. Difatto le dighe granitiche hanno lasciate nelle rocce attraversate delle alterazioni simili a quelle che producono le lave e le materie in istato aereo sublimate dai vulcani. Talora le rocce plutoniche involgono rottami degli strati di sedimento : ciò prova quelle essere uscite in forma pastosa alla superficie terrestre, mentre quelli già esistevano.

Le rocce plutoniche sogliono aver forma sottogiacente, cioè non si trovano quasi mai distese sui terreni circostanti. Alcune rare

1 Così diconsi le sostanze, nelle quali la silice (o acido silicico) fa officio di acido, ed è combinata ad una o più basi salificabili, allumina, calce, imagnesia, notassa, ossido di ferro ecc.

volte peraltro si veggono ripiegate sopra le rocce di sedimento e ad esse sovraposte; ma in questi casi la sovraposizione appare per picciol tratto, e il rimanente della loro massa va a sprofondarsi sotto le altre rocce.

L'origine ignos delle rocce platoniche è manifestamente confermata dal pasarer ch'esse fanno talvolta a rocce certamente prodotte dal fance. Avveriano i men famigliari con questi studii, che in geologia questo verho passare non indica una mutazione che avvenga nel tempo, ma una diversità che si osserva nello spazio occupato da una roccia. Veggo una roccia di granito, la sague e trovo che si va gradatamente alterando e unta aspetto, e seguenolda ancora la veggo finalmente tramutata in basalle: ciò si indica di geologi. dicendo che quel granito passe al basalte. Questo caso, o altri al tutto analegiti, di rocce platoniche passanti ad altre induistiatamente opera del fuoco (talora indiscernibili da certe la ved de Vessui o'i) yeggonsi in diverse regioni, ed untii alle precedenti osservazioni, dimostrano l'origine di esse rocce sembrano giastificare la denoninazione a de sse data.

Questa denominazione non si dà a tutle le rocce, che dicevanasi primitire, ma quelle e qual in on son stratificate: ai graniti, alla sienite 2, al portido, al serpentino ecc. Altre rocce cristaltine grandemente somigitano le platoniche, non solo quanto alla testiura cristallina, ma ancora per lo più rispetto ai principii componenti ed alla mancanza de' fossili (per es. alcuni gueri distinuoni dal granito solanto per la loro struttura scistosa), e spesso fanno passazgio alle rocce plutoniche, senza che fra esse intercoda alcuma distinta separazione: peratturo e differiscono per la strutura distintamente stratificata, ci lin ciò sono analoghe alle metin-niche o acquee. Alcune poi lo sono eziandio per la composizione mineralogica: il calcare, deposio della caque, fa parte di que-mineralogica: il calcare, deposio della caque, fa parte di que-

<sup>1</sup> L. Pills, Trattato di geologia, T. I, pag. 438.

ste rocce cristalline: la fillade cristallina talvolta non si distingue dagli scisti fossiliferi. Talora queste rocce alternano con rocce fossilifere; nè sempre in esse rocce mancano al tutto i fossili marini o le loro impronte.

Queste rocce hanno d'unque i caralteri delle rocce ignee e in un quelli delle aquue. Si è peccò pensalo che sison prodotti dall' azione combinata de' due grandi agenti della natura, dell'acqua e del faoco. Si credono in origine depositi dell' acqua, modificati poi e trasformati per l'azione del faoco; ia quale, rimescolando e rammollendo le loro molecule e inserendo in esse delle molecele strainera, die flora un tessuto cristalline e spesso esistono, fece comparire in esse muori cristalline a spesso esistono, fece comparire in esse muori cristalline a propriato della ristali, e i più delle volte obbiero le forme de' fossili mariri, so vi erano, e le loro impronte. Perciò queste rocce denominania metamorfiche.

Invero non sarebbe agevole intendere, senza ricorrere a questa supposizione, l'origine di esse rocce. Questa ipotesi, da prima non poco controversa, è oggidì universalmente ammessa in geologia: per la più gran parte de' geologi è una verità dimostrata. Conviene per altro bene intendere questa dottrina. Non è necessario attribuire al contatto di rocce eruttive in fusione la metamorfosi di tutte le rocce, di cui narliamo, le quali occupano spesso grandi estensioni di paese e non si presentano a contatto di rocce plutoniche. Benchè l'analogia ei persuada ad attribuire al calore interno del globo le modificazioni delle rocce stratificate, al tutto simili a quelle prodotte in altre porzioni di tali rocce dall'ascensione delle masse plutoniche o ignee o vulcaniche, fuse dal calore interno : nondimeno il modo di azione sembra essere stato alquanto diverso, come pure l'intensità della cagione. Possiamo quindi col sig. E. de Beaumont distinguere due modi di metamorfismo, uno più generale, l'altro parziale; quello può considerarsi come effetto dell'irradiazione calorifica sotterranea, negli antichi periodi del nostro globo, generale e molto elevata, e capace di tramutare le più antiche rocce di sedimento. Il secondo o parziale fu prodotto dal passaggio delle rocce eruttive a traverso i terreni stratificati e dalle circostanze accompagnanti l'eruttazione e l'ascensione di quelle.

In conclusione, due farmo e sono i grandi agenti della natura, che modificarono e ridussero allo stato presente la correctia del nostro globo terracqueo, il fuoco e l'acqua. Qui ancora veggiame avverato il gran principio. Inturer in omnia opera Aliasmir. Bosa et duo, et nuame contra suma. Omnia duplicia 1. Al fuoco dobbiamo i terreni platonici, i vulcanici e in generale gli ignei. All'acqua tutti quelli di sedimento. In tendrorici possono dirisi acqueoignei, come per opposito igneoacquei possono appellarsi i tuti vulcanici lisioli ori fraibili, gli amanssi di scorice, di puzzolane, di pomici e in generale di prodotti del fuoco, rimescolati e straficati dalla exque.

I depositi di sedimento sarebbero restati sempre sott'acqua, nè saria apparsa la terra asciutta, necessaria abitazione dell'uomo. degli animali terrestri e delle piante terrestri; se le rocce ignee non avessero spinto quelli o sè stesse sopra il livello delle acque. Questi due generi di prodotti, formanti la corteccia solida del globo, in diversi tempi acquistarono lo stato e la situazione, che hanno al presente. Le cagioni medesime operatrici di questi grandi effetti tuttora sussistono, ma operano oggidi con minore efficacia. Che le acque, in particolare quelle del mare, abbandonino eziandio al presente depositi inorganici ed organici, niuno ne può dubitare. Niuno ignora che la terra asciutta si estende in niù luoghi. specialmente presso l'imboccatura de' grandi fiumi, a cagione dei materiali, recati al mare dalle acque continentali#Gl' innalzamenti del suolo ne' tempi storici, ed ancora ne' tempi nostri, non sono men certi. Nè parliamo soltanto delle eruttazioni de vulcani terrestrì o di certi ammassi di scorie e d'altre materie vulcaniche incoerenti, che talora uscendo dal fondo del mare, si accumulano a segno di levare il capo sopra il livello delle acque, le quali poscia spesso riprendonsi ciò che sembravano aver donato.

Ma talvolta masse solide e permanenti s' innalzano dal mare o dalle terre, ora all'improvviso, ora lentamente ed insensibilmente.

I Eccli, XXXIII, 15 : XLII, 25.

A Iutti è noto il Monte Nuvo presso Pozzuolo, formatosis reponiimamente pel soll'avamento del terroro fra il lago d'Averno, e il Monte Barbaro e il mare, nel settembre dell' a. 1538. Allera per l'imalzamento del circostante terreno, il mare si ritirò stabilmente di 200 passi dalla riva, come ha provado con documenti il sig. Capocci; e ciò spiega sforicamente il noto fenomeno delle colonne del tempio di Everpide, sforacchiate di lifotgii maria: il mare non si abbassò in altri luoghi vicini, come Napoli e Castellamare.

Fu celebre, nel principio dello scorso secolo, l'emersione dell'isola (Nea Kameni) presso Santorino nel mare di Grecia; nacque nel 1707 e crebbe negli anni seguenti: l'emersione fu accompagnata da emissione di fumo e di fuoco. Non pare che tutte le sostanze innalzate soffrissero, almeno forte, l'azione del fuoco: dacchè la novella isola da prima mostrossi senza più in asnetto di uno scoglio bianco, cui erano attaccate delle ostriche assai grosse e, dice un testimonio 1, di un gusto squisito. Nè in quelle vicinanze il fatto era nuovo. La stessa Santorino e la vicina Terasia vennero su dal mare, come impariamo da Plinio, l'a. 237 innanzi all'era cristiana o in quel torno. Secondo il medesimo naturalista 2, 130 anni appresso, apparve ivi vicino un'altra isoletta. Anche Strabone 3 e Giustino 4 rammentano questi fatti. Nel secole XVI sorse ivi presso l'isoletta appellata Micra Kameni, Tra questa e il porto di Fira in Santorino è un monte subacqueo. la cui sommità al cominciare di questo secolo distava dal livello dell'acqua 30 met#: si andò in seguito alzando, talchè i 30 metri erano nel 1834 ridotti a 45. Se avesse continuato ad ascendere sarebbe ora una nuova isoletta.

L' a. 1759 nel Messico, dopo due mesi di tremuoti, il di 29 settembre, in mezzo d'una pianura, si levò un terreno assai este-

<sup>1</sup> Giorgio Cordilli, V. Op. del Vallisrieri, T. II, p. 351. Vedi pure Scella di Lett. edificanti, Milano 1827, T. VIII, p. 123. 2 Rev. Geograph, L. I.

<sup>3</sup> Flist. L. XXX, c. 4.

<sup>4</sup> TH. VIOLET, Comptes Rendus des Séances de l'Acad, 1836, Sem. 1, p. 531.

so in forma di vescica: verso il centro aveva circa 160 metri di altezza; era coperto da migliaia di piccoli coni fumanti, in mezzo de quali elevazonesi sei grandi eminenze tutte in una linea, nella direzione de' vulcani di Colima e di Popocatepetl: la maggiore, appellata lorullo, alla più di 500 metri sopra la pianura, e metteva dat suoi fianchi gran conia di lasca (Humboldt).

Nel 1795 presso l'isola Unalaschka apparve una roccia trachilica, la quale venne su dal fondo del mare, tutta d'un pezzo, fino a mille metri di altezza (Langsdorff presso Boubee).

L'a. 1819, presso Cutch, sull'Indo, fu sollevato di dieci piedi o in quel torno, un terreno largo 16 miglia e lungo più di 50, composto di strati argillosi conchigliferi (Burnes).

Pochi ami appresso nel Chili, in seguito di spaventosi tremoti, diverse parti della costa da Valdivia fino a Valparaiso, cioè in una estensione di più di 200 leghe, si trovarono manifestamente elevate al di sopra delle acque, come pure alcune vicine isole, alune porzioni di suoto fino allora mascote stoto le acque, si alzarono di due in tre metri sopra il livello di esse, portando seco le conchielle. Vi stesso osservansi trece di anteriori sollevamenti.

È assai noto per le osservazioni di celebri scienziati, come Celsio e Linneo, confermate da posteriori indagini, e. g. da quelle di Buch, che gran parte della Svezia si va innalzando sul livello del mare. Nel 1731 l'Accademia di Upsal si propose di avverare il fatto. Si fecero delle intaccature sulle rocce a fior d'acqua, e dopo alcuni anni videsi chiaro, che trovavansi di più centimetri sopra il livello del mare. Si abbassa per avventura il livello del Baltico? Si moltiplicarono le osservazioni, che si continuano ancora al presente. La conclusione fu, che in più luoghi vi è un apparente abbassamento del mare, ma disuguale ne diversi luoghi. In alcuni punti è di più centimetri, ed in altri soltanto di alcuni millimetri. Sulle coste della Scania il livello si mostra per opposito elevato; dacchè le intaccature fatte per l'addietro a fior d'acqua ora sono inondate. Conseguita da ciò, che il livello del Baltico non cangia, ma bensì in Finlandia ed in una gran parte della Svezia il terreno gradatamente e lentamente s'innalza; mentre per contrario nella parte meridionale della petisola in simil modo si abbassa, come attestano le osservazioni cominciate dal tempo del Linneo ed alcuni fatti storici.

Si tiene come fuer di questione che, da quattro secoli in qua, la costa occidentale della Groenlandia si è continuamente abbassata in una lunghezza di più di 200 leghe da nord a sud: nellei isole basse non meno che nella terra ferma, antiche fabbriche sono sommerse; e spesso sonosi dovuti ritrarre più dentro alcuni stabilimenti formati sul filo.

È forse inutile aggiungere più esempii. Gli allegati bastano a rendere credibili gl'innalzamenti e gli abbassamenti, bruschi e lenti, de'terreni; le quali mutazioni dalle apparenze deducono i geologi essere avvenute negli antichi tempi.

Sarebbe vano, per ispiegare questo o quel fatto, ricorrere a variazioni del livello del mare. Il livello de' mari è più costante che non l'elevazione de'terreni asciutti, e in questo senso il mare è più stabile della terra. Questo paradosso è, crediamo, ricevuto al presente almeno dal maggior numero de' geologi. Una massa liquida non può in una porzione della sua superficie stabilmente sollevarsi nè abbassarsi : il livello, per le leggi idrostatiche, prontamente si ristabilisce. Quindi è che il livello delle acque non si abbassa. nè s' innalza in qualche punto, se non soffre il medesimo cangiamento negli altri punti del bacino medesimo. Ora noi conosciamo moltissimi luoghi, ove il livello del mare non ha sensibilmente cangiato ne' tempi storici da noi abbastanza conosciuti; dunque il livello neopure ha cangiato in altri luoghi, ove osservansi molti terreni elevati (ed alcuni anche grandemente) sopra le acque, cui un tempo sottostavano, ed altri per converso relativamente abbassati: dunque sono i terreni solidi quelli che si sono elevati e talvolta abbassati. Ascendunt montes et descendunt campi 1.

Ma sono veramente ascesi in alto i monti, i cui strati racchiudono spoglie marine e sembrano essere stati fondo del mare? Se quelli avanzi si mostrassero tutti depositati dalle acque dolci, po-

1 Ps. CIII, 9.

tremno immaginare che vi fossero laghi posti a tutte le altezea; i quali diseccandosi avessero lasciati que' depositi. Ma il più del depositi è certamente lasciato dalla caque del mare; e trovandosi oggidi a migliaia di metri sopra il livello dell' oceano, è duopo che questo, un tempo elevalo sopra tale altezza, ivi regnasse assai a lungo da formare strati di considerevole spessezza o, come dicono, assai possenti; ovvero che gli strati sieno stati sollevati all'altezza, over a sono, dal fondo del mare.

Altribuíremo questi strafi a mari parriali non comunicanti, ritentul a diverse a letzez, insomma a grandi laghi di acqua aslast. Che in alcuni luoghi siano stati alcuni laghi di questa natura ove ora è terra asciutta, ciò certamente è possibile. Ma che tutii dispessiti delle acque marine debbansi ripetere da sungilgatti laghi, i quali avrebbono dovuto ricuoprire quasi tutta la superficie delle terre ora asciutte. Li è cosa al tutto gratuita e spogitata di ogni versisnigilanza. Cottesti laghi dovevano essere lassò sostemati da validi argini e sponde. E questi chi il formaza ? Le recce cristalline, che appellansi ora platoniche º Ma queste donde sono asceso, se non dalle inneviscre della terra ? E lassò ascendendo, non dovevano esse, o la fortaz che cacciavale in alto, innalzare ancora i depositi delle accuse?

Gi innizamenti di grandi montagno e di catene di montagne chi profiedi diskasi, può Sembarro un fenomeno troppo gignalesco, e non più verisimile dei gignuti partoriti dalla lerra, che sezlamo il cielo e fampo guerra all' odunonabi 1 e folgorante Giove. Quelli innaizamenti, che elevarano labora le rupi alle regioni delle nuvole e de futimini, possono aver dato occasione alla favola dei gignati 7, amo sono osesi troppo gignateschi, se non rispelto a noi, ne inverisimili. Che sono mai rispetto al nostro globo si M. Bianco e il M. Bosa, i due gignati delle Alpie dell' Europar 7

<sup>1</sup> Νεφελαγημέτα Ζεύς. Così Giove è più volte appellato da Omero.

<sup>2</sup> Prima che i monti nuscensero: si legge nel salmo LXXXIX secondo l'originale, o secondo la versione Sira: Prima che i monti fostero conceptiti e prima che la terra partorisse. Qualche simil frase orientale può aver daton per figii alla terra i gizanti assalitori del cielo.

Che cosa sono i 7821 metri, cui giunge la cina più elevata dell'Imalaya e della nostra terra, a confranda del ragio medio di questa, uguale a metri 6,366,745? Ciò che sono rispetto a un arancio o ad un pomo il eninime prominenze della lor baccia, cui nessuno pon mente. E poi quelle eminenze sono rarifa sui continenti; questi non si alzano, termine medio, a 300 metri sul ivvello dell' occasa.

Nell' isola S. Lorenzo presso Lima si sono trovati , a 30 metri sopra il mare , depositi marini e con essi giunchi intrecciati , filo di cotone ecc. Dunque que' depositi si sono elevati , dopochè l' uomo vive in quelle contrade.

Presso Stockolm, in mezzo a depositi di sabbia, argilla e marna, misti a concluiglie delle specie viventi nel Baltico, sonosi rinvenuti avanzi di qualche antica nave e di altre rozze opere d'arte 1. Rende ciò meno incredibile l'attestazione di Ovidio.

> Et procul a pelago conchae iacuere marinae. Et vetus inventa est in montibus anchora summis 2?

Checchè ne sia, quel terreno svedese si è elevato dal mare in tempi, in cui l'uomo già navigava, nè da que' tempi in qua appare che il livello dell' Oceano siasi cangiato.

In Irlanda a Walerford Haven si è trovato, non ha molto, uno scheletro umano quasi intiero in uno strato di sabbia ed argilla, con più specie di conchiglie recenti, alcune racchiuso nella cavilà del cranio. Lo strato è cinque piedi sotto il suolo e cinque sopra il livello dell' alta marca 3.

Il Generale La Marmora ha fatto conoscere un deposito, presso Cagliari, il quale contiene conchiglie marine, tutte delle specie del prossimo mare, con altre conchiglie fluviatili e terrestri, e con frammenti di stoviglie grossolane. In un luogo ove il deposito si

```
    LYELL, Elem. of Geol. Vol. 1, c. 9.
    Ov. Metamorph, L. XV, 264.
```

<sup>3</sup> Austin. Proceedings of the Gool. Soc. of London, N. 71.

alza 50 metri sul mare, e dista da esso almeno 2000 metri, sono ostriche aderenti tuttora alla roccia, su cui vissero. Falti simili sonosi osservati nell'Algeria ed in altri luoghi delle coste del Mediterraneo. Non male dunque Pitagora presso Ovidio insegnava:

> Vidi ego , quod fuerat quondam solidissima tellus, Esse fretum: vidi factas ex aequore terras 1.

Come è certo che sono avvenuti de' sollevamenti alla superficie del globo, così non meno accertati sono gli avvallamenti o abbassamenti di alcune parti di essa superficie. Gli avanzi di antichi edificii ora sott'acqua non ce ne lasciano il dubbio. Osservansi in più punti delle coste di Francia e d'Inghilterra, a bassa marea, depositi estesissimi di vegetabili simili ai viventi al presente in quei climi, e tutto indica esser quelli nel luogo ove vissero, soprattutto vedendosi delle radici tuttora infisse nel suolo. Se i sollevamenti de terreni indicassero abbassamento del livello del mare ne' tempi storici; gli abbassamenti proverebbero ugualmente l'innalzamento di esso livello ne' medesimi tempi. Abbiamo nelle spiagge da noi non lontane dell' Adriatico de' fatti assai noti indicanti il ritiro del mare (Ravenna, Rimini), ed altri contrarii, Se quel ritiro fosse un abbassamento del livello del mare, leggeremmo in quel littorale che il mare Adriatico ha negli ultimi diciotto secoli abbassato il suo livello e che non lo ha abbassato. Ne' dintorni di Napoli troviamo argomenti per concludere del pari che dai tempi delle colonie fenicie o greche e degli antichi Romani, il mare si è andato abbassando, e che si è elevato, e ch' è restato stazionario. Questa terza proposizione è la vera: e tutto si aggiusta dicendo, che i terreni in alcuni punti sonosi innalzati, in altri abbassati, ed ancora che alcuni, abbassatisi prima, si sono poscia innalzati o viceversa.

Se i depositi di sedimento sono stati elevati da una forza operante dal basso all'alto, debbono quasi necessariamente suesso

<sup>1</sup> L. eit. v. 969

osservarsi inclinati e più o men suddrizzati dalla situazione orizontale, che dovezno primamente aver aquistata i depositi dell'acqua. Come abbiamo già detto, spesso li troviamo orizontali e i guaci allera le valve de tostacei bivalvi giaccione orizontali e i guaci del testacei turrictulati sono stesi secondo la loro lunghezza: così i citotiti, che in essi trovana). Ma spesso questi depositi sono inchi mati, almeno in gran parte della loro estensione, e talora sono totalmente raddrizzati e vertircial: ma i ciottoli e le conchiglie sono anorora essi fortenne inclinati a noromali all'orizono montali all'orizono montro all'orizono montali all'orizono montro all'orizono montali all'orizono montali all'orizono montro all'orizono montali all'orizono montali all'orizono montali all'orizono montali all'orizono montro di producenne inclinati a noromali all'orizono montali all'orizono montro all'orizono montali all'orizono montali all'orizono montali all'orizono montro di produce di pr

Dunque questi depositi non furono formati nella posizione, in cui ora veggonsi: poichè le conchiglie e i ciottoli sarieno posti in situazione d'equilibrio stabile. Aggiungete che spesso hanno volume e peso considerevole, nè è verisimile che sieno restati, nelle alte parti di uno strato verticale, quasi aderenti ad una pasta tuttora molle, aspettando che questa indurisse o che nuova materia venisse a totalmente imprigionarli. È dunque da dire che i denositi di sedimento, posteriormente alla loro formazione, sono stati spesso innalzati e più o meno raddrizzati; ciò che doveva aspettarsi dalla forza sotterranea, la quale spingeva in alto le rocce plutoniche e in generale le rocce ignee. Concludiamo col Beudant: da fatti numerosissimi, pochi de' quali abbiamo arrecati, ed alcuni altri accennati, consèguita che le rocce cristalline formate di molti diversi silicati, sono state prodotte per via ignea; cha a differenti periodi di tempo esse hanno dislocati, sollevati e sconvolti i depositi di sedimento, modificandone la massa in mille maniere, e che a questi grandi fenomeni sono dovuti l'apparente disordine, il quale veggiamo alla superficie del globo, e tutti i cangiamenti successivi, di cui ad ogni passo ci si palesano le tracce. Aggiungete i grandi sconvolgimenti prodotti dalle acque, operanti ora chetamente ma incessantemente, ora con istraordinarie irruzioni, ed i fenomeni diluviani, i quali talvolta possono essere stati occasionati da alcuni di quei sollevamenti.

Resterebbe a dire alcuna cosa intorno all'età relativa di questi sollevamenti e di quelli degli strati fossiliferi, ed ancora intorno ai fossili organici, che in questi rinvengonsi e sono per avventura il problema più curioso, se non il più difficile, della geologia. Ma trattare di ciò, eziandio sommariamente, per la così ampiu materia chi ella è, più luogo richiederebbe di quello che al presente capitolo si consenta. Perciò rimetteremo tali cose a luogo più omoortuno.

À compinento di questo, faremo osservare, che l'apparente disordine, rammentato pocanzi, non è più che apparente, nè l'usmo ha motivo di essere maincentento delle catastroti, le quali hanno scouvolta la superficie del globo, da esso ora abitata. Vorremmo per avventura che tatti il eposti delle caque fossero restati in fondo ad esse e la terra non avesso levato il capo dalle onde? Saria bonosa ventura per i pesci, nè distuttuati dial pescalori, nè dagli uccelli titologi. Ma dovo viveremmo no!? Dove gli animali e le piante terrestri e ancora i pesci abitanti esclusivamente le accure dolci?

Se è piaciuto al Re dell'universo costruire il globo terracqueo per mezzo delle leggi da lui imposte alla natura, piuttosto che con volontà narticolari darcelo più bello a vedere, niù regolare, più simmetrico; vorremmo noi per ciò meno lodarlo ed ammirarlo? Se il Creatore in tal modo regolate avesse le cagioni seconde, che, mentre i piccoli oggetti, facilmente da noi percepibili, offrono al nostro sguardo tanti esempii di beltà più propriamente detta, il tuttinsieme del globo, non così percettibile, apparisse soltanto sublime e per somma varietà dilettevole: niuno potrebbe trovare meno sapiente la sua opera. Ma ci è di più (Adhuc habeo quod pro Deo loquar 1, possiamo dire con Eliu). Se la superficie del globo fosse composta di terre ed acque, foggiate in figure regolari, cerchi, ellissi, quadrati, rettangoli, esagoni regolari e simili: avremmo le grandi isole e i continenti, senza mediferranei, senza golfi, senza baie, senza capi o lingue di terra campate in mare, senza sinuosi laghi: e quanto allora non perderebbe la terra di varietà e di vaghezza! E. ch'è più, quante regioni sarebbono aridi ed assetati deserti, quali ora sono certe porzioni

1 Ion. XXXVI. 2.

dell'Africa! Quanto più frequenti le incommode temperature estreme! Quanto più difficili i viaggi! quanto impedito e malagevole il commercio e la comunicazione fra i popoli!

Il dottor Buckland nell'opera: La Geologia e la Mineralogia nelle loro relazioni colla Teologia naturale 1, dono altri scienziati, si è occupato in mostrare la relazione, che ha la superficie presente della terra col più nobile de suoi abitatori, e mostra come quella varietà di strati, che sembrano annunziare confusione e disordine, sia vantaggiosa alla fertilità ed alla vaghezza della terra ed opportuna all'abitazione dell'uomo. Dono aver ciò discorso nel c. X. viene nel XIX e ne' tre seguenti ad esporre le pruove di un disegno, ossia di un fine dell'Autore della natura . nella disposizione degli strati, specialmente de carboniferi e negli effetti delle forze disturbatrici su di essi, ed i vantaggiosi effetti di tali forze, che hanno dato origine alle vene metalliche; e nell'adattazione della terra tutta, opportuna a spontaneamente somministrare, per mezzo delle naturali sorgenti dell'acqua, copia grande di questo fluido tanto necessario, ed eziandio a darne quasi sempre, per mezzo di trafori, a chi ne scarseggia o ne brama conia maggiore. Si trattiene l'autore inglese con predilezione intorno al carbon fossile, alle operazioni che disponevano pe' vantaggi futuri dell'uomo queste preziose reliquie del vecchio mondo, alla disposizione de' terreni in bacini, la quale. comune nelle altre formazioni, è in particolare dimostrata per le serie carbonifere ed è assai vantaggiosa ai minatori, ed intorno ai vantaggi, che dal carbon fossile ritrae l'industria: e fa vedere come le antiche catastrofi disponevano gli strati della terra in modo eminentemente acconcio alle necessità ed ai comodi della specie umana. Mostra pure come i sollevamenti e gli avvallamenti , le inclinazioni e i contorcimenti , le fratture e le dislocazioni degli strati, che presentano apparenze di confusione, dimostrano. bene esaminati, il disegno e l'ordin finale; rendendosi per essi la parte superficiale del globo assai più utile agli animali terrestri .

<sup>1</sup> Geology and Mineralogy .... London 1836.

e principalmente all'uomo, che non saria stato senza tali fenomeni. Non nuò chi contempla tante cose sì ben disposte ne' vantaggi e per l'industria degli abitatori della terra, attribuire tal disposizione a cagioni fortuite. Benchè non debbasi nelle scienze naturali esser troppo corrivi a decidere intorno alle cagioni finali: tuttavia in molti casi ci si presenta un meccanismo si perfetto e così evidentemente ordinato ad un fine, che sarebbe un procedere antifilosofico il dubitare di ammettere esse cagioni finali. Ora, dacchè nella geologica disposizione degli strati veggiamo cotanti indizii di un lavoro saniente e benevolo, tutto aggiustato ai vantaggi degli abitatori del globo : perchè non vedremo qui una cagione finale, la quale non esclude quelle che diconsi cagioni seconde o leggi di natura. le quali poi non sono se non il mezzo, con cui la Cagion prima ottiene il suo scopo? Oual effetto delle cagioni seconde più terribile ed abborrito de tremuoti? E pure a questi andiamo probabilmente debitori delle fessure o filoni, che riempiutisi poscia di sostanze metalliche, sono i magazzini, ove l'industria va a provvedersene, con difficoltà assai minore, che non se fossero disseminate, come sono alcune volte, nella sostanza di estese rocce

La struttura cristallita poi si frequente presentandosi a noi neltorce, nello tecavità e ne filoni, esclude di corpi non organizzati eggii sospetto di caso e di cagioni fortulte. Caso geometizzante, caso produltere di effetti regolarissini e costanti, sono voci cozzanti insieme e mutuamente escludentisi. Nella teoria del caso, i ninezali presenterbebro un numero intinito di forme caso, i ninezali presenterbebro un formero intinito di forme caso i ninezali presenterbebro un formero intinito di forme gonsi a questa sasunda dottima. Ogni sostanza minerale cristallizzata non offre se non un certo e limitato numero di forme, riducibili, per mezaro della divisione meccanica, ad una sassi semplice forma primitiva. Egregiamente serisso il cel. Italy: « Coò che è detto della forma, diverra più evidente, se, penetrando nell'intimo meccanismo della struttura, concepiscansi tutti questi cristalli, come aggregati di moleccio integranti, il forma al tutto simile fra loro e subordinati ad una regolare disposizione. Così, mentre uno studio superficiale de' cristalli non lasciava vedere in essi altro che scherzi di natura, un profondo studio ne conduce a questa conseguenza: quel Dio, il cui sapiente potere ha sottomesso il corso dagli astri a leggi immutabili, ha del pari statuite quelle, cui ubbidivano con pari fedeltà le molecole, che si univano a formare i corpi nascosti nel globo da noi abitato ». Ne' corpi naturali si vede una si costante e diretta subordinazione de mezzi al fine, un'armonia, un ordine, una metodica disposizione nelle proprietà, nelle quantità proporzionali e nelle chimiche funzioni degli elementi nelle quantità proporzionali e nelle chimiche funzioni degli elementi inorganici; che è impossibile non restar convinti fino all'evidenza dell'intelligenza che formò questi elementi. atti ad una infinità di usi complicati ed in particolare ad entrare ne' futuri sistemi di organizzazione animale e vegetabile. Non può rendersi ragione di così bello ed esatto meccanismo, se non attribuendone l'origine all'antecedente volontà e potere del Creatore invisibile, la cui natura confessiamo a noi incomprensibile, ma di cui le visibili cose annunziano la sovrana Sapienza, Grandezza e Bontà.

## §. VI.

## Stratificazione e Fossili 1.

Abbiamo veduto che la parte superficiale ed osservabile del nostro globo è composta, parte di rocce ignee, parte di depositi dell'acqua o terreni di sedimento. Questi banno una particolare importanza a motivo degli avanzi de' due regni organizzati, che assai spesso racchiudono, a cagione de' quali li chiamiamo terreni o depositi fossiliferi.

1 Fostile era un aggiunto che davasi a certe sostanze scavate dal sen della terra, a distinguerie da aitre simili diversamente ottenute: sul fostile, tegno fossile, carbon fostile ecc. Ora prendesi tal voce sostantivamente, ed indica le reliquie delle antiche piante e degli animali sepolte nelle terre.

Conceniamo il Globo terrestre già raffreddato abbastanza nella parte superficiale consolidata, perchè l'acqua potesse restar liquida sopra di essa. Ciò dovè avvenire prima che la temperie superficiale scendesse a 100° C: i tanti vapori allora sciolti nell' atmosfera dovevano aumentarne la pressione. Presto possiamo pensare che cominciassero i primi depositi di sedimento, probabilmente abbondanti di materie poco solubili, in ispecie di silice. Non è punto verisimile che alla vita dei zoofiti e de' molluschi o di altri esseri organizzati convenisse la temperatura del mare primitivo. e quel mescuglio di sostanze, ch' esso dovea contenere sciolte. parte recate giù dalle regioni atmosferiche, e parte ricevute dalla crosta d'origine ignea sottostante : è pure inverisimile che contenessero fossili organici i primi sedimenti del primo oceano. Ma questi primitivi sedimenti, chi notrà ora ritrovarli? Chi direi quante e quali alterazioni abbiano sofferte? Se i geologi ci dicono, che nelle più antiche formazioni conosciute trovansi avanzi di alcune specie di zoofiti o di altri fossili, non negano altri depositi ad essi sconosciuti. Essi parlano di vasti depositi o formazioni, composte di molti strati di materie diverse, i quali denonevansi tranquillamente e successivamente nel fondo del primitivo oceano, ma non negano, anzi alcuni espressamente affermano, che negli strati, giudicati i più antichi fra quelli da essi osservabili, trovinsi depositi formati di frammenti di ciottoli e di sabbie, ove ancora non annaiono avanzi organici 1.

În vero, sembra che la prima pellicola solida, formatasi sopra la superficie della măssa tutora liquida del globo, dovesse rompersi în mille versi e pel raffreddamento, e per l'azione del fluido soltostante: quesdo sară uscito di quelle fissure, avră formatol su quella pellico delle rugosiția (ace, e le acque, e, e le acque, agiiandosi sopra queste, avranno prodotto de' frammenti, delle arene e versimilmente avranno disgregate e disciotle aleume materie pietrose: quindi i depositi di ciotloil e di sobilo:

1 Beedant Geolog. S. 58, 91.

È oportuio osservare che, quantunque la prima pellicola formatasi sopra la massa fluida non debbe conceptiris perfettamente liscia, ma piena anzi di fratture, di solchi e di rughe; tuttavia non è affatto verisimile, che potesse fino da prinissimi tempi formar massa solide e durvoil assai devate, ossia delle ampie e sublimi montagne plutoniche, le quali potessero poscia vantarsi più antiche dell' occano.

Bensi non è improbabile, che dalle acque di quel primo mare, verisimilmente poco profondo, ma immenso (Dmais postus eriant, deternat quoque listora pondo) si elevassero qua e la alcune masser citalita, e formassero delle basse iole, indipendenti i'una dall'altra, printa che quelle acque caldissime, potessero albergare eserviventi. Di fatti i dotti nutori della spiegazione della carta giologica della Prancia, indicando i principali sollevamenti, a' quali ressi inferiscono le grandi catene montusse di Europa, hamo consessito, come anticorrente al prime gara sollevamento, che essi hanno creduto poter determinare, contenente terreni fassiliteri, estistvano già nell' alboqiano centrale della Prancia in Brettagna ecc. Jacune protinberanze senza determinata direzione, che dove-vano già avere elevalue i sommità sopra quel primo mare, allorchè in esso si deposero i primi fassili, perocchè quelle non ne mostrano vesfiglio.

Generalmente i depositi di sedimente contenguo fossili organici e perciò sono detti fossiliferi. Non pechi depositi osservansi, interposit fra i recentissimi, i quali tuttora si continuano con quelli che redonsi i più antichi fra gli osservabili. Questi depositi sono soraposti gli uni agli altri; e di grandi depositi sposo di vaposti gli uni agli altri; e di grandi depositi sposo dividonsi e suddividonsi in piùni, più o meno distinti, composti per lo più di arenaria, di argilla e di calcari, che presentano diversi gradi di consistenza e formano strati più o meno spessi.

Si noli: le voci deposito, formazione e terreno, si usano spesso indistintamente dai geologi, quasi sinonime. Parlando con maggior precisione dicesi formazione una roccia o una unione di strati simili fra loro, e prodotti, a quanto pare, in uno stesso periodo di tempo, e terreno una unione di formazioni o di masse inorganiche. le quali, comeché diverse fra loro e diversamente generale, sembrano prodotte in un periodo medesimo. I lerreni sono i generi , le formazioni le specie. Se un terreno comprende più serie, queste possono dirsi piani 1. Col nome di depositi s'indicano indistitulamente le formazioni, i piani ed i terreni d'origine acquea o di sedimento.

Il punto principale della geogonia è l'indagine intorno alla età relativa, ossia alla distinzione cronologica dello formazioni e de terreni, ma è anorna la più sachona. Nelle roce stratificate ciò è o sembra) men malagevole; picichè ossprvansi in forma di despositi sopraposati gli uni agli altri, a un dipresso come i piani d'un edifindo: ma la difficolà qui ancora non manca, dacchè quès depositi non sono glà tutti du per tutto, onde non può dirisci guardate, contate e distinguete ciascuno col suo numero d'ordine : il più profondo è il più antico. il superficiale il più moderno. La cosa non va così: in miun luogo essiste l'intera serie. Ne und-tissimi luoghi erti e dirupati, che osserviano, non troviano se non una picola parte di essa serie; o queste ad latro difficolà, rendono spesso incerta la determinazion cronologica, e sospette le esconellizzazioni.

Prà difficile sembra fissare l'est relativa delle rocce ignee e delle metamorfiche, o l'opeca, in cui furono sollevate e riobte allo stato presente dall'azione del fuoco, o da quelle congiunte dell'acqua e dell'alta temperatura. Lo prime, l'anciate dal basso in allo in diverse parti della terra, non sono fra loro a contatto, se non forse per qualche caso rarissimo; e avvilinpate ed in gran parte mescole da rocce statificate, non osservasi in cese ornine di voprapposizione. Le metamorfiche acquistarono lo stato che ci presentano, in virtiù di ignoca zione passaggera, nè è facile indovinarti l'empo della to metamorfisi. Pur tuttavia i geologi i teoretiri si studiano e sì confidano determinare l'età relativa di queste e delle altro rocce, e. darri il etableso delle formazzioni succes-

<sup>1</sup> Pilla, Tratt di Geol. \$, 285.

sive, almeno di quelle, che osservansi nelle regioni un po meglio esplorale.

Per ingéndere il loro procederé, sarà opportuno, in grazia di chi non è familiare con questi studii, darè una chiara nezione degit strati de lerreni di sedimenlo, la cui serie è regolare, se si fa astrazione dai letti cristallini, che si sono fra essi a diverse epoche introduti.

La struifocacione o la disposizione degli strati successivi dei depositi sedimentarii, formati, a quanto pare, gli uni dopo gli altri, è, come abbianno agcennato, ora orizzontale o a un dipresso 
le questa è la stratificazione naturale, secondo la quale le materie 
precipitate o di trasporto depongonis sotto le acquey o è più o 
meon inclinata, e risultante dalle vicende avvenute in diverse epoche. la queste convein distinguere il grando d'inclinazione, che può 
variare sino alla verticole, e il punto dell'orizonte, verso cui gli 
strati. Conviene amora distinguere le stratificazioni concordunti e 
degli strati. Conviene amora distinguere le stratificazioni concordunti le 
stratificazioni, allorche gli strati sono tutti pratelli fra loro, o 
sieno essi orizzontali (Fig. 1) o conunque inclinati all'orizonte 
princ. 2) e convesci stilica princ. 10 conunque inclinati all'orizonte 
princ. 2) e convesci stilica si orizontali (Fig. 2) o convesci ultimo mo-



do di stratificazione è assai frequente ne' depositi di carbon fossile e dicesi stratificazione a fondo di battello. È dizordante la stratificazione, ogni qual volta gli strati di un deposito sono incilianti in un verso, mentre quelli del deposito àdiacente sono orizzontali o diversamente inclinati (Fig. 5 e 6). Distinguesi col nome di



stratificazione trasgressiva un caso di discordanza, in cui il depasito superiore, stratificato o no, riposa sul taglio degli strati del deposito inferiore (Fig. 7). Distinguesi eziandio un caso chianato Fia. 7 di discordanza; in cui gli strati pos-



sono essere paralleli: ciò avviene, se un deposito orizzontale, che fu solcato fortemente e in diversi modi dalle acque, fu poscia tutto coche riempi tutti i bassi fondi: la dis-

perto da altro simil deposito che riempi tutti i bassi fondi: la discordanza, allora ha luogo, ove i diversi strati congiungonsi nel pendio delle antiche valli (Fig. 8).



È da notare che talora gli strati, veduti în una balza di fronte, appaione orizzontali e tuttavia sono inclinati, ciò che si vede guardando la balza a cintenda se grapalate escen-

eziandio di profilo 1. Ció facilmente s'intende, se guardate secondo la sua grossezza un libro, che riposì obliquo all'orizzonte, ma secondo la sua lunghezza sia ad esso parallelo.

Chi vuol trarre qualche conseguenza da queste indagini, è duopo sia non poco esercitato, e con gran cura esamini la struttura

<sup>1</sup> Sassere, \*Voyay. dans les Alpes, S. 140.

particolare degli strati, che in certi casi può agevolmente indurrer in errore. Conviene aver guardia che non si credano fessure di stratificazione quelle produlte da altra cagione. Se vedete, come nella (Fig. 9), nella parte superiore  $\Lambda$  delle liase di divisione obbicon que e non naralle e alla parte inferiore B, non



conviene affretlarsi a concludere; che v'ha tra A

de B discordanza di strafificazione; poichè quelB l'apparenza può risultare dalla struttura; che A
dee alla sua formazione rapida in particolari cir-

ostanie o ad altra cagione accidentale. Nimo prende per fessure in stratificazione quelle che dividono il basalte ed altre rocce in colonne prismatiche, spesso assir regolari ed eleganti, ovvero in masse globase di struttura analoga alle cipolie; ma l'errore è agredo, eo se le fessure mantengansi per qualche spario sensibilimente parallele e sieno non meno o più distinte delle fessure di stratificazione. In certi casi le fessure accidentali sono coi regolarmente parallele, che traggono facilmente in errore. Se ne citano esempii notabili nel caleario delle Alpi. In Toscana altre rocce sempimo voramente istintificate: ma seguendo i pretesi strati, veggonsi nel loro produngamento o cessare ad un tratto o perdere il parallelismo e di cenir caucifornii 1.

Le nece scistose presentano spesso molta difficoltà, perché presentano divisioni in tutti i versi, e talora la meno apparente è quella che da 'più esperti si giudica quella di stratificazione. In queste rocce abbonda spesso la mica, e la tendenza di questa a disporsi in un'italo verso è piuttosto fenomento di cristallizzazione che di stratificazione.

Ogni, qualvolta gli strati di sedimento sono notabilmente inclinati, si conclude che più non mostrano la originaria situazione, ma sono stati imadzati. Conunque sieno inclinati, se si consecquale è, od era, soprapposto ad un altro, se ne conclude che questo (il sottoposto) è anteriore. Spesso le masse minerali eletate. stratificate o no, sono fiancheggiate da altre roccè strati-

<sup>1</sup> PHIA. Grolog. 8, 209.

cate . e queste talvolta sono composte di strati orizzontali . altre volte di strati obliqui, sollevati sui fianchi delle montagne, e talora innalzati più del nucleo di queste. Da ciò traggono molti geologi e in particolare il cel. E. de Beaumont, il mezzo principale per determinare l'età relativa delle rocce. Il raddrizzamento dei depositi di sedimento, riposanti sul fianco de monti, sembra la pruova de sollevamenti. « I raddrizzamenti, dice il geologo men-« tovato , appartengono ad epoche assai diverse ; ma, benchè si « osservino in estensioni spesso immense, seguono costantemente « la medesima direzione delle catene di montagne. In ogni catena. « la serie degli strati dividesi in due classi : una comprende gli « strati più recenti, che stendonsi orizzontalmente sino al niede « delle montagne, e l'altra gli strati più antichi, i quali si gad-« drizzano, si avvolgono più o meno sul fianco delle montagne e « s'innalzano talvolta fino alle loro creste, »



Se vedete (Fig. 10) un terreno stratificato e notabilmente inclinato all'orizzonte, e sui fianchi di ossa altri strati di sadimento non inclinati ma orizzontali , concludete che gli strati del terreno inclinato so-

no stati innalzati o rimossi dalla loro situazione primitiva e eli orizzontali adiacenti furono deposti dopo l'innalzamento di quelli: altrimenti sarebbono essi pure innalzati. Queste discordanze di stratificazione sono frequenti nelle regioni montuose. Esempligrazia, qui appare (Fig. 11) un monte, ed uno strato o una serie



di strati A . che lo segnono nella sua elevazione e si arrampicano fino alla cima. mentre B, altro terreno di sedimento soprapposto ad A. se ne resta a un dipresso oriz-

zontale : se ne deduce che A fu deposto prima dell' innalzamento del monte, e B dopo che quello avea levato il capo dalle acque : altrimenti su di esso eziandio sarebbe deposta la materia di B.

Altrove i terreni A e B (Fig. 12) concordano e s'innalzano col mon-



te, ma C ortzzoniane, che non s innalza con essi, në si ë depo-C sitato, come essi, në le parti la piti elevate del monte, gjudica-A i posteriormente deposto. Altre volle tulti i terreni soprapposit A, B, C, D (Fig. 13) sono ele-D vati e perciè si reputano deposti n prima dell'innalzamento, primo A il più basso A' e quindi ordina-



tamente gli altri soprastanti. Li massa centrale innalatas sovenite  $\hat{r}_p lutionica$ , e allora cesa, o la forra che la innalaxa, è la cagione dell'innalazmento dei depositi stratificati, e debbono questi credersi anleriori all'innalazmento, mentre si giudicano posteriori quelli, i quali restanto virzionali. Le rocce, che finalenegiano, involgono e cnoprono il nucleo plutonico, sono spesso metafori-lec. Talvelta il modeo plutonico non appare: una non ripugna che una roccia ignea occasioni l'elevazione e l'allerazione di alter teocce, quanturque non giunga a forarle, e ad aprirsi un varco fra cesse.

Il granito si è osservato in più luoghi iniettato in forma-di filoni in roice e daltra natura, talvolta calcaria: ora le penetra latercalmente, ora verticalmente, ora uttraversando tutta la roccia o terminando in essa ed assottigliandosi, come i rami di un albero (Fig. 14): ciù indira che la materia è ascesa dal basso e sembra nidirare eziando riè stata lam-



ciala con gran forza: dunque'il granitò si è alcune volte innalzato posteriormente alla deposizione di rocce calcarie, contra la doltrina, che fu in altro tempo comune. In generale un terreno innalzato si rizuarda come posteriore (nel suo stato presente) ai depositi da lui innalzati e superiore a quelli che, ora ad esso sovraposti, non parteciparono al suo innalzamento.

L'esame della posizione degli strati appellasi stratigrafia; e questo esame riguardasi ora da geologi come la miglior regola per conoscere l'età delle formazioni; benchè tale esame stratigrafico o di soprapposizione ne sia agevole, nè sempre conduca a risultati sicuri.

Per ottener questí, si à avuto ricorso edandio ai caratteri micralogici; ma al presente è riconosciuto esser questi, generalmente parlando, una norma poco fedele per determinare l'eda relativa delle formazioni; dacchè le medesithe rocce e cogli stessi caratteri montragsio inpaini diversi della conteccia del pobo. E' so trattisi di luoghi fra loro lontani, la cosa è per sè manifesta; non essendo puntio inverismite, che ne medesimo lempo, in luoghi fra loro distanti, si formino strati assai fra loro diversi , nè che strati mineralogicamento similissimi siensi formati in periodi di tempo molto distanti l'uno dall'altro; e non ci mancano esempii dell'un caso e dell'altro. 1. Dunque possiamo adagiarci nella sentura di W. I. Ilamilitou, prisidate della Sociidà Geologica di Londra: La identità della struttura non pirova per nulla l'identità remonôcia dei terroni.

Più de'caratteri mineralogici sono valutati i caratteri organici, cicò tolti dai fossili organici sepolii negli strati. Le specie fossili variano, a mano a mano che ascendesi dagli strati più profondi ai sovraposti, e perciò reputati meno antichi. In geinende sembra regola assai costante, che quando più i lerreni piano antichi, tanto più dalle specie organiche viventi differissano le specie dazi, in, particolare rispetto ei testacei, che sono fira i fossili i più abbondanti. Da ciò deducono, che le formazioni contenenti i medesimi fossili appartengono alla stessa et al, ci pi in o me ndifferenti indichino diverso periodo di tempo; e così fanno servire lo studio dei fossili dei sedimento.

<sup>1</sup> Pills, Geolog. §. 289, 291.

Queste conseguenze non sono perultro assai cerle, dacchè, averti il lodata Mamilton, le condizioni disciole locali di ciambiamenti climatologici, avventti successivamente nelle singole locatibi, possono render-ragione di quella identità, e di questa differenza. Que' geologi, che fanno più caso di questi caratteri, avverinon nompertanto, la identità de' fissili nelle formazioni, loniane di spazio, ma che posson crederis ciontemporanee, non osservarsi se non nelle formazioni più profonde; ma, a mano a mano he formazioni sembrano meno antiche, Tabitazione delle piante e degli animali parere più cirosscritta ed in ciò ancora più somigiante a quella che osservalmo oggidi.

In verità regna tutifora molta incertezza intorno alla cronologia degli strati, e i più cresce il tumero delle accuagle osservazioni, vieppiù sembra crescere questa incertezza 1. La stratigrafia, ain-tata dai caratteri organici, ha stabilito ne terrari di sedimento di sossifieri tre grandi periodi di formazione, benche collegati da gradutal passaggi. I terreni del primo periodo diconsa palezzozio: ofastiliferi primori 2: la questi, con ombit vestigi della vegetazione primitiva e con non pochi avanzi di animali inferiori, osservansi i primi jeseci. Quei del secondosrii ne presentano le più antiche reliquie di animali vertebrati a respirazione aerce, inno pochi rettili, e quelli del terzo periodo terziorii ci mostrano ancorn gli avanzi della classe più elevata ossia de mammiferi. Superiorimente paginono i terreni allavital antichi, e finalmente i terreni moderni, formati in tempi recenti o tuttora formantifici.

Ma i geologi non sono stati contenti a queste generali divisioni. A misura che hanno estese le loro indagini, hanno creduto non solamente dovere introdurre nella serie gran numero di forma-

V. i due discorsi sulla Cronologia geologica del prof. G. MENEGHINI.
 Pisa 4856-1857. Nel secondo è tradotta la conclusione del discorso di W.
 I. Hamilton alla Soc. Geolog. di Londra del 1855.

2 Aggiungo alla voce primarii l'altra fossiliferi, perche non confondansi questi terreni con quelli detti primitivi della scuola di Werner, i quali ora dividonsi in plutonici e metamorfici.

zioni principali, ma eziandio dividere queste in gruppi e suddividere tali grupoi in piani distinti. « Allorchè le investigazioni dei « geologi , diceya il citato Hamilton , spinte a lontani paesi , ci « lianno falle note nuove regioni, sono venuti a luce nuovi fatti. « I limiti ed i dislocamenti assegnati alle varie formazioni ne'luo-« rhi da prima osservati, non sonosi trovati sempre conformi « come si credeva. La prestabilita discordanza di stratificazione. « e la differenza de fossili, su cui eransi fondati quei limiti o sna-« rirono, o assai dovettero modificarsi al lume di nuove e più co-« piose osservazioni. Si conobbe che fra i limiti rispettivi stabiliti « da nirima , certi fossili degli strati o de' niani inferiori stende-« vansi ai superiori : mentre all'incontro, alcuni supposti caratte-« ristici delle formazioni superiori trovaronsi estendersi in basso « negli strati più antichi. D'altra parte le discordanze degli strati « che supponevansi segnare i limiti delle epeche ed indicare i dis-« locamenti prodotti ne' successivi depositi da grandi convulsioni « della natura, sparirono, quando le osservazioni furono estese « alla condizione stratigrafica di altre contrade. A misura che si « estendono le indagini , troviamo il passaggio graduato da una « formazione all'altra divenir niù frequente, e le interruzioni nella « concordanza degli strati successivi, invece di essere una condi-« zione normale di separazione fra le formazioni , esser fenomeni « meramente locali. Siamo astretti a concludere, che quelle sena-« razioni , appartenenti ad epoche e periodi distinti, fra i terreni « successivi , cui ci affidavamo con tanta sicurezza , non esistono « realmente in natura. Credo che, allorchè meglio conosceremo « le varie regioni , troveremo un passaggio graduato da' più an-« tichi strati ai niù recenti, e concluderemo, che da quelli a que-« sti avvenne una non interrotta sequela di depositi, modificati « da cause perturbatrici locali : esprimenti il cambiamento gra-« duato della vita organica, a seconda delle successive condizioni « di esistenza : vedremo allora come un certo numero di specie e esistenti ne depositi inferiori, avendo continuato ad esistere « durante la déposizione di altri terreni, che nella serie hanno « posto più elevato, siensi miste a nuove forme provvidenzial• mente create, in modo rispondente al nuovo ordine di cose, e resterà dimostrato che questo progresso sempre ha continuato e in alcune parti della superficie della terra. Suppiamo che nuove e forme organiche furono chianate all'esisteza. a misura che cambiavansi le condizioni della vita e le precedenti andavano e gradatamente sparendo. Ma penso che ci troveremo ogni di più nella necessità di abbandoiare le dottrine, che ci conducera di dividere le innumerevoli miritadi di età del tempo geologico.

a dividere le innumerevoli miriadi di elà del lempo geologico
in epoche forrmazioni, gruppi e suddivisioni di gruppi; e riguarderemo l'intiera serie, come un unico grande gruppo modificato nel tempo da un lento ed impercettibil progresso, nel

« quale i dislocamenti e le interruzioni di concordanza nelle stra-« tificazioni furono cagionate da fenomeni circoscritti a parziali « località ».

§. VII.

## Fossili dei Terreni Paleozoici.

Veniamo a dire qualche cosa dell' ordine, secondo il quale si sono osservate ni differenti terroni fossilirei la varie classi e famiglie di vegetabili e di animali. Non perdiamo di vista questi due principia. L' Il fossili sono gli avanzi di quei soli corpi organizzati, i quali, in grazia di cirrostanee locali, ordinariamente per l'azione dell'acqua, furun coperti da sedimenti, eccettuati per avventura alemi anazi di animali cinquati di consistenza pietrosa. Perciò le specie fossili possono essero-la minor parte di quelle che un tempo esistevano, ed i fossili ora conosciuti il minor numero di quell' che sono restati sepoli. Il. 'I fossili terrestri poco più possono rappresentarci che gli animali e le piante, che vivevano lungo il rorso delle acquie correnti osalle rive del mare, e non possono farri abbastanza conoscere come fosse popolato l' interno delle terre.

Ciò premesso, senza pretendere di delineare una sicura cronologia delle varie famiglie, generi e specie delle piante e degli animali, daremo qualche nozione de 'varii fossiii organici, osservati, nei 'terrein palecozici, secondarii e terziarii, cominciando dai pri-mi. Seguendo il Buckland ed altri geologi, poisiamo fra-questi il terreno carbonifero oci i terreni, che gonosi osservati ad esso infe-riori. Altri estendono più questa prima serie del terreni di sedimento; altri la restringono 1: ma questa dissensione è d'assai poco momento, se tutti questi terreni formano, come pare, una serie continua e si passa gradatamente da uno in un altro.

Il terreno carbonifero è così denominato, perchè racchiude i più ricchi denositi conosciuti di carbon fossile, sostanza la quale trae la origine da materie vegetabili, che hanno sofferta una lunga alterazione. Il Beudant osservò che le materie vegetabili, piene tuttora di succo, e sottoposte a forte pressione ed a temperatura molto elevata, perdono ogni vestigio di organizzazione, e passano a stato di carbone bituminoso. Il Goeppet, facendo bollire nell'acqua delle piante, per tre mesi continui ed anche per un anno. le vedeva convertite in lignite, e con l'addizione di poco solfato di ferro (che trovasi comunemente nel carbon fossile) divenire al tutto nere e simili al carbon fossile ordinario 2. Moltissimi avanzi di piante osservansi in questo terreno, che'è il terreno vegetabile per eccellenza 3 (e ciò conferma l'origine assegnata al carbon fossile); ma queste piante non sembrano appartenenti a molte diverse famiglie. Il carattere distintivo di questo periodo della vegetazione è l'enorme proporzione delle criptogame, in particolare delle famiglie delle felci, delle equisetacee e delle licopodiacee,

<sup>1</sup> PILLA, Geol. §. 533, 635, 512.

<sup>2</sup> Ptra., Gred. §. 355. La liguite è piu manifestamente formata da vegetabili assai alterati, ne' quali spesso sono riconoscibili le fibre o gli strati del legno: talora peraltro non si trova più nelle liguiti traccia di organizzazione: ma altra volte appaiono anche al colore vero legno bituminizzato. Trovansi in tutti i terreni. Le liguiti terziarie sembrano trar l'origine da specie diversa da quelle degli altri terreni.

<sup>3 «</sup> Ne' terreni carbonosi, i vegetabili terrestri così abbondano, che il periodo, cui apparteagono; è il più essenzialmente vegetabile dei tempi geologici. » MANCE, BE SERBES. — « La flora carbonifera è la più ricca flora fossile fin qui conosciuta » L. PILLA, §. 575.

come addietro abbiamo indicato. Le felci sono le più copiose, e formano quasi la metà di quella flora fossile; e molte fra esse erano alberi, benchè trovinsi per lo più assai lungi dalle regioni intertropicali, ove crescono oggidì le felci arboree. L'Europa al presente produce 30 o 40 specie di felci : mentre preparavansi i materiali del terreno carbonifero, ne produceva oltre a 200, tutte niù simili a quelle che ora vivono fra i tronici che non a quelle della zona temperata. Le miniere di carbon fossile di regioni oggi assal fredde contengono anch' esse vegetabili somiglianti a quelli viventi nella zona torrida 1. Alcune equisetacee erano allora alberi assai elevati, mentre ora sono piante erbacee con debole ed umil fusto. Così le licopodiacee: se ne sono trovate, del genere lepidodendron, il cui tronco era alto alméno 20 metri, avevano alla base quasi un metro di diametro, e producevano foglie lunghe talora mezzo metro: nella forma appena differivano dai licopodii ora viventi; ma questi sono pianticelle alte un metro e coperte di foglioline.

A questa vegetazione, somigliante a quella delle isolette intertropicali, e indizio di clima caldo ed unido, sono congiunte, almeno nelle parti superiori, alcune piante monoculidoni, ma non altri dicoliledoni, che alquante specie appartenenti alla divisione de gimnospermi, cioè alle famiglie delle cicadoe e delle conifere o almeno a famiglie a queste analoghe.

Assai meno notabili delle piante lerrestri sono gli avanti aniali marini del terresto carionifero: conchiglie di mare miste ad altre che si sono giudicate di acqua dolce; parecchi polipi; i singolari crestacei della famiglia detta de triobbli; che più non tro-sai nelle formazioni escondirate terzirarie molto mono nelle più recenti, e la quale i naturalisti dividono in più generi; e finalmente alcune specie di pesci. Assai notabile è l'assenza degli animali terrestri fra tante piante che coprivano quelle prime terre. «Ne primi tempi dopo la creazione degli esseri organizzati, scrita, ti terra, che seuprina (sesso di custilitati da signi. All. Brogatira, la terra, che seuprina sesso allora costituità da

<sup>1</sup> J. LINDLEY e W. HILTON. Fossil Flora of Great Britain, n.º IV.

bases isole, era coperta da immensa quantità di piante, benchè non si trovi fra queste molta varietà 1: nitin mammifero, niun uccello, in una parolia niun animale avvivava quelle dense selve 2: « Peraltro non credo, che possa oggidi negarsi l'esistenza di alcun insetti a respirazione aerea nel terreu carbonifero, ma nella parte superiore di esso, vale a dire verso il termine del periodo paleordo. Probabilmente questi insetti amavano i luoghi umidi e la vicinanza delle acque: tra i volatili pare che primeggino delle grandi libellule; questo genere in istato di larva è acquattico, e nello stato perfetto vola per lo più sopra la caeque delle patidi, de fiunia, e de 'ruscelli: fa preda di altri insetti, che frequentano gli stessi luochi.

La grande utilità che se ne trae ha fatto her conoscere il terreno carbonière, un indipendentemente dal Willia, sono da porsi tra i fatti più notabili della geologia, coteste filamense accumlazioni di combustilite vegetabile in bacrin non molto estesi e disposti per linee interrotto, che si sono paragonate a successioni di valli collocate in serie. Pra le piante, che formano questi riche depositi, non se i è livavala forse una, riferbillo con certezza a specie marine. Questi bacrini spesso comprendono un numero assai grando di depositi sovrapsosi; a lalernamento armanero assai grando di depositi sovrapsosi; a lalernamento armanero asasi grando di depositi sovrapsosi; a lalernamento armanero di passaggi tra queste sostanze, e le separazioni no sono sempre ben distinte. Gli strati di carbone, talora assai alti, lalora sottitissimi, alternamo in alcumi bacini fino a 40 o 70 volte e anche più coll'armariar e colle argille. La stratificazione generale del terrono, quasi sempre Bassouse e nodi ria do a 20 carg. è meglio

I Non molta varietà di famiglie, ma non assai poca di specie: almeno 816 se ne erano contate nel terreno carbonifero fino dall'a. 1815. V. Cospite Rendus, Sen. I, p. 821. Immessa può diris la copia delle piante, che lasciarono tali depositi in Europa, in particolare nella Gran Brettagna. E quanto maggiori si ammirano nell' America settentrionale! per nulla dire delle regioni meno esplorate.

2 Sur la nature des végétaux, qui ont couvert la superf. de la terre aux diverses époques de sa formation.—Instit. Acad., des sciences T. XVI, p. \$23. distinta che non in alcun altro deposito. Ora la vera stratificazione è certamente il prodotto di depositi successivi. Casì le materie depositate da fiumi nelle inondazioni, dispongonsi a strati, perchè sono abbandonate dalle acque in periodi successivi, comechè spesso uno dall'altro non lontani.

Sovente il terreno carbonifero à accompagnato da una formazione calcarea ad esso sottoposta, nella quales somo molti polija, dealtri fossili marini, non troppo diversi da quei del terreno carbonifero. Queste due formazioni sono in alcuni longhi, come saddate inistene, introcciale e contines, talchi ono possono una dall'altra discernersi. In qualche luogo questo calcare (delto dagl' Inglesi monatain limitence, ciò colcare di montagna) el superiore al terreno carbonifero. Weaver vide ciò in Irlanda. Così è a questo soprapposto un simitendare, delto calcare supoloro, no lungi da Boulogne. Lyell dice questa formazione contemporanea a quella del carbon fossile.

Ouesto miscuglio di corpi terrestri e marini, indica che i bacini carboniferi dovettero essere, in gran parte, piccoli golfi o estuarii, o certamente porzioni di mare situate presso i delta e le baie o imboccature de fiumi. Alcune volte le materie carbonose sembrano essere state deposte ne' laghi. Talvolta questi depositi, possono essere stati torbiere trasportate nel mare o ne' laghi, e forse formate sul posto che ora occupano. Gli strati carboniferi d'Inghilterra dimostrano con parecchi esempii, che le loro piante non vennero strascinate' per assai lungo cammino: i tronchi delle piante succulente conservano i loro angoli acuti, ed altre piante lasciano scernere alla lor superficie delle linee e strie delicatissime. Veggonsi talora foglie lunghissime attaccate ai tronchi ed ai rami: dunque queste piante non restarono a lungo soffacqua: dacchè in generale le foglie, soggiornandovi, sono assai presto distrutte, fuor solamente le felci, le quali conservano le loro forme, ancora dopo una immersione di alcuni mesi. Le sperienze del Lindley dimostrano queste asserzioni 1.

1 Fossil Fl. n.\* XVII.

Fra il terreno carbonifero e quello che appellano zilurio luvasi spesso intermodio un altro, che hanno denomina do renozimo 1, e forma come il passaggio fra gli altri due per la natura de' fossili che racchinde: alcune specie marine combinano con' quello del primo, altre con quello del secondo: altre, per quanto finora si sa, dalle une e dall'altre differiscono. I zoofiti sono qui assai abbondanti. Vi si travano delle piante, generalmente alliari a quelle del terreno carbonifero, e queste vengono considerate da alcuni intaribisti, come i più antichi avanti vegenibili terratri, scoperti finora nel nostro globo. Alcuni depositi di carbon fossile si riferiscono da qualche valente geologo a questa formazione. Taivotta trovansi in esso non più che leggere tracce carbonose, mai qualche luogo esso presenta ricoli depositi di antracite <sup>2</sup>, per es. nelle Asturie in Ispagna <sup>3</sup>.

Il terreso denoninato niurio, formato in gran parte di scisil argillosi e di arenarie con degli strati calcari, racchiude esso ancora huon numero di fossili, che da non pochi si reputano i vestigi più antichi della vita animale: sono molti polipai (cateniporece.), molti moltischi di specir, non conosciulo vivendi, ma taluno appartenenti a generi tuttora viventi (terbertatule), el trisboliti
qui più copiosi che nel terreno carbonifero. Questi pongonai nella
classe dei crestacci, e pare che formassero in quedi antichiasima
cià la famiglia più elevata e più nobite della creazione animale 4.
No a è peraltro provato ne forse probabile che questa comiciasse

<sup>1</sup> Alcuni lo considerano come la parte superiore del terreno silurio.

<sup>2</sup> L'antracite è una specie di carbone di terra: differisce dall'altro pel suo splendore quasi metallico, e perché brucia senza fiamma, ne fumo. 3 PALLETTE, Bullet. de la Soc. Géol. de France, T. II, deux sér. n. 441-461.

<sup>§</sup> Erano allora i trilolhi i signori del globo (Lorda of the earth) scrive JARES DANS, Geology of New - York, p. 10. Milne Edwars II distribuisce in quattro famiglie, comprendenti 318 specie. Nulls noi abbiamo da oppore ra questo numero. Peraliro è sisto avvertito dal Barrande, che alcune differenze, creultes specifiche da alcumi naturalisti, sono dovute a diferenza di esso, o a cangiamenti che hanno luogo col crescere dell'animate.

da una famiglia di crostacci. Si è detto che i più antichi animali fossili conosciuti sono due specie osservate in Irlanda al sud di Dublino, di un genere denominato Holdamia. Sono zoofiti, somimiglianti alle piante, i quali hanno qualche somiglianza colle moderne sertularie 1: neppure questi sono i più rudimentarii fra gli animali. Afferma il sig. Agassiz, che i banchi de' polipai più antichi sono ricchi di specie, quanto i moderni del Mar Rosso, del Pacifico e dell' Australia. È impossibile definire qual famiglia di animali fu la prima chiamata all' esistenza. Sembra peraltro che l'analogia renda verisimile, che non fu ultima nè seconda a comparire nel regno animale la provincia de' zoofiti, ove troviamo organizzazione assai men compiuta, che nella più parte degli altri animali, e le diverse parti non disposte simmetricamente di qua e di tà da un piano longitudinale, come in tutti gli animali delle province superiori, ma aggruppate attorno ad un asse o ad un punto centrale, talchè il tuttinsieme del corpo ha forma raggiata o sferica. In questi esseri, tutti acquatici, il sistema nerveo è rudimentario o nullo, nè esistono organi speciali de' sensi, salvo se sieno tali alcune macchiette colorate, che sembrano alquanto simili agli occhi de' molluschi. Moltissimi fra quelli non hanno locomozione : spesso hanno apparenza assai più di piante che di animali, nè erano un tempo contati fra gli animali.

Vengono poi (nel terreno appellato deconiono) alcuni pesci, di forme a noi strane e non poco diverse dalle viventi, a togliere il primo posto ai triloliti; e i pesci, che formano la classe più bassa fra i vertebrati, rimangono al più elevato posto della srala animale per tutto il periodo paleozoico.

I fossili d'origine vegelabile non sono frequenti nel terreno silurio evidentemente oceanico. Si citano da Ad. Brogniari Alcuni especie di alghe analoghe ai fuchi, osservate nella Svezia. Alcuni affermano, in questo terreno mancare al tutto le piante terrestri, ne la lea assenza dovrà rendere maraviglia. Altri per contrario ci

<sup>1</sup> La Holdania antiqua è figurata da Ugo Millen: Testimonis of the rocks, pag. 17.

dicono: le prime tracce delle piante terresti cominciano a comparire in una co' primi pesci. Trovo di più che gli scisti di questo terreno « sono spesso assai carbonosi e fra i loro strati comincia-« no a troyarsi i denositi di combustibile che niù o meno si avvi-« cinano all' antracite: e di cui la Brettagna offre in Francia « esempii assai numerosi sulle sponde della Loire 1, » La creazione de' vegetabili anteriore a quella degli animali è confermata. secondo il sig. Huot 2, « dalla prima epoca, nella quale troviamo « depositi antraciferi inferiori a quelli che racchiudono i trilobiti: « benchè non osservinsi piante riconoscibili nell'antracite niù « antica, non se le può ricusare l'origine stessa di quella meno « antica , accompagnata da tracce evidenti di organizzazione, » L'antracite dei terreni soprapposti sembra certo che debba, almeno principalissimamente, ripetersi da piante terrestri: l'analogia ci conduce a congetturare il medesimo di questa inferiore e più antica.

Sottoposti al terreno silurio sono in alcuni lnoghi (in Inghillera e specialmente nel Cumberland) degli stati di scisti e di arenarie, i quali, per quanto si sa, non contengono fossili. Forse ciò indica che, all'epoca assai antica della formazione di questi depositi, le specie organiche non erano ancora create, ma forse ancora sono restati distrutti tutti i vestigi di que primi viventi. Il Murchison di a questi soli strati i none di terreno combrio. Il Salter ha trovato in antichi strati creduti non fossilliferi (di logunyo, ned Stropshire, Inghilterra placuni and conservati facodisi.

I terreni immediatamente superiori ai primarii (i più anticià del periodo secondario) molto si avvicinano a questi, rispetto alla natura de fossiti; onde sono vi ha ragione di supporre fra quelli 
e questi, emolto meno fra i varii terreni componenti il periodo patenozioco, una gran catastrote, che mutasse la condizione dell'intiero globo e, distruggendo in esso ogni vita, rendesso necessaria
una nuova creazione. Bensi a vevenimo delle paraliti catastrofi e

<sup>1</sup> BEUDANT, Géol, §. 95. 2 Géol. T. II, pag. 719 (a. 1838).

mutazioni, prodotte dalle parti interne del globo. La terra asciutta andava estendendosi, e continuavasi la grando opera del Crealore, che chiamava a luce muore specie di esseri organizzati, e dovea poi compiersi colla creazione dell'uomo. Ma de' fossiti del terreni secondarii e dedi latti meno antichi. narlerenno altrove.

A compimento del presente, diamo uno sguardo alle condizioni del globo terracqueo in quel primo periodo della vita. Sicuramente la fauna e la flora, come suol dirsi, ossia i regni animale e vegetabile di quel periodo, presentavano un aspetto diverso da mello della fauna e della flora d'oggidì e dei tempi storici. Sarebbe troppo strano supporre che le specie animali e vegetabili ora viventi già tutte vivessero in quel primo periodo, e pure niun vestigio ci avessero lasciato della loro esistenza: e invece tanti ce ne fossero restati delle specie, che più non popolano la terra e le acque. Ma peraltro veggiamo que' più antichi viventi organizzati secondo il medesimo piano generale, che osservasi nella struttura de' viventi oggidì; e quei primi trovano il posto ad essi conveniente nelle varie classi, nelle quali la storia naturale distribuisce gli esseri organizzati; nè è stato duono per alcuno di quelli creare un regno novello, una nuova provincia, una nuova classe, Ond' è che possiamo dire, tutte le specie fossili e viventi far parte di un solo concepimento, di una sola creazione, benchèle varie porzioni di essa non sieno ad un tempo comparse o attuate, ma successivamente, secondo il disegno prefisso e le leggi arcane, imposte dall' Autore dell' universo, che « dentro ad esso Distinse tanto occulto e manifesto 1 : » e più di occulto che di manifesto.

Ma, mentre le forme generali e classiche de' fossili degli antichi periodi, ed eziandio dol più antico da noi conosciuto, assai somigliano le forme della flora e della fauna presenti. La struttura particolare e specifica degli antichi animali suole non poco diversificare da quella dei viventi. Il medesimo a un dipresso è da dir delle viante.

1 DANTE, Par. XIX.

La vita animale non sembra che aggiungesse nel primo periodo al grado di elevazione, a cui giunse nei periodi seguenti, e molto meno a quello dell'enoca presente. Occuparono, si dice, in quel periodo primitivo, il posto più elevato della serie animale i pesci. vale a dire gl'infimi nella divisione o provincia 1 de' vertebrati. Probabilmente i nesci furono preceduti da animali non vertebrati. cioè da' crostacei detti trilobiti, questi forse da' molluschi, e questi dai polini. Pare, e i più fra i geologi ammettono, che ne' due regni comparissero prime le classi tenute come le più imperfette. Almeno ciò si osserva nella principal provincia del regno animale. cioè in quella de' vertebrati : sembra ad alcuni valenti zoologi . che eziandio nella classe più bassa del regno, in quella de' polipi 2. Questo è invero l'ordine che veggiamo seguito dall'Autore della natura negl'individui viventi, i quali sembrano da prima appartenere ad una classe inferiore e gradatamente ascendere a stato superiore : anzi in generale nelle opere della creazione i corpi inorganici precedettero e somministrarono la materia agli organizzati: la materia liquida ed amorfa precede la solida e cristallizzata ace

Ancora ne' fossili del regno vegetabile trovano molti una gradiziono paralleà, per coi ditre, a quella del regno animale. Almino è certo che nel primo periodo prevalevano le piante inferiori (criptiogame 3), e in epoche meno antiche prevalguono le piante più perfette a, a finer visibile, e specialmente le dicutiletoni. Ma non entrare un un discussione. Che lien divisti i più illustri betanici intorno alla superiorità d'organizzazione di questa o di qualla classe di regetabili. Osservano peraltro i moderni scienziati, che il graduale perfezionamento de' viventi è subordinato ad un altro principio posseso preponderante, a quello ciè dell'ag-

<sup>1</sup> I zoologi distribuiscono il regno animale in 4 divisioni, le quali, a scansare l'equivoca voce divisione, sono dal Ranzani appellate province. El. di Zool. T. I. pag. 137.

<sup>2</sup> Milne Edwards, Comptex rendus de l'Acad. 1836, sém. 2, pag. 613. 3 Così diconsì le piante prive di fiore visibile.

giustamento degli esseri alle condizioni di esistenza, cui erano sottomessi in ciascun periodo, es. gr. la temperatura o lo stalo dell'atmosfera o delle acque. L'ordine progressivo può essere ancora alterato nel suo regolare andamento da altri principii a noi ignoti o che appena s'intravedono. Aggiungasi che non sempre conosciamo con certezza quali esseri debbano diris più semplici e quali più composti, quali più perfetti e più elevati nella seala dell' occanizzazione, unali men perfetti e mono elevariti emos devati.

Dopo le cose delte, non è necessario avvertire, che dicendosi, la tal classe o finniția di animali o di piante esser venuta a luce nel primo periodo (o nel secondo) della natura vivente, non vuol già dirisi che tutte fossero allora formate le specie o i genera l'apratementi a quelle classe o a quella finnițiale; am senza più che allora fiu, a così dire, promulgata la legge dell'esistenza di quella casse o famiglia, facendo il Creatore apparira elaurea specie di essa, benchè altre possano in seguito essere state alle prime tuttera superstifi aggiunte, o sossitiute a de ses già spente.

Sicuramente dal non essersi rinvenuto fra i fossili di un certo terreno, o di un dato periodo, questo o quel genere, troppo precipitoso sarebbe il decidere : quel genere allora non esisteva. In particolare ; i viventi privi di parti solide non avendo che lasciare come per eredità, non debbe ordinariamente rimaner vestigio della loro esistenza: e piuttosto può dar maraviglia se talvolta. ner favore di qualche rara circostanza, nossa riconoscersi o con fondamento congetturarsi tal loro antica esistenza. Così dal non osservarsi tra i fossili dell'epoca naleozoica nè licheni , nè funghi . nè tartufi (benchè questi nascano e vivano fassili), nè alcune altre piante degli infimi gradini della scala vegetabile, non ne trarremo quasi necessariamente dedotto il non aver esistito cotali esseri in quel periodo. Ma però, mentre pel terreno, primo tra i fossiliferi. con cura osservato in molte parti del globo, non trovasi alcun vestigio di un'intera classe di animali forniti di scheletro osseo, e molti di essi di considerabil grandezza, e non rari a rinvenirsi in terreni posteriori, es. gr. la classe de' rettili o quella dei mammiferi; non sarà imprudente, nè improbabile conseguenza, la ponesistenza, in quel periodo, di queste classi. Possibile che niun vestigio di si lacciasero le balene e gli ultri cetaceri Nuna i buot, gl'ippopotami, i rinoceronti, gli clefanti! Se è buona ragione, nè penso che alcun naturalista vorrà negarlo, per credere da gran tempo estinta la famiglia de l'ridolti, il vivelerla tutta mancare, non solamente ne' nostri mari, ma ciandio in tutti gli stratti fossiliferi pesteriori ai primarii; comeche ridonalati di avanzi marini; sarà del pari buona ragione ad escludere quelle classi dal numero di quelle chianate all'esistenza nel periodo palexonico.

Non è facile decidere con certezza assoluta, per mezzo delle osservazioni fatte finora, se la vita vegetabile cominciasse nelle acque piuttostochè nella terra asciutta, o se i due fenomeni fossero contemporanei.

Come già abbiamo avvertito, l'alta temperatura, l'umidità e l'ombra sono le circostanze più favorevoli ali accrescimento delle felci : queste abbondano, e spesso arboree, in certe isolette de mari tropicali. Il medesimo si assicura delle licopodiacee d'oggidì, colle quali hanno affinità certe piante de' terreni carboniferi. Ancora le equisetacee giungono al massimo incremento nelle regioni calde od umide dei tropici. Oggi tutte le specie appartenenti a queste famiglie sono piccole ne' climi freddi; mentre, fra i tropici, oltre le piccole specie, veggonsene moltissime di assai grandi dimensioni, comechè per grandezza non comparabili alle specie fossili delle formazioni carbonifere. Non solamente le alghe de' più antichi terreni si avvicinano anch' esse ai generi viventi oggi ne' climi più caldi, ma eziandio gli avanzi di pesci e degli altri abitatori del mare, osservati nelle formazioni del primo periodo fossilifero, richiamano alla memoria gli odierni abitatori de' mari equatoriali ; e i trilobiti mostrano qualche affinità con soli due generi di crostacei, viventi uno alle coste del Senegal e della Patagonia, l'altro ne' mari dell' India e presso le coste dell' America equatoriale.

Da tuttoció si è concluso, che la fauna e principalmente la flora dei primi terreni fossiliferi indicano in quel periodo, per regioni Iontane dall'equatore, una temperatura assai più e'evata della presente, e per avventura più elevata di quella d'oggi fra i tropici, e non poco più unida. Siccome poi non si vede ne prodotti di quell' antica et differenza in ragione delle diverse latitudini 1, se ne deduce, che la temperatura ed il clima dorverano essere altora presoa a poco uniffermi, e perciò assai poco sessibile la differenza dovuta alle diverse situazioni relative del sole, ed in conseguenza che il calore delle acque e della superficie della terro doveva principalmento ripetere dall' interno del globo. Queste conseguenze, le quali perfettamente combinano con quanto più addierto abbinano esposto, apasiono molto probabili:

Il sig. Ad. Brogniart e parecchi altri moderni scienziati pensano che nel periodo primitivo l'acido carbonico fosse notabilmente niù abbondante nell'atmosfera che oggi non è: ciò deducono dalla gran copia di carbon fossile, del quale ammirano depositi così vasti ne' due emisferii, che la vegetazione, nella odierna nostra atmosfera, sembra incapace di produrli. Nell'epoca delle prime piante doveva essere poco terriccio, ed era duopo che le piante, per vivere e crescere, assorbissero per le foglie molto carbonio dall' aria. Teodoro de Saussure provò che una proporzione di 4 e ancora di 8 per 100 di gas acido carbonico nell'aria favorisce la vegetazione. Ma quanto la copia di questo principio è favorevole ai vegetanti, tanto è nociva agli animali, almeno a quelli a respirazione aerea. Ciò da tutti è confessato. Udiamo il Berzelius. « Gli animali , ancora gl' insetti , es. gr., una mosca , periscono prentissimamente nel gas acido carbonico, e l'apertura della trachea-arteria si serra in modo spasmodico all' entrare di esso gas. L'aria atmosferica, se ne contenga più di 10 per 100 del suo vo-

I » Questi caratteri della vegetazione primitira del globo non sono particolari ai una piccola perione della sua superficie, est. gr. all' Europa. Le forme modesime e spesso le modesime specie ai ritravano a distanze sono, in biu parte, pertetumento identiche a questi della della sono, in biu parte, pertetumento identiche a questi della Tarapa, e tutte sportesagnono ai medicini generi. Atteunto saggi della tilicolarina da ritricciona della superiorizaziono ai menori della consistenza della superiorizaziono ai menori della consistenza della superioria della consistenza della superioria della superioria della consistenza della consistenza della superioria della consistenza dell

lume, non tarda a produrre l'astissia 1 ». Gio dà in qualche modo ragione della mancanza, in quel primo peridos i, di animali a respirazion polmonare. Però, siccome aucora alcuni insetti a respirazione acrea s'incontrano nel terreno carbonilero, convien dire che almeno verso il fine di quella formazione, il gas acido earbonico, forse tuttera più copioso nell' aria che non oggidi, nen fosse tuttavia troppo abbondante.

È sembrato ultimamente al sig. Ville che l'abbondanza dell'acido carbonico non basti a render conto della vegetazion colossale de' primi tempi. Ci voleva, secondo lui, necessariamente la presenza di un composto azotato, diverso dal nostro azoto aereo e molto più assimilabile. La vegetazion primitiva, a suo credere, nulla potea trarre dal suolo non ancora fertilizzato dagli avanzi d'una vegetazione anteriore: e ciò gli pare confermato dal vedere nelle piante primitive un enorme sviluppo foliaceo, e le radici a stato rudimentario 2. In un suolo di sabbia calcinata e al tutto priva di ogni avanzo vegetabile, aggiungendo all'aria comune il gas ammoniaco ed un eccesso di acido carbonico, esso afferma. aver veduto crescere le dimensioni di certe piante notabilmente al di là de' limiti ordinarii. Vide poi che i nitrati sciolti nell'acqua fanno il medesimo effetto dell'ammoniaca 3. Queste curiose sperienze possono aiutare chi voglia tentare qualche indovinamento interno all'atmosfera primitiva.

Questa doveva esser satura di umidità "almeno per una grun parte del lungo primitivo periodo, e l'evaporazione copiosa delle acque assai riscaldate era più che bastante al prosperar delle piante, anche senza pioggia propriamente detta. Non era certamente priva al tutto di luce. Gli occhi ben conservati di molte specie di triboliri e alcuni assai grandi rispetto al plecol volume

<sup>1</sup> Traité de chimie, T. VII, pag. 107.

<sup>2</sup> Pensa ora il signor A. Brogniart, che i fossili appellati stigmaria non sieno piante di proprio genere, ma bensi radici, stese quasi orizzontalmente, di vegetabili arborei del'genere sigillaria. V. Compt. rend. 1857. Sem. 1. p. 209.

<sup>3</sup> Revue des deux mondes, Pér. II, T. III, pag. 801, Juin 1856.

dell'animale) e trovati dal Buckland simili a quelli degli altri crosacie, provaso abbastura ma sufficiente trasparenza nell'atmosfera e nelle acque. Ma è probabile, come abbiamo altrove indicato <sup>1</sup>, che l'atmosfera ingombra di particelle opache e semipache non lasciase vedere la faccia del sole; e soltanio, assai progredita la formazion carbonifera. l'atmosfera perfettamente si prificasse, rendendosi più acconcia al ben essere degli animati, eciandio di quelli che respirano l'aria in natura, ed insieme abbastana difana per non victure alla terra l'aspetto degli astri.

La terra asciutta era da prima non altro che isole, verisimimente strette e talora riunite in arcipelaghi, cinte da un mare forse poco profondo, ma estesissimo. A mano a mano peraltro i terreni asciutti andavano estendendosi e crescendo, per l'elevazioni del fondo del mare, produle da fisochi sotterramei, i quali credonsi avero frequeniemente aginta e sconvolta la terra, chirante quel periodo primario fossilitro, e lo deducono dalle rocce eruttive o ignee, che osservansi fra gli strati depositati dalle acque.

La prima formaziono delle piante essere stata anteriore a quella degli animali, è dottrina assai comune e tradizionale. Sembra anche dimostrabile a priori, perocchè i vegetabili sono gli ammirabili laboratorii, ne' quali si organizza la materia bruta; onde sono essi, per così dire, il fondamento del regno animate: essi sono incaricati a disporre ja armoniche combinazioni i molecole elementeri ed i composti inorganici: è loro ufficio preparare emenente i di camposti inorganici: è loro ufficio preparare emenente i di composti inorganici: è loro ufficio preparare emenente i di composti inorganici: è loro ufficio preparare emenente i di composti inorganici: è loro ufficio preparare emenente i di composti inorganici: al constituto preparare emenente i di composti inorganici i di constituto di c

Dalla legge accennata della creazione progressiva delle varie classi di esseri, discende la conseguenza medesima; perciocchè il regno vegetabile è indubitatamente meno nobile del regno animale, come è certamente più nobile del regno inorganico, e come

<sup>1 8.</sup> IV. Ivi sono già toccati alcuni punti di cui qui si discorre.

sicuramente il regno animale è inferiore al regno umano o ragionevole, o sociale, o religioso, comunque ci piaccia appellarlo.

Tulti i terreni fossiliferi, scrisse il Bertrand, contengono avanzi più o meno numerosi di vegetabili: « Questi sono per lo più terrestri, e perciò amunizano alcune parti sooperto della terra, allorchò deponevansi i terreni che li racchiudono . . . . L'antichità dei terreni, ne quali trovansi questo piante, prova che la vita cominciò sul globo dal regro vegetabilo 1 - y sul globo dal regro vegetabilo 1 - y sul globo dal regro vegetabilo 2 - y sul globo dal regro vegetabilo 2 - y .

Ascoliamo l'Illustre Ampère. « Sembra risultare dalle ingegnase indagini del sig. A. Broguiart, che în-quelle epoche rimote l'atmesfera contenesse assai più d'acido carbonico che non oggidi. Gosì, meno alta fila respirazione animale, era favorevolissima alla regetazione. Quindi la terra coprissi di piante, che nell'aria più ricca di carbonio trovavano alimento più copioso che al presente. Gosì è spiegata l'anteriorità della creazione delle piante rispetto a quella degli animali ».

Il sig, Gaudichaud diceva nell' Accademia delle scienze di Farigii Ta. 1842; didio, creato il mondo, volle focodarlo. La sua destra possente sparise germi innumerevoli, vegetabili ed animali, che popolaroso la terra e le acque. Tutto le potenze intellettuali de l'empi andichi e moderni si accordano in peusare che le piante precedettero gli animali, e la terra fu coperta dallo prime innanzi all'appari de secondi, cici che altronde la teologia ci ha trasmesso d' età in età nell' istoria delle sette opoche o divini giorni della crezzione... O gian secolo adduce i sui porgressi, e de qui progresso dello spirito umano è una pruova novella in favore delle verità denne 2 a.

Osserva II sig. Marcello de Serres, che la copia grandissima de' vegelabili terrestri e le cagioni assai probabili di essa, congiunte alla somma scarsezza degli animali terrestri, forma molto verisimile argomento della origine di questi posteriore alla creacione di quelli, ed avvenuta non prima che lo piante, mercè la

<sup>1</sup> Lettres sur les révol. du globe, Lett. XVIII. 2 Compt. rendus..... 1812. Sém. 1, pag. 971.

copia dell' acido carbonico, e non distrutte dagli animali, avessero avulo grande agio di crescere e moltiplicare. La conseguenza medesima da simili premesse aveva tratto il sig. Catullo 1.

Conviene peraltro soddisfare ad una difficoltà, che si oppone rispetto alle piante terrestri. Tutti debbono riconoscere che le piante acquatiche sono anteriori o certamente non posteriori agli animali, che da esse traggono il vitto; e così le piante terrestri sono almeno non posteriori agli animali terrestri. Ma non v' ha ragione per credere le piante terrestri anteriori agli animali acqua-· tici . dicono alcuni : anzi v' ha motivo di credere il contrario : dacchè vediamo il terreno detto silurio, niù antico del terreno carbonifero ed a questo sottoposto , mancare di piante terrestri e contenere fossili marini, eziandio pesci propriamente detti, benchè non poco diversi dalle specie d'oggidi. A questa difficoltà si risponde primamente rivocando in dubbio il supposto. Quel terreno contiene, se non altro, antracite, la quale è un carbone, e per origine non differisce dall' altro carbon fossile e dalla lignite. Si era osservato che il carbon fossile diviene spesso antracite, dove sia traversato da dighe plutoniche. Ora il sig. Delesse 2 ci attesta che il carbon fossile, a contatto delle rocce ignee, perde le parti bituminose e volatili e per lo più diviene antracite, talora passante a grafite, e qualche volta si muta in grafite o in coke, diverso alquanto da quello ch' è prodotto coll' aiuto dell' arte. Il sig. Daubrée 3 ha recentemente descritte alcune esperienze da lui istituite: ponendo varie sostanze in un tubo di vetro pieno d' acqua e chiuso in altro di ferro, in modo da tollerar la pressione di 1500 atmosfere e la temperatura di 400° C. L'acqua era tenuta a calor rosso scuro per intiere settimane. Vide il legno di abete mutarsi in antracite nera brillante : alcune goccioline aderenti al vetro indicavano il carbone essere stato fuso.

Non dee dunque dirsi che mancavano le piante, mentre deponevansi i terreni silurii, ne quali certamente non mancano gli

Giorn. di fis. Pavia 1822, bim. 1, pag. 299.
 Bibl. Univ. 2 period. T. III, pag. 71, 1858.

animali; nè è provato che quelle fossero tutte acquatiche. Il prof. Nicol di Aberdeen (Scozia), osservando al microscopio l'antracite siluriana, soorpi piccole fibre tubulari, che gli sembarano spettanti ad una classe vegetabile superiore alle alghe: sono piante marine? Ugo Miller trovò in quel terreno un organismo vegetabile somitifatte alla foella d'una nianta laenstre 1.

Rispondo poi, che la mancanza di piante terrestri, quando fosse avverata, nulla proverebbe. Le piante sono troppo più facili a distruggersi, che non i coralli o altri pietrosi polipai, molti gusci di conchiglie, ed i grandi denli e le gigantesche ossa di alcuni mostruosi pesci di quel periodo.

Nel tercuo siturio, in Inghilterra, ove fu da prima studiato, e in Inghilterra, ove fu da prima studiato, e in tanti altri langhi, non si trovarono per un tempo pianti eneguere marine. Al presente oltre le scoperto britafiniche pur ora accennate, alemes specie di fuevidit sonosi rinvenute nella Svezia e mell'America Settentironale. Se non si esploravana questi longiti, saremno in diritto di affernare che le piante fossili acquatiche sono esistavano ancora, mentre tanti aminatii arminis repetilivansi in quei terreni? Quantie volte, aggirandoci per terreni, che i goologi appellano recenti, ci traviano in mezzo al corpi marini, e non ci viene sotto-cichio una pianta qualunque siasi o un animale terra ter 1 anium intanto cade in pensero; che quei terreni terziarii sieno anteriori alla croazione degli animali terrestri, e molto mendelle niante in generale.

Di più il lercros silurio sembra formato nel seno di spaziole tratti di un mare, probabilmente piuttosto vasto che profondo, e secondo le apparenze, lungi dalle coste o dalle imboccature dei fiumi. Per opposito i bacini del terroso cartonifero doveltero essere versismilmente estuariri o piccoli golfi, o in generale porzioni di mare prossime alle haio o imboccature dei fiumi. Non deo dunque dar meravigia sel primi scareggino ed i secondi abbondino di fossili terrestri. Forse anora (ne mancano fatti, che ciò tretogo probabile) a alenti ferergi estamoliferi grano terre vicine alle

I H. MILLER op. cit. pag. 424.

acque e poco elevale sopra esse, e probabilmente cinte da esse, e poterno in seguito in esse approfondarsi, e per avventura alcune più volte risidire e riprofondare: ciò non è al tutto inverosimile, attesa l'instabilità, che sembra avesse il suolo in quell'antico periodi.

Nel terreno, che forma come il passaggio tra il carbonifero e il silurio, negli strati devoniani (Old red sendatone degl' Inglesi), travansi non pochi avanzi di vegetabili, afini a quelli dei depositi carboniferi, appartenenti almeno a sette generi diversi. Agaliti parà della soperata di ligo Miller di veri albrie nile Olf red sand-stone 1. Ora queste piante, vissute, cresciute e moltipicatest, chi poò dire da quanto squaio di tempo fosser venute all' esistenza, primachè fossero strascinate nel marce di vi sepolte in una cogli avanzi marini? Chi ha provato che non vissero prima degli animali marini del silurio, vissuti in quel mare medesimo ove restaron sepoli?

Veramente il celebre dott. Buckland ha scritto: « Pare che gli avanzi marini più antichì, come i primi avanzi vegetabili, sieno distribuiti allo stesso modo ne' più bassi letti di 'transizione: onde per quanto può concludersi da questi avanzi, parrebbe contemporanea l'origine delle piante e quella degli animali. Se la creazione delle prime precedè quella degli animali, è questo un fatto, di cui le indagini geologiche non ci hanno finora scoperta alcuna pruova ». Osservo che il Buckland non crede ci sia pruova di fatto a dimostrare l'anteriorità delle piante, ma nè pur trova valida pruova in contrario. Di più, esso parla in generale del regno animale, nè so se avrebbe così parlato della provincia de' vertebrati. Egli insegna colla comune dei geologi, ne' terreni di transizione ( i primi fossiliferi e fra questi il carbonifero) non rinvenirsi avanzi di animali vertebrati, fuor solamente di alcuni pesci. Benchè poi non abbiamo osservazioni dimostranti rigorosamente la priorità del regno vegetabile, le cose dette mi sembrano avere qualche peso: ed in particolare la conia tragrande delle piante fossili e del carbon

1 Bib. Univ. 1855, T. XXX, pag. 18.

fossile e dell'antracite, che da quelle trassero la materia, ne dà (come è sembrato al De Serres, e al prof. Catullo) sufficiente fondamento di credere, che da gran tempo il regno vegetabile fosse stato chiamato all' esistenza, allorchè la Provvidenza, a vantaggio della specie umana pascitura, faceva approfondare e nascondere tanta provvisione di combustibile. L'argomento non parrà debole, chi ponga mente, che non solo le piante facilmente si corrompono e disfanno, ciò che non avviene a tanti solidi e pietrosi corni marini: ma mentre questi non hanno duopo d'essere condotti al cimiterio, ma là ove si muoiono, ivi trovano spesso pronta sepoltura, per contrario fra i terrestri possono passare a stato fossile (se non forse per qualche straordinario accidente) quelli soltanto, che vissero lungo il corso delle acque correnti o presso le rive: gli altri se ne restano inumati nè lasciano vestigio di sè. Di fatto le piante fossili più copiose sono analoghe a quelle che vivono presso le acque.

Si dice : il terreno silurio si è osservato sottoposto al carbonifero. Ma questo è un fatto meramente locale. In quanti luoghi può credersi il secondo contemporaneo e parallelo al primo! E chi ne assicura che non sia per trovarsi in qualche parte il terreno carbonifero sottonosto al silurio o al devoniano? Del resto la sonranposizione, in alquanti luoghi, del terreno carbonico al silurio, non ci pare fatto malagevole a spiegare, nè che si tragga dietro per necessaria conseguenza la non esistenza di terre asciutte o di piante terrestri, allorchè deponevansi i fossili siluriani. A misura che il suolo emerso stendevasi, ed il mare in conseguenza si ritirava, alcune parti, che prima erano mare libero ed aperto, divenivano piccoli golfi o estuarii o in generale porzioni di mare prossime all'imboccature e ai delta de'fiumi, o almeno a lidi bassi, umidi, boscosi e spesso attraversati da torbide. Così certe porzioni, che prima ricevevano ed ingolavano depositi propriamente marini, ne' quali non trovansi, se non accidentalmente. avanzi organici terrestri, ora ricevono assai spoglie terrestri e soprattutto littorane, e in somma il terreno siluriano trovasi tramutato in terreno carbonifero, ossia questo formasi sopra quello.

In conclusione: 1. La proposizione generale: il regno animale debbono essere almono contemperane agli, animali acquatiche debbono essere almono contemperane agli, animali acquatici, e così le piante terrestri agli animali terrestri. 2. Non è finora accettalo, benchè si vertisinile, che le piante marie precedessero le terrestri ; nè è dimostrato, che queste fossero posteriori agli animali marini delle classi inferiori, nè mancano ragioni probabili tratte dai fatti e dall'analogia a lavore della contraditoria asserzione. 3. Non è verisimite, che gli animali vertebrati sieno anteriori a anora contemporane aile incine anche terrestriori a noraro contemporane aile incine anche terrestrio.

Al più potrebbe anmettersi che sieno stati a un dipresso contemporanei, e precedenti agli altri esseri de'due regni. Inpparire delle infime piante (alghe ecc.) e dell' infima provincia del regno animale, quella detta de radiati, i quali si allontanano al tuto dalla forma degli animali più devate e più consociuti; e quei della classe de poblip itù rassonigliano, per la forma, la immobilità e la carezna di organi di lecomozione, alle piante che agli animali, e per vegetabili eraon rienutti dagli antichi naturralisti 1.

## §. VIII.

## Fossili dei terreni secondarii.

Cominciata una volta la grande opera del Creatore, che fu la formazione degli esseri organizzati, nelle acque e sulla terra convenientemente preparata e disposta; la vediamo continuare fino al suo perfezionamento, cioè fino alla creazione dell'uopu. Niun mo-

I Nel Genesi non si fa motto di questi infinii: non altri animali si ramentano, se non qui diotati di vera e peritta locomosfocci: i montani, ri volanti, gli striscianti e i camminanti. Ela più antere distribuzione degli si striscianti e i camminanti, dal cui autore esclutiversati gelli che carrest teorito mota. — Ilia cationalia gradiendo, alia respondo ad pautum accedunt, alia colucto, alia manda, Cac. Ph. XI. Dorv. II. — Ilia bestitu autore aquamia incolas care amoda. Cac. Ph. XI. Dorv. II. — Ilia bestitu autore aquamia incolas care archivir (autura); a dias reducere carlo frai libero; respontes quandam, quandam sur pardiente. Il. Tracul, Du. Y.

tivo abbiamo di credere che quella per lungo tempo si sospendesse, o che restasse una o più volte il globo terracqueo privo al tutto di vita, onde fosse necessaria una novella creazione delle classi distrutte, vegetabili ed animali e degli intieri due regni organizzati. Nulla di ciò si trae concludentemente dalle osservazioni geologiche e dallo studio della paleontologia. Si veggono terreni un tempo inondati dalle acque ed ora all'asciutto: si conosce che molte parti oggi inondate ergevano un tempo il capo dalle acque ed erano ricoperte di selve : non troviamo più viventi le specie ed i generi di piante e di animali, i cui avanzi rinvengonsi ne' più anlichi strati fossiliferi, ed invece troviamo o tra i fossili meno antichi o eziandio fra i viventi molte specie e generi, di cui non si rinviene vestigio in que terreni più antichi; troviamo indizii di molte catastrofi devastatrici di parecchi terreni, e che poterono in alcune regioni distruggere ogni vivente acquatico lasciando a secco certe parti, ovvero ogni vivente terrestre nel caso opposto. Ma questi sono tutti fenomeni locali, nè alcuno dimostra che in qualsisia dell'epoche geologiche sia stata spenta ogni vita, benchè per la diversità dei depositi che si osservano, si possa dire, essersi dall'Autore della natura più volte gradatamente rinnovata la faccia della terra. La formazione di nuove specie viventi non è mai ricominciata, ma per lungo tempo è proseguita.

I confini fra i terreni patezorici o primorii, ed i tecondorii (ili melio evo de geologi) sono disputati, come altrove abhamo avvertito. Abbamo ancora osservato che non sembra la questione essere di molta importanza: in vero questa incertezza non esistenbe, sea la tuto differissero i fossili organici di questi e di quelli, e se dapertutto si osservasse e nella stratificazione e nella sarta degli atrati minerali una intea ben chiara e netta di separazione fra i primi ed i secondi terreni. Noi , seguitando ad appelare palezooici quelli, de quali abbiamo brevenente partato nel precedente pararga, chiameremo con parecchi geogie, secondarii quelli che a questi si soprapponguo, fino a quelli i quali generalmente sono appellati terziari.

Non ci tratteniamo intorno ai materiali inorganici, che compongono questi terreni. Sono tutti dovuti alle acque, ma alcuni alle acque tranquillamente deponenti ciò che tenevano sciolto o sospeso, altri alle acque che rompevano e tritavano le rocce preesistenti e poscia trasportavano le brecce e le arene, ed abbandonandole denonevano nuovi strati. Il terreno, che si considera come il più antico fra i terreni secondarii (i moderni geologi lo denominano permiano o peneo) in molti luoghi, presenta una linea di discordanza col sottoposto terreno carbonifero; ma questo fatto non è universale. Le piante fossili del terreno permiano non poco somigliano a quelle abbondantissime della formazione carbonifera : anzi quel terreno nella Russia, ov'è assai esteso, ha presentato al sig. Ad. Brogniart generi vegetabili, tutti appartenenti a questa formazione inferiore, benchè le specie, ad eccezione di nochissime . sembrino differenti. Somigliante analogia osservasi a un dipresso fra le conchiglie de' due terreni, e così fra gli animali inferiori, ed ancora fra i pesci. La famiglia tanto numerosa de trilobiti va mancando, benchè se ne citino esempi da taluno in due depositi secondarii 1. ma poscia non niù appare.

Giò che questo terreno ci presenta di più importante, sono gli varandi ritalli surrinoi a. Ne l'errori pladonisti travansi avanzi di pesci saurodi 3, ma non già scurrini o altri veri rettili. I donti supposti di saurina tovvali presso Edimburgo dal dott. Hibbert negli strati carboniferi, sono stati dal cel. Agassiz riconosciuti come appartenenti ad un pesce sauroide. Simil proveniezza la travata doversi attributiva ra molte segglie, ci ce erazsi credute di testuggine. Malgrado tutti gli seavi fatti ne più antichi strati, attesta il profess. Owne 1, in particolare nell-terreno erponietro, più esplorato di qualmuque altra formazione, non si sono mai travati scheletti di antimuli presentanti un organizzazione superiore a

<sup>1</sup> Nel muschelkalk e nel calcare delle caverne.

<sup>2</sup> Nome degli animali della famiglia delle lucerte: exact, lacerta.

<sup>3</sup> Somiglianti ai saurii.

<sup>4</sup> Edimb. New Phil. Journ. 1842. B. Un. 1843, T. 43, pag. 201.

quella de'nesci. Il medesimo è attestato dal dott. Buckland. e da C. Lvell. Veri rettili, cioè animali vertebrati a sangue freddo, con polmoni, e perciò (almeno nello stato perfetto) a respirazioneaerea . benchè incompleta . non è provato nè probabile che esistessero prima del periodo secondario. In questo non solamente si trovano esistenti, ma in si gran conia e di ogni dimensione, di ogni forma e di ogni struttura, che esso periodo, e in particolare due delle sue divisioni (lias ed oolite) sono talora appellate il periodo de' rettili. A preferenza d'ogni altro oggetto appartenente a questi depositi, i costoro avanzi si fanno ammirare, come essi viventi avrebbono principalmente attratto l'attenzione e lo sguardo di un osservatore contemplante ciò che allora avveniva sulla faccia del globo. Negli strati permiani, in Turingia, si è scoperto il protosaurus o monitore, che ha qualche somiglianza co monitori 1 viventi, e in Inghilterra i primi avanzi di un plesiosqurus 2. del qual genere si trovano più copiose reliquie in terreni secondarii meno antichi. Questi non erano, come i coccodrilli e come molti generi di rettili dello stesso periodo secondario, acquatici per metà, cioè di vita anfibia e forniti di piedi acconci a camminare: ma erano compiutamente acquatici, avendo i piedi trasformati in una specie di remi, quanto opportuni pel nuoto, tanto inetti pel camminare. Le testuggini di mare sono oggidi i soli rettili così conformati : ma in quell'epoche remote, le acque furono. nonolate di grandi rettili provveduti di simili remi, i quali nel rimanente mostravano gran somiglianza con le lucertole e co' serpi. Tali furono i plesiosauri e gl'ittiosauri. I primi (alcuni lunghi non meno di quattro metri) erano notabili pel collo rassomigliante ad un lungo serpente. Se ne sono osservate almeno sei o sette specie 3: la maggiore si allontana assai dal tipo, talchè n'è stata

 <sup>1</sup> I monitori sono alquanto simili ai coccodrilli. I caratteri, che da questi li distinguono hanno sembrato ai moderni naturalisti assai rilevanti per fare di quelli e di questi due famiglie.

 2 Plesiosaurus, suona quasi lacerta.

<sup>3</sup> Due specie analoghe al plesiosauro si sono trovate nell' Italia superiore, negli scisti neri presso Perledo (Pula, Geol, II, pag. 330).

separata e chiamata phiosarro. Si pensa che i plesiosauri, o almeno alcuno specie di essi; vivessero nei delta de fiumi. Gli titioauri I univano di caratteri essenziali de rettili qualche carattere de pesci ed altri de cetacei: alcuni dovevano avere più di sette metri di lunghezza. Dicesi che se ne sieno scoperte settle o otto specie fossili.

Fra i rettili dell'antico mondo, non può pretermettersi lo smisurato basilosaurus o re de sauriani, lungo 100 ed eziandio 150 piedi inglesi, nè il menalosqurus, scoperto in Inghilterra dal dott. Buckland : sembra che questo vivesse nel mare e potesse avere più di 70 piedi di lunghezza: era, scrive il Cuvier, un lucertolone grande quanto una balena. Men gigantesco appare al confronto d'altro lucertone, ritrovato nella montagna di S. Pietro presso-Maestricht, e reso celebre dalle indagini di Camper e dalle figure di Fanias: la sua lunghezza doveva essere qualche cosa niù di 24 piedi : gran testa e terribile dentatura. Ricorderemo ancora l'iguaonodonte, altro sauriano gigante (talora superava i 60 piedi), il quale, secondo Cuvier, era erbivoro e frequentava le acque dolci. Più strano era il laberintodonte; nel quale i caratteri del coccodrillo trovansi innestati soora un tipo fondamentale analogo a quello de' batraciani, ossia degli anfibii somiglianti alle rane. Ouel genere coccodrilliano presenta forse i primi batraciani, oggidi rappresentati da nudi ranocchi senza mezzi di difesa, e da protei simili ai pesci. L'ordine dei sauriani, il quale presentava, in quei tempi remoti, generi così grandi e forti e varii, che oggidì più non si veggono: al presente mostra invece pochisssime specie a struttura coccodrilliana, ed assai specie di piccole lucerte. Non pensiamo dovercene affliggere. Se Dante avesse veduto gli scheletri di que' rettili spayentosi , avria forse ripetuto :

> Natura certo, quando lasciò l'arte Di siffatti animali, assai fe bene 2.

<sup>1</sup> Ichthyosaurus: quasi pesce-lucerta, o lucerta a forma di pesce. 2 Inf. XXXI.

Più ancora di questi mostruosi animali, a noi straordinarii antaiono i pterodattili, i quali pure trovansi ne terreni secondarii, almeno in quelli appellati sistema giurgassico o liga. Erano rettili volanti, benchè queste due voci accompiate sembrino indicare una contraddizione. Un dito delle zampe anteriori, stranamente lungo sembra aver retto una membrana, faciente ufficio di ala: indi il nome di nterodattili (ali alle dita o dita alate): ciò li avvicinava ai pipistrelli, atti a camminare ed a volare: ma quelli. e narte di quelli, sembra che fossero anche atti a nuotare. Avevano denti come i rettili : la forma della testa e del collo li faceva alquanto somiglianti agli uccelli. Diconsi osservate dieci o dodici specie di guesti singolari animali 1, che formano una sotto classe nella classe dei rettili. Le loro ossa hanno, come quelle degli uccelli . delle cellette aeree : onde inforno ad alcune ossa è nato dubhio se annartengano agli uccelli o ai nterodattili, i quali dagli antichi si sarebbero senza più appellati uccelli.

Dagli avanzi trovati dentro il corpo di alcuni de rettili indicati o presso i loro avanzi, si è concluso che le specie più acquatiche vivevano di pesci e di altri rettili, ed i pterodattili probabilmente. d'insetti; còs si è dedolto dagli avanzi d'insetti trovati in qualche luogo insiene colle spoglie di questi singolari ainniai; questi avevano tabetta notabili dimensioni: l'apertura delle ali di talmo giungeva a circa 18 piedi, e quella di tale altro non cra minore di 27 piedi; nelture oggi quella del gran condor (Vulur graphus Lin.) delle Andi, il gigante della nostra atmosfera, non passa i (2 giusti).

Immaginiamoci nello spazio, a discreta distanza dalla terra, ammessi allo spettacolo della vita che sorge e diffiondesi pi nondi gibbo. Non potendo penetar colla vista nella profondità del mare, la avremmo volta principalmente, nel periodo judecozico, alle tante gigantesche piante, che a mano a mano il densa veste cuoprivano la faccia della terra restata asciutta, come a suo tempo ammirere-

<sup>1</sup> Pterodactulus crassirostris: P. brevirostris: P. giganteus etc.

<sup>2</sup> Millen. Testimony of the rocks, pag. 81.

mo principalmente d'immani quadrupodi del, periodo terziario: na in questo secondario qual cosa singolarmente si da noi mirare ed ammirare? Senza dubbio la copia, le forme e la grantezza de rettili, altri alternamente striscianti o camminanti sul ssolo ed immergentisi nelle acque, altri vostantemente in queste nuolanti, ma innabantisi spesso sulla superficie, per necessità di respiro: ed alcumi per avventura l'evanti dall'acqua il lunghissimo collo, a far preda degli ablatori dell'aria: i quali più animato, più vario e più magnifico rendono lo spettacolo.

Le spoglie degli animali giganteschi attraggono più lo sguardo degli osservatori e di esse più si favella: ma però non si creda che tutti fosser giganti gli animali degli antichi periodi . o che al presente nascano e vivano soltanto specie nane, rimpetto a quelle delle antiche età. Non già. Anche allora il più degli animali (pesci, rettili o altri) erano di piccola o di mediocre statura. Nè oggidì mancano viventi giganteschi. Se ci pare che gli elefanti de'nostri giorni, rilegati fra i tropici nel vecchio continente, ne sostengano debolmente l'onore, le balene ed altri cetacei non ci lasciano desiderare i grandi abitatori dell'antico mare. Se non accordiamo al Lacénède e al Bahinet, che taluno degli odierni cetacei possa giungere alla lunghezza di 100 metri, si ammette peraltro che alcuni possano pervenire a quella di 40 d'di 43 metri; e non è una bagattella; un animale d'una dimensione uguale o maggiore della colonna traiana! Così nel regno vegetabile narecchi pini americani pon portano invidia agli alberi del periodo carbonifero, in particolare il pinus strobus degli Stati Uniti che perviene all'altezza di 180, e talvolta di 250 e 250 piedi, e il taxodium sempervirens, il quale si attesta nella California ergersi sino a piedi 280; per nulla dire delle piante acquatiche, qual è il fugo gigantesco (o macrocustis purifera), il quale ci si afferma giungere alla lunghezza di 338 piedi.

È curiosa osservazione, che nella classe de rettili, oggidi la men numerosa fra gli animali vertebrati, trovansi a proporzione più esseri fossili e perduti, che nelle altre. Ma è da notare che la è in gran parte composta di animali , viventi all' imboccatura delle acque correnti 1.

L'opposto è da dire degli ucedli. I veri ucedli (a sangue calo e piumali) non sono punto frequenti tra i lossili: nè dobbiamo prenderne maraviglia. Lasciamo stare che la facoltà di volare li preseiva dal più degli accidenti, cui sono esposti i quadrupedi el rettill'cammianti o striscianti; se avviene che quelli si anneghino o periscano mentre galleggiano sull'acqua, di rado restano espolit e conservati alla curiosità de Jempi a svenire ne depositi di sedimento: per la struttura tubulare delle ossa e in particolare per le foro piume, sono assai leggeri rispetto al volume, e i lor cadaveri restano agliala, di vi sono preda degli animali carnivori o si putrefanno. Osserva il Lyell, che a ciò può altribuirsì l'assenza di agni vestigio di ucedili nelle marne recenti di Scosia; benchè i laghi, ove queste si sono formate, fossero frequentati da assai cedil acqualici, finchè non furono essi laghi disseccati artificialmente.

Tultavia gli avanzi d'uccelli non mancano al tutto ne l'erresi escondarii, almeno in quelli che sembrano di media antichità. Nel terreso di Weald, che si riguarda come un gran deposito d'acqua dobte, il Mantelli ha trovato le ossa di molti uccelli dell' erimedelle grafte o uccelli di riva, a lumghe gambe, viventi ordinariamente d'insetti, di pessi, di antibiti e di piante acquatiche. Un altro uccello acquationo si e trovo nella crea bianca d'inglial-terra, e dall' Owen è giudicato victino al genere albatrossa. (Dismodea). Negli seistis escondarii di Glaris (Alpris'izzere), l'Agassiz osservò uno scheletro di uccello i quasi initero. Anche Von-Meyer osservò uno scheletro d'uccello in questi seisti, ov'erano ben distinti un'al acl un piote; gil parve dell'ordine de passeri,

<sup>1</sup> Si sono trovati parecchi cadaveri di coccodrilli nel limo strascinato in mare dall'inondazione fluviatile che accompagno il tremuoto di lava, l'an. 1699. Tra gli avanzi portati in mare dalle inondazioni del 1829, nel Morayshire (Scotia) trovaronsi migliala di rane tuttora viventi [LEEL]. LEELS.

e della taglia delle Idolle 1. Negli scisti calcari del Bolca nel Veronese, o ve si ammunira la famosa necropoli di pesci, mirabilmente conservati 2, trovansi talora impressioni di penne di uccelli: ma questo terreno si giudica meno antico, e per avventura intermedio fra i terreni secondarii ed I terziani.

Una curiosa conforma dell'esistenza degli uccelli nel periodo secondario si è trovata nelle impronte di piedi d' uccelli stampati nella così detta nuora arenaria rossa del Connecticut (Stati Uni-fi) 3. Ma non tutti convengano informa all'interpretazione di talimpronte. Come vere impronte di animali fossili sono bensì riconosciute quelle osservate da prima in Sassonia; e si è concluso deversi attribuire a qualche gran rettile batraciano, verosimilmente al laberita donte rammentalo noc'anzi.

Non ci tratterremo intorno ai fossili di altre classi inferiori riuvenuti ne' terreni secondarii. Ziò sarbebe troppo lunga faccencia, non necessaria al nostro scopo, e poco gradita ai lettori, de' quali il più non si occupa con proposito in questi studii; e mulla troverebbe di muovo chi intorno ad essi travagliasi di propisito. Saremo contenti di accennare le seguenti generalità.

Molti sono in quei terrent gli avanzi fossili di plante, e fra quese A. Brogniari ne cita alcune ( del terreno giurassico ) per lo quali non trova carratteri che le distinguamo da certi vegetabili viventi; molti gli avanzi di animali raggiati, di articelati, di moltuschi conchigifico e di pesci. Dividendo in due periodi la durata del terreni secondarii, si ò osservato che nel più antico predoninano rocce arenose e conglomerati; i quali indicano per lo più cagioni generatrici vidente, mentre nell'altro veggonsi depositi per lo più calcarii, i quali paisono prodotti, fuori di trare eccezioni, da zazioni tente e tranquille. Si avvere che la fatuna Sostle èricca,

<sup>1</sup> Bi. Un. a. 1810, T. XXIX, pag. 428.

<sup>2</sup> L'Agassir ha determinato 127 specie di quei pesci, tutte marine.
3 Fra gli scrittori, che dianno le figure di queste credute impronte di piedi di uccelli, può vedersi Buckland: Geology and Miner. Vol. II, p. 39, Plate 38, a. 6. Nelle quattro tavole precedenti mostra le impronte attribuite a retidii. V. ancora Vol. 1, p. 28, 86.

abbondante e varia nel primo periodo, mentre generalmente si mostra scarsa nel secondo, e che in generale la flora presenta pitutaso l'inveso fenomeno. Gli animali aquattai (e questi sono i fossili più numerosi), lasciarono quasi sempre, le spoglie là ove aveano vissulo, e invece le piante terrestri indicano ordinariamente azione di trasporto.

Mentro deponexansi questi terreni, ventivano a mano a mano, chianata all'esistenza move specie e nuovi generi di vegetabili e di animali. Molti non più appaiono dopo questo periodo. I generi tuttora viventi incontransi principalmente pella zona torrida. Il zoofii ed i tanti listacaci, che painon aver popolato nel periodo secondario i mari della nostra zona temperata (fra i quali sono coplosissimi, anche ne nostri Appennini, gli Ammoniti 1), hanno al di Goggi qualche rappresentanie sostanto fra i tropia.

Frequentissimi sono în certi terreni secondarii e terziarii gia animali mariai microscopici. Il cel. Ehrenberg ne ha trovati nella formazione del Giura, ed osserva che tali animalucei formano i dicinnove ventesimi della massa di un terreno cretaceo secondario di Grecia ed Africia. Ventus generi e quaranta specio sono comuni al terreno cretaceo (ultimo fra i terreni secondarii) e al regno animale d'oggidi. Molti di questi animaluci vivos tuttora nel Baltico e nel mare del Nord. Questi fatti, ed alcuni altri, provano che, eziandio prima dei depositi terziarii; alcuni viventi dei nostri giorni erano ventui alla luce. Fino dello sosso secolo il Soldani Ab. Camaldolese (osservatore di ammirabili pazienza e sazacità avava avvertilo, che sosse geli strati anonemiu non mo-

I, Gii Ammenti o cerai el Ammene, sono testacei, che riavvagnosi in tutte le formationi secondarie, ma più non tevransi si orniti mari que non force qualche specie microscopica) è uropure ne' terreni terriari. Illanos figura di espri avvolte a signi. In a specie, force la più comme in Iblia, è chimatta summaire serpentiana. Il nome di questi testacei deriva datal toro somigliazza colle corra, che vegonoi selle immajni di Giove Ammone. La loro froqueraza nei terreni secondarii, ha fatto talora desominar questi terreri ammaziate. strano all'occhio nudo alcun testaceo, ma ridondano di corpicciuoli marini microscopici, ciò che dimostra la loro origine 1.

Non possiamo abbandonare i fossili de terreni secondarii, senza far motto di poche mascelline di quadrupedi, i quali non dovevano esser maggiori delle talpe. Questa scoperta ai non iniziati negli studii geologici parrà per avventura quasi ridicola, ma ai geologi è stata di grande importanza, e le mascelle dello scisto di Stonesfiel 2 sono divenute celebri fra i geologi, quanto lo è fra gli nmanisti il cavallo di Troia. È dottrina comune fra i geologi. che malgrado le più accurate indagini, come scrisse il Cuvier. non si sono scoperti vestigi certi di vivipari terrestri prima dei terreni terziarii: e per l'opposito, allorchè ci abbattiamo in questi . le ossa di tali animali sono assai frequenti. Così concludeva il celebre naturalista, com è ragionevole credere che le conchiglie ed i pesci non esistevano all'epoca primitiva, così è da credere che i quadrupedi ovipari cominciassero coi pesci dai primi tempi, ne quali formaronsi i terreni secondarii, e che i quadrunedi terrestri non sieno venuti o almeno non siensi moltiplicati se

1 Dubitarunt nonnulli an praealti Apennini in Thuscia ex aguis marinis originem durerint. Incerti adbuc essemus ac sub indice lis penderet, si orandioribus conchuliis dirimenda relinoueretur: his enim. ouaecunque extiterit causa, fere omnia carent strata. Contra haec insa saene rodundant marinis corpusculis minimis in editissimis locis, ut in eo, cui nomen il Foresto, prope scaturiginem perennis fontis, ex quo Arnus ortum ducit, et in insis runibus Alverniae montis in illa eius varte, quae dicitur la Penna. Ibi apparent strata lapideo-calcaria, aut arenaria, utraque, aliquando conchyli era conchuliis minimis. Quo sane fit ut iure merito Apenninas, magna saltem ex parte, ab aquis olim genitos iudicemus. Huius rei plura dedimus aroumenta in Specimine Oryctographico. Testaceographiae et Zoophutographine pareae et microscopicae... Senis, 1789, Prolenom. p. XI. Lo Specimen. ora accennato ha il titolo Sannio orittografico sulle terre nautilitiche della Toscana. Siena, 1780. Scrisse di questa opera il Baoccas: « Giò ch'egli intitolò modestamente un Saggio, sarebbe stato per qualunque altro un'opera magistrale ».

2 Nell'Oxfordshire (Inghilterra). Ne hanno date le figure Buckland Geol. and Miner. Vol. II, Pl. 2 — LYELL. Princ. de Geol. L. I, c. 9 ecc. non molto tempo appresso 1. E sappiamo dal Boubée 2, che il Cuvier non mulò opinione: mentre, pochi di prima della sua morte, gli assicurava di non conoscere esempio bene accertato di mammiferi terrestri più antichi dei terreni terziarii. Le mascelline di Stonesfiel minacciarono questa dottrina, indicando nel periodo secondario, due piccole specie di vivipari. Il Cuvier, veduta una di queste mascelle, la riferì al genere dei didelfi, serbando qualche dubbio intorno alla sua antichità. Alcuni zoologi sospettarono che questi avanzi non sieno di mammiferi (Grant): Blainville 3 credette poterli riferire ai rettili : ma il primo giudizio fu confermato da Valenciennes e da Owen, specialmente essendosi trovato nell'Australia un piccolo marsupiale i vivente, che ha grande analogia con un de'-fossili di Stonesfiel. L'Agassiz ha nensato che questi possano essere mammiferi acquatici. Alcune specie di didelfi sono anfibie. Comunque siasi. l'ordine de' marsuniali, e nominatamente il genere dei didelfi, assai differisce dai veri vivinari : e benchè debba collocarsi con essi nella classe de mammiferi. ne costituisce peraltro un ordine a quelli decisamente inferiore 5. I didelfi non sono perfetti vivipari: dopo assai breve gestazione, producono, a così dire, degli aborti, come scrisse Blumenbach, cioè degli esseri gelatinosi di piccolissimo volume, rispetto a quello che debbono poi acquistare, e quasi informi; e li ritengono lungo tempo in una borsa (marsupium), ove sono le mammelle, quasi in una seconda matrice, ove restano da prima a queste aderenti, come frutti al picciuolo, e quindi, pienamente formati, cominejano ad uscirne. Non è punto strano, se questi quadrupedi . differenti de' quadrupedi ovipari e dai perfetti vivipari, comincia-

<sup>1</sup> Discours sur les révolutions etc. pag. 100, 101.

<sup>2</sup> Bousée, Geol. element. pag. 119.

<sup>3</sup> Compte Rendu de l'Ac. 1838. Sem. II, p. 402, 727.

i Così appellasi un ordine di mammiferi, che ha sotto il ventre una borsa, ove tiene i figli neonati. A questo appartengono i didelfi, così detti, quasi forniti di due malrici.

<sup>5</sup> Blainville poneva in una sottoclasse de mammiferi questi quadrupedi forniti di ossa marsupiali.

rono ad esistere sulla nostra terra in un periodo intermedio fra il primo apparire di questi, benedo da quanto finora sappiamo, non apparisca che mollo si diffondessero e si molliplicassero. Se questi animali venissero a luce prima degli uccelli propriamente detti, è impossibile definiri da pochissimi fatti finora conosciuti. I pochi esempii bena eacertati di spopile fossili di uccelli si sono trovati in terreni posteriori a quelli che racchindevano gli avanzi dei didelli: ma dacchò gli uccelli mancano in istato fossile non solamente in questi, un per lo più eziandio in quelli d'ela posteriore ed abbondanti di spoglie dell' ordine più elevato degli animali; non dià maraviglia se non siensi finora trovati ne l'ererori appartenenti a più antico periodo, nel quale al-cune specie di essi polevano esistere ma non-essere ancora assai moltinicate.

Checchò ne sia, è da sapere, che i piccoli quadrupedi, i quali poco si levano da terra, non collocavansi dagli antichi Ebrei nella classe più elevata degli antiali (creata he sesto giorno, i, quali erano detti da essi behema e chuju; ma bensì fra i rettili (escerek) 1. Così può credersi di altri antichi popoli, specialmente orientali:

L'intiera classe de mammiferi, i perfetti vivipari di qualsivoglia mole, li troveremo nell'epoca seguente terziaria. I terreni terziarii per lo più sono abbastanza distinti dai secondarii sottoposti e per la natura mineralogica delle rocce che li compongono,

I fildresi repillibus atteribus (nectual insecta annia, et migian quadrupolem), pain unres, talpas, mutelas, kricius, et i que seii sun stimi questis. Becaustres filerescion 1. 1. 1, e. 9. — Illebraron nones bebena smitur per participatori, principatori participatori principatori participatori principatori participatori participatori, que eministra belenita, participatori participatori, que eministra benedita, participatori participatori, que eministra banca moles, puta unora et talpare censeluto in perpulsa, participatori, que eministra banca moles, puta unora et talpare censeluto in perpulsa, participatori pa

e per la forma che mostrano, e per gli avanzi organici che conservano. Generalmente i terreni secondarii, in Europa e anche altrove, formano la parte principale delle alte terre, mentre il terreno terziario forma comunemente i paesi di colline e di pianure. Tuttavia questo terreno dee ritenersi come una continuazione di quelli, ed in più luoghi si passa dal terreno secondario al terziario per transizioni insensibili, e talvolta si disputa a quale delle due grandi divisioni in discorso appartengano certi strati. Ciò avviene, per cagion d'esempio, de' terreni a nummuliti 1 delle Alpi marittime, del Kressemberg in Baviera, del Vicentino, del Veronese ecc. La disputa pare più di vocabolo che di cosa, se questi terreni sono come un anello di congiunzione fra il suolo secondario ed il terziario: come pare che debba dirsi, e come dice il prof. L. Pilla, il quale estende questa dottrina ad altri depositi con quelli connessi (e in particolare al maciono de Toscani), riunendoli col nome di terreno etrurio, soltanto perchè, secondo lui, · i suoi esempi più classici occorrono in Toscana : che del resto si osserva nelle Alpi, ne' Pirenei, nella Crimea ed altrove 2.

Scipione Gras descrive nel dipartimento della Drôme un terrano teriario, per tutto intimamente congiunto al deposito della creta, lo che prova una formazione continua 9. È noto che in Sicilia le rocce calcarie passano i'una all'altra per quasi insensibili gradazioni dalla creta ai terreni terraria i ed ciandio fino ai sedimenti che si depongono e si consolidano oggifti; benchè in qualche lungo osservinsi de' caratteri e delle soprapossizioni, che sembrerebbero indicare periodi ben distinti. Questo legame del suolo secondario col terriario, dice F. Hoffman, è uno de fatti più curiosi nella geologia della Sicilia, tanto più che vi enecodamento di fossili al confine dei due terreni, e le conchiglie del suolo terziario presentano i caratteri di un denosilo recepte.

<sup>1</sup> Nummuliti si dicono certe conchiglie d'un genere estinto, di forma lenticolare, e assai sottili, che si sono paragonate a monetine (nummuli).

<sup>2</sup> Pilla, Geolog. §§. 448-460.

<sup>3</sup> Statistique minéral, du départ, de la Drôme,

In conclusione, è abbastanza provato che si procede dai terreni secondarii ai terziarii per mezzo di passaggi e mineralogici e, come dicono, paleontologici, ossia per lo studio de fossili organici. Questa verità sembra ora abbastanza conosciuta per Faumento delle osservazioni e perciò delle cognizioni. Alcuni anni addietro i geologi generalmente ci rappresentavano i depositi secondarii come separati dai terziarii per una gran linea d'interruzione, cioè per una intiera differenza di caratteri organici fra gli strati secondarii più recenti ed i più antichi terziarii: non una sola specie organica, secondo essi, trovasi comune a questi e a quelli; e questo preteso fenomeno si pretendeva generale in tutto il globo. Da ciò concludevasi un grande e general cangiamento essere accaduto nel globo al terminare dei depositi secondarii, per cui tutte erano perite le specie viventi. Il Creatore, se voleva che ancora fosse la vita sulla faccia della terra, e si compisse coll'apparire dell'uomo la serie degli esseri organizzati, avrebbe dovuto ricominciare la sua grande opera, e di bel nuovo creare, se non le .\* medesime specie ed i generi medesimi, almeno le stesse grandi province o divisioni de' raggiati, de' molluschi, degli articolati, e le classi de' pesci, de' rettili e degli uccelli. Al presente questa sentenza o è abbandonata o certamente conta pochi seguaci. Dopo il periodo secondario non perirono tutti gli animali , benchè convenga confessare che cessarono parecchi generi. La mancanza, dopo quel periodo, degli ammoniti e delle belemniti 1 basta a provarlo: essendo cosa assai straordinaria, se di quegli esseri o de'somiglianti ad essi qualche raro vestigio si trovi ne'terreni, che abbiamo detto essere come intermedii tra i secondarii e i terziarii 2. Ma per contrario non poche specie sopravvissero, miste alla nuova popolazione, e ancora nelle regioni medesime, ove avevano vissulo prima che una cagion misteriosa e non agevole a determinarsi le privasse di tante compagne. Il rinnovamento de' viventi

<sup>1</sup> È un genere spento di molluschi, dell'ordine de cefalopodi, a conchiglia concamerata, conica, lunga e retta.

<sup>2</sup> Pilla, Geol. P. II, pag. 291, 92.

non fu totale e simultaneo, ma parziale e successivo: l'opera del Creatore continuò, non ricominciò: alla sera di ciascheduno dei giorni divini teneva dietro immediatamente il mattino del giorno seguente.

De fossili del periodo terziario diremo poche parole nel seguente paragrafo.

## 8. 1X.

## Fossili-del periodo terziario.

Ecceci al periodo terziario. In questo periodo la terra si avicia di più in più allo stato presente, principalmente rispetto al regno vegetabile, e all'animale; la cui formazione incoronasi colla creatione dell' essere tando diverso di quanto lo ha peiceduto sulla faccia della terra, della creatura formata ad immaginie di Dio e destinata a dominure sopra gli abitatori dell' acqua di ciolaliti dell' aria, e sopra tatti gli animati, che succossi sopra la terra. La popolazione del nostro globo era da prima uniforme in tutte la latitudini: nel periodo terziario, forse verso il mezzo di esso, veggiamo le fore e le faune distinguersi essenzialmente, secondo le latitudini:

I terreni terziarii sono ialora composit di rocce abbastanas dure e corenti, na molto abbondano le argille o maren e le sabbie. Per lo più formano colline, ora ricolmani il fondo di valli o bacini, ara stendentisi lungo le faldo de monti. Il più dei depositi terziarii evidentemente è di origino marina. Molti peraltro non contengono corpi marini; ma bensi di acqua dolce e sembrano indicare molti lugbi interni. In alcuni épositi sono uniti fessili marini e d' acqua dolce, e questi depositi mitri credonsi prodotti mereso loc feci di fimiai: Tosservazione dei dio, che tuttora avviene, autentica questa spiegazione. In questi depositi mitri e ne l'acutari of acqua dolce rovansi più spesso i fossili terresti. Talora i depositi marini terziarii e quelli d' acqua dolce alternano fra lore più volte. Si vaole comumemente dai geologi assai lunga la durata di quesiti, che gii appartengono. La soprapposizione degli sirati, mezzo a la luopo il più opportuno, assai di rado qui può applicarsi; dacchè per lo più gii strati, che possono credersi di el diversa, trovansi staccati gii uni dagli altri; e allorchè trovansi ne' medesimi lunghi, il più delle volte si succedono senza alcun segno di differenza.

Si è perciò ricorso ai fossili organici, partendo dal principio fondato sulla osservazione : quanto più i terreni sono antichi, tanto più i loro fossili diversificano dalle specie oggidi viventi. I più copiosi tra i fossili sono i testacei. Nelle porzioni, che si credono più antiche, de terreni terziarii, alquanti testacei appartengono a specie tuttora viventi; ma il più delle specie di testacei fossili si crede perduto, come il più almeno de vertebrati che le accompagnano. A questi succedono molti depositi, i cui testacei fossili allontanansi gradatamente dal tipo di que' primi, avvicinandosi a mano a mano a quello de testacei viventi: questi depositi racchiudono un numero considerevole di specie tuttora esistenti, ma associate a molte dei depositi precedenti. Vengono quindi gli strati, ne' quali cominciano prima a pareggiare in numero, indi a dominare le specie de testacei, nostri contemporanei: negli strati che si reputano più recenti, almeno i nove decimi de' testacci fossili sono al tulto analoghi alle specie ora popolatrici de' mari adiacenti. Il cel. C. Lvell, uno di coloro che più si sono occupati in queste indagini, riconosce che, passando così dalle più antiche alle più recenti formazioni del sistema terziario, tuttochè trovinsi delle lacune, « niuna tra esse presenta una linea di divisione ben « decisa fra i diversi avanzi organici di questi terreni: niun in-« dizio, aggiunge, indica il termine repentino di una fauna e di « una flora o l'apparizione subitanea di forme nuove e al tutto « distinte da tutte le precedenti ; » ed afferma che quanto più si estenderanno e si perfezioneranno le osservazioni relative alle nostre formazioni, più ci troveremo gradatamente condotti dal tempo, di cui molti generi e quasi tutte le specie sono oggi spente.

193

fino a quelli ne' quali esisteva appena una specie, che non abbia al presente la sua analoga vivente. Tuttavia egli ha distinti i principali gruppi leriarisi con noni particolari, i quali molto figurano ne' moderni scritti geologici. Ha chiamato eoceno la parte inferiore degli strati terizarii oi gruppo poi anatoe, quasi amerera del periodo recente 1 o dello siato presente della creazione animale: il gruppo medio, lo appella mioceno, cioò meno recente 2, si intende rispetto al gruppo somposto, per avventura più noto e più copioso, da lui denominato pfioceno o più recente 3, il quale divide i ndue. anoealita anito e unoco pfioceno.

È indizio di minore antichità di un terreno, la maggior somiglianza de' suoi fossili depositati dall'acque cogli odierni abitatori delle acque vicine : ma la contemporaneità , o in generale l'età relativa di due terreni, non pare assai bene dedursi dall'analogia o discrepanza de' loro fossili, se i terreni sieno non poco disgiunti l'uno dall'altro. Perchè, es. gr., non potevano le acque del mezzodi di Europa essere abitate da molte specie al tutto analoghe alle odierne; mentre contemporaneamente i bacini di Parigi e di Londra abbondavano invece di specie, le quali sembrano e credonsi spente? Perchè non poteva trovarsi simil discrepanza tra le acque che cuoprivano parte della Sicilia, e quelle che deponevano gli strati subalpini delle vicinanze di Torino? Poichè il caugiamento delle specie si faceva gradatamente, non mi pare provato che dovesse esser contemporaneo nelle latitudini diverse e nelle diverse circostanze. I tre principali terreni terziarii trovansi quasi sempre disgiunti e l'uno dall'altro lontano : solo in pochi luoghi di Europa osservansi insieme associati.

Comunque siasi, noi vediamo nel periodo terziario, o in gran parte di esso, coperti dall'acque molti terreni, ora e da gran tempo asciutti ed abitati dall'uomo; ma pero abbiamo indizii

<sup>1</sup> Da voc, aurora, e xassoc, recente.

<sup>2</sup> Da pasov, meno.

<sup>3</sup> Da where, più,

certi di terreni acciutti, coperti da piante terrestri e perconsi da animali terrestri; e l'Europa e i presenta pove dell' anneuto considerevole di terreni acciutti nel corso del periodo terziario. In generale i depositi consociuti di questo periodo credesi che non si deponescersi in nari ampii e profondi, ma piattutosi in acque basse, o dentro golti e bacini, poichè il più delle conchigitie sono listorali; e che, il più sovente, si deponescerati, rapidiamente, non contenendo grandi ammassi di conglomerati, indicatori di energiche agiazioni delle onde, è mostraduosi i lossili trasbocali, ma spesso residenti ivi dove vissero e non di rado riuniti in finniclio.

In generale, come abbiamo accemato, i fossili di questi tercia, ainmali o vegetabili, tanto più avvicinunsi alle specie attuali quanio più gli strati sono recenti: ne più aquichi dominano tuttora, per così dire, le specie aggidi estinte, e per opposito nei meno antichi le specie anatoghe a quelle del periodo presente. È da credere che eziandio il clinia si andasse avvicinando all'odierno, benchè forse per tutto il periodo terziario alquanto ne differisse.

Come imoliuschi ed i vermi testacei, così si ravicinano a quelli del nosto rempo gli altri animai acquatici; zodifi, crostacei e peeci; formandosi more specie o men differenti da quelle den bostri giorni o al Intio ad esce conformi. Si mostravano copiosi i rettili terrestri, o vuoi quelli così appellati dai nostri nonogi, o quegli animaletti (insetti o altri), i quali privi di piedi. o ferniti di gambucce brevissime, strisciano o sembrano strisciare sul suodo. Molipiticanas gli uccelli, benchè, come già dicemo, non molti avanzi ci abbiano lastriti dell' antica lore o esistenza; e rallegravano l'arti colle variopinte piume, co'voli, col canico i mentre la terra si allegrava di una vegetazione mono selvaggia e più sonujdiante a quella che ora per noi si gode. Difatto abbiano indizi cie i nostri Appennini, usciti probabilmente i questo periodo dal seno del mare, rivestironsi prestamente, non soltanto di piante conifere, ma ed i querce e di pialante di piopi-

pi e di aceri, di noci, di aranci e di altri tali vegetanti, fra i quali qualcuno della famiglia delle palme 1.

Meriamente riguardasi come fatto di grande importanza rispetto ai terreni terziari, che alcune classa, o le principali de due regni ai terreni terziari, nen appainen prima di questo periodo. Ne deposait più antichi di questi , poò dirsi, che non si riuvengono speglie di mammilieri, o almento certamente non si sono ritrovati mammiferi terrestri di grande o di mezzana mole, nè erbivori , nè caralvori o fiere: ninne debenio o chajó, come gli Ebrei averbbero detto.

A giudizio di illustri botanici, ne' terreni più antichi de' terziarii non rinvengonsi avanzi di vegetabili, che possano riferirsi con certezza alla divisione de' così detti dicoilidoni angiospermi, ma soltanto dei dicotiledoni appellati ginnospermi 2 cioè coniferi e cicadee.

- Ma il fenomeino principale di questo periodo fu l'apparire di tanti generi di mammiferi quadrupedi. Anche i celacei sono manimiferi: ma questi mammiferi sono acquatici, e sonniglianti a grandi pesci: maligrado la vasta lo mote, i zoologi Il considerano cone l'infino ordine della classe: un tenpo si ponevano senza più fra i pesci 3. Anche i celacei paiono appartenere al periodo le cirariro 4: im nobi sarebbe zma fito so aduno ne fosse arques-

1 Mess. sur quelques gisements de feuilles de la Toscane, par C. T. Gaubin et M. le Marquis C. Strozzi. Zurich 1858.

2 Angiosperni, cioè con semi chiusi in ricettacoli chiamati ovarie: ginnospermi, con semi nudi o non racchiusi.

3 Cete si dicevano da latini el veri pesci di maggior mole, ed i cetcei propriamente dell' il evo de devisto eratrate (vival, poscière) en ecei propriamente dell' il evo del evistore eratrate (vival, poscière) en eteratra (pescatare di tonni e di latiri pesci grossi; salumiere) si riferisconno en quelli pintatos de a questi (». Farcellinii, Cosà in initalmente orte o erio: cotto troviamo ne montri lessici : e Ceto cich pesce baleno » Mor. et S. Groy ete. El pesce etco in inpintititi e Cavaca, Egaz, etnis. Similmente la vuce cherica tansinis sembra potersi applicare o al cetarei viviquri o ai ne remuti secci o il catassessi i rettili somatici.

4 Molte spoglie di cetacei trovate ne' terreni terziarii subappennini sono rammentate dal Broccus, Conchiol. fass. subapenn. Milano 1/14, T. 1, p. 175-78. Quelle ritrovate dal Cortesi ne' colli piacentini sono da esso deso dall' età preceduta, o se qualcuno de mostruosi e mutili avanzi attributti tutti a relttii acquatici o anfibii, emuli de'veri cetacci, si trovasse invece appartenente a quest' ordine. Owen, in virtà di osservazioni microscopiche intorno al tessuto dei denti del basiliosarro, trovò che si avvicina al genere fisilere [capodoglio] e ad altri cetacci.

Checchè sia di ciò, sareno contenția dir qualche cosa intorno ai mammiferi terrestri, i quali tengeno dopo Tuono il pasto più elevato nel regno animale, i quali per la struttura del corpo al-Tuono songitano più degli altri animali, ia cui ercazione precedette immediatamente quella dell'osono, e la cui apparatione, specialmente di quelli di maggior mole, avrebbe più attratto lo segurdo dell'onon, se unom fosse allora stato sulla callora stato.

Ne terreni che giudicansi più antichi fra i terriarii, e nominatamente nelle gessaio vicine a Parigi, sono stati la prima voltariconosciuti gli avanzi di due generi sconosciuti fino albra, e nominati dal Cuvier patosterò 1 e anopioterio 2. Erano certamente amamiferi terresti, quadrupuli, delli ordine de pacibidermi 3, ma diversi da tutti i generi conosciuti: più o meno si ravvicinavano al rinocerone de al lapiro 4. bi ambedue questi generi, che credonsi estinti, trovansi fossili più specie, ma non è facile fra le discordanze de' naturalisti determinarie i unuero. L'anopioterio comune, di cui rinvengonsi copiosi avanzi, era presso a poco grande come l'asino, con gambe grosse e corte, e lunga coda. Altri di gambe sottili diovvano essere sveliti el aglii. Altri erano

scritte nell'opera: Saggi geologici degli Stati di Parma e Piacenza. Piacenza 1819.

- 1 Palaeotherium, cioè belva antica.
  - 2 Anoplotherium, ossia belva senza difese o zanne.
- 3 Cioè, animali di grossa pelle. In quest'ordine si collocano molti quadrupedi vivipari, non carnivori nè ruminanti, e spesso di vasta mole: ippepotamo, rinoceronte, porco ecc.
- 4 Animale dell'America e forse anche dell'Asia meridionale, alquanto simile al porco. Intorno al tapiro e al paleoterio può vedersi il Banzani: Elem. di Zoologia, T. II, P. 3, pp. 556-65.

piccoli al pari del lepre ed anche del così detto porcellino d'India. Il maggior paleoterio  $(p.\ giganteum\ Cuv.)$ , crede il Cuvier che fosse poco minore del rinoceronte. La specie più piccola  $(p.\ minus)$  era minore del montone.

In una con questi generi distrutti di mammiferi si sono trovati presso Parigi degli avanzi di sauriani e di cheloniani ossia di animali della famiglia delle testuggini, ed eziandio una specie riferita al genere viverra v. parisiensis, d'un animale creduto dal Cuvier un didelfo, ma diversamente giudicato dal De Blainville. che l'appellò taxotherium, ed altre reliquie del genere mustela, del genere canis e d'altri mammiferi di generi viventi o perduti. Si è pure osservato fra questi una specie di pinistrello, che diligentemente studiata dal De Blainville, non gli è paruta differire specificamente dal pipistrello serotino, vivente oggidì in Europa e ancora nelle vicinanze di Parigi. Nella così detta argilla di Londra si sono trovati due denti di pipistrello, che non sembrano appartenere a specie vivente. Anche ne' terreni eocenici d' Inghilterra rinvengonsi non poche ossa de' generi anoploterio e paleoferio, e a Kisom nel Suffolk sonosi trovati alcuni denti e parti di mascella, che l'Owen riconobbe appartenere ad una scimmia del genere macacus, ed altri avanzi pertinenti al genere, che appellano hyracotherium, ad un opossum, e delle vertebre di un gran serpe, forse d'un boa 1.

No' terreni medii fra i terizarii, meno rare sono le reliquie di viventi al tutto analoghi a quelli del nostro tempo: ma neppure scarseggiano gli avanzi di esseri non più esistenti; per es. di alcune sposie di paleoterio. Un deposito di carbone o lignile presso Savona ha somministrati avarati di un altro genere sconosciulo di mammiferi, che si è denominato antracoterio 2: di questo genere si contano parecchie specie. A Monte Bamboli in Toscana sonsi trovati denli probablimente dello slesso genere ed altri di ra-

<sup>1</sup> LYELL, Elem. of Geol. V. II, c. 15.

<sup>2</sup> Ossia belva di carbone. V. Borsox, Note sur les máchoires et dents fossiles dans la mine de Cadibona proche de Savone. Ac. di Torino XXVII.

otiori. Dagli strati di Gasole nel Sances ei è tratta una mascelleria inferior di ruminante. In questi den longhi risvengonsi tra i fossili fagile di pulme, di acero. di platano. di salire e di altre piante dicottleloni, e frutti carbonizzati di piante conifere e da mentacce 1. In questo pritodo sembra che vivesse il gran dinoferio 3. il qualo non doveva aver meno di sei metri di langhezza, de è notabile per le difese o zume curvati all' inglio. Di questo geiere ora perduto, del qualo pare avere esistita qualche altra specie, sonosi tivoral gli avanzi soltanto nel terroti terziari di Europa. Il Larter ne trovò presso Auch, nel dipartimento del Gers, in Francia; is i riuvene ancora una specie di esimmia, che sembrò intermedia tra i gibboni ed i semmopitechi di Africa. Degli avanti di rincovento. di popopotamo, di catoro, di talpa e dell' elefinate a denti manunellari, con un sol vocabolo denominato montdonice, appartengono altresì a questi depositi.

Nel declinare del periodo terziario intermedio (miocenico) sembra che sorgesse l'ossatura d'Italia, cioè la catena degli Appennini. Questo fenomeno non pare che fosse subitaneo e tumultuario: vi sono piuttosto indizii del livello del mare a successive elevazioni, le quali sembrano indicare un innalzamento abbastanza lento e successivo. Tale innalzamento fu probabilmente originato da fuochi sotterranei, dai quali sollevavansi le masse serpentinose : queste , facendo impeto contra la corteccia stratificata della terra, ove incontravano minor resistenza, squarciavano gli strati di sedimento e , traversatili , spandevansi all' esterno : ma ove l'opposizione della crosta urtata era maggiore, ivi grandemente questa s' innalzava e scarsa o nulla era l' esterna comparsa delle rocce serpentinose. Ma qui , e fu nel rovescio degli Appennini volto al mar Tirreno, aprironsi maggiori fratture; per le quali più agevolmente poterono farsi strada ne' posteriori periodi le rocce vulcaniche 3. Ma ciò basti avere accennato.

<sup>1</sup> Pilla , Geol. II, p. 219.

<sup>2</sup> Dinotherium giganteum.

<sup>3</sup> Ponzi, Storia Natur. del Lazio, Discorso, p. 7. Roma 1859.

Le colline, che costeggiano l'Appennino verso l' uno e l'altro mare. famo una delle principali comparse nel terreno mario plioceno, di cui una gran porzione è appellata da recenti geologi, terreno subappennino. Immenso è il numero de testacei e d'altri corpi mariai (estoii, madrepore, chele di granchi ecc.) sepolti nel depositi subappennini, e presentano in generale l'assetto della fama de nostri mari di oggidi: le specie, più della metà, appartengino all' odierno Medilierrano , le altre, parte vivono in altri mari, parte sono sconosciute. Ne ha trattato di proposito il Brocchi nella Cochiologia fossita tundappennina, e quindi le hanno illustrate molti altri, in particolare il Bonelli, il Guidolfi, il Philiori e il Deshaves.

Questi depositi conchigifieri costano ordinariamente di due piàni: il superiore composto di sabbie per lo più giallette, latvolta agglutinate in forma di arcenaria grussedana: il inferiore di marna argillosa azzurra, e in alcuni lunghi di un calcare tatvolta compostto, chè ottima pietra da taglic: Lia de la pietra di Locce: Sabordinati a questi depositi appaiono in certi lunghi letti ed ammassi di lignite settisesa.

Il Cortest I osservò un esteso banco di madrepore (corryophylic lin ceptiona), che ai estende solterna a traverso li monte Pugliasco nel Piàcentino. In quelle parti osservò altresi, sotto parcechi litolagi il Osservazioni simili a questa fornon fatte in Toscana dal Soldani e dal Badassarri A. Questi fatti provano concludentemente il tento operare in que l'ugili vigili allattori di enare, e il non doversi ripetere quelle tante spoglie marine da qualche passeggiera irruzione della caque. Alla conclusione medestina, come

<sup>1</sup> Saggi geolog. degli Stati di Parma e Piacenza, pag. 30, 33, 39. — V. ancora Pusi, Sui sistemi geologici. Milano 1811; e Evame dell'opera... nella Bib. It T. XIII.

<sup>2</sup> Litofagi (cioè mangiapietre) ovvero Litodomi (cioè domiciliati nella pietra) chiamansi i molluschi, i quali si fanno delle cellette nelle rocca solide, ed ivi dimorano.

<sup>3</sup> Atti di Siena, T. III, p. 211.

avvertiva il Baldassarri, conduce l'osservazione della posizione naturale de poligio fassil, e il altra più ovia de testacei marini, non gittati discorlinatamente e trifutsi, ma assai sovente unilinsieme quei di una specie e disposti come in famiglie. Questa distribuzione al tutto simile a ciò che ne' mari si osserva, fu notata da molti e, per dire soltanto di alcuni de' nostri, dal Bassi, dal Caluri, dal Vallisaineri, dal Miloni, dal Passeri, dallo Spallamani, e in particolare dal Soldante dal Brocchi 1. Confrontando le osservazioni di questi goodgi, e di altri ciandio, es. gr. dei sig. Catulto, con ciò che scrissero del mare odierno altri osservatori, in ispecie il Dosati 2 e l' Olivi 2, irvossi massima somigliana tra il fondo del mare e la superficie della terra, ovunque aposiono terreni terziari.

No depositi subappennini non sono rari gli avanzi di pesci e sson frequenti i denti del genere l'inineano spunlur 4. Si trovano altresì avanzi di cetacei. I più cospicui ritrovati in questo genere sono del Cortest. Presso Castell' Arquato del Piacenlino rinvenne uno scheletro quasi initero di lalena lungo circa 21 pinde; cranio perfettamente initero, 12 coste per lato, 42 vertebre, e tutte le parti della natiola destra. I vi pure si trovò considerevol porziane di altro scheletro di cetacco più vasto, e da assai cosa isolate di altri grandi cetacei: di più uno scheletro di delfino poco men che intiero o parte di un altro. È da notare che nella prima halena la cavilà interna degli situatio i situati nella superior parto del cannio coperta di dorirche. Ni flatto è unico nel suo genere: nel

SOLBANI, Saggio orittografico p. 14 — BROCCHI, Conchiol. Foss. subappen. T. I, p. 142.
 Saggio di St. Nat. marina dell' Adriatico, Venezia 1750.

<sup>3</sup> Zooloyia Adriatica, dell' ab. Gres. Ouvr. Bassano 1792.

<sup>§</sup> Molte figure di denti fossili di pesci veggnusi nell' opera: La rosa penedacione distinguanta dal senso. Lett. di Asoro, Scatta pittore. Napoli 1680, Opuscolo diretto a com'uncere coll' evidenza dei sensi le specularioni, veramente roza, di chi negava l'animitali delle pogglie animali fossili, verità del resto che gli antichi non avevano mai posta in dubbito. L' opera dello Scilia fa con altro tiolo pubblicata in liagna lattica.

museo di Firenze è un pezzo di mandibola di cetaceo tratto dal Valdarno inferiore, increstato di ostriche eresciute sopra di essa. Ciò dimostra che tali animali morirono nel mare ed ivi per un certo tempo rimasero le loro ossa, e non furono vivi balestrati in terra da straordinaria e passeggiera catastrofe.

Questi depositi , tuttochè marini , somministrano eziandio avanzi di animali terrestri, anche di quelli che più non vivono fra noi. Presso Castell' Arquato si rinvenne la più gran parte di due scheletri, uno di elefante, l'altro di rinoceronte; e di più un omero di questo animale incrostato di ostriche, prova che l' animale o i suoi avanzi furono strascinati in mare ed ivi fecero abbastanza lunga dimora. Nel Valdarno di sotto si rinvenne una costola d' elefante, su cui, per attestato del Targioni, erano attaccate delle ostriche, le quali non potevano svellersi senza romper l' osso. Ivi ancora si trovò un omero dello stesso animale, pure coperto di ostriche. In mezzo a conchiglie marine trovò Gius. Monti 1 una mandibola, che egli giudicò di un rosmaro 2, e poscia l' ab. Ranzani determinò appartenere al rinoceronte, determinazione approvata dal Cuvier 3. Nel Valdarno inferiore abbondano le spoglie di animali marini, ma sono altresì frequenti quelle di animali terrestri, e in particolare degli elefanti, illustrate dal Targioni e da altri.

Il Valdarno superiore si riguarda come un terreno lacustre: si detto che può chiamarsi un vasto cimiterio di grandi animali. Molti naturalisti, dal Cesalpino ai nostri giorni, hanno parlato di questi, ed in particolare gli hanno illustrati il Targioni edi si sig. port. Nesti. Fra i tronchi d'albro bituminizzati e le spoglie di conchiglie fluvialili e terrestri, assai frequenti sono gli avanzi di elefante e lalvolta assai ben conservato; n'e sopo rari quei di corceronte e d'ipopopatamo, di cui sonosi trovati teschi tatleri, nò

<sup>1</sup> De monumento diluciano nuper in agra bononiensi reperto. 1719.

<sup>2</sup> Trichecus Rosmarus. Lis. Animal marino, ma anfibio, con lunghe difese compresse.

<sup>3</sup> RANZANI, Zoologia, T. II, P. III, p. 551.

mancano quelli del mastodonte, che si trovano pare in altri luoghi d'Italia. Queste spoglie di grandi animali ora perduti o a noi stranieri eccitano in particolare l'ammirazione del curiosi; ma, non mancano residui di generi più piccoli o più conosciuti, di cervo, di lapiro, di bue, di cavallo, e ancora di fiere del genere iena e del genere (elis.

. Contemporaneo a un dipresso a questi depositi d' Italia, reputasi il deposito marino di Norwich in Inghilterra. Ivi tra numerose conchiglie marine rinvengonsi avanzi de' generi, mastodonte, elefante, rinoceronte, cavallo, cervo e di altri mammiferi.

La formazione lacustre di Oeningen, presso il lago di Costanta pri cariota altresi a questo periodo. Da qualche tempo è celebrata pei curiosi avanzi organici, che presenta. Famoso in particolare fin lo scheletro vi trosalo e descritto dallo Scheenchezro come imano. Homo distrii testis, initido is sua dissertatione: Cavier i ha poi trovalo che appartiene ad una specie di salamandra acquata: questa specie croclesi esistente anche oggidin el Giappane, bi si son trovalt daf Murchison avanzi di nas volpe, o identica: questa specie croclesi esistente anche oggidin el volpe comune. Altri residui di manumiferi ivi trovati appartengono ai roditori. Vi sono pure ossa di uccelli di riva, avazui di rane e roditori-vi sono pure ossa di uccelli di riva, avazui di rane residui insetti, e anora impronte riconoscibili di vegetabili dicoldieloni, viventi nelle regioni temperate, grani e frutti fossili e infino l'im-ronta distitula d'un ranuncolo.

Più recente di questi si è da alcuni giudicata la formazione la custre osservata in Inghilterra presso il villaggio fora 's Thurrock nella contea di Essex, benchè siensi vis rinvenuti avanti di elefante, di rinoceronte, di un animale del genere bor ed un pezzo di mascella, che l' Oven riferisce ad un quadrumano del genere macenar. Così hanno opinato, percibè, in un con queste, colà tovansi ossa di quadrupedi viventi luttori a quelle parti, e perchè le conclugile, le quali accompagnano queste cassa, appartenomo a specie tutte recenti 1. « Gil stratt terizarii pri recenti di

1 Comptes rendus de l' Acad, Paris T. XXV, 1818, sém. 2

Inghilterra, scrive il dott. H. Bronn, racchiudono una fauna di lestacei concordante in modo speciale con quella del mare del Nord; la fauna de' medesimi strati in Italia trova la sua congenere negli strati altuali del mediterraneo: nelle Indie occidentali vediamo la fauna del mare presente concordare nella unassima parte colla fauna ne terziaria la nir recente di quelle isole ».

Parecchi terreni si pongono fra i plioceni nuovi, ma non bene distinguonsi dai terreni moderni o quaternarii, o postplioceni, che contengono avanzi umani o d' industria umana', de' quali altrove abbiamo fatto parola : tanto più che quelli spesso trovansi nelle regioni medesime o in altre, soggette anche in tempi recenti ad elevazioni di terreno e ad altri accidenti geologici , quali sono il suolo situato tra Pozzuoli e Monte Nuovo presso Napoli, e qualche altro luogo di quel regno, l'isola di Ischia, la Sicilia, la Sardegna, la Svezia e parecchi luoghi dell' America meridionale. L' assenza di avanzi umani e di opere dell' arte nulla prova, o al più che quando si formò un dato terreno, certe contrade non erano ancora dall' uomo abitate o percorse. Le spoglie marine degli indicati terreni sono identiche a quelle de' mari circostanti. Se rinvengonsi fra 100 specie di conchiglie due o quattro, o talvolta una sola, che credesi perduta o appartenente a mari stranieri. ciò poco monta: non è il mancare di numerose famiglie, come de' trilobiti, o degli ammoniti. E poi chi ne assicura della verità del fatio? Non è facile l'asserire con certezza : il tal testaceo non vive più, es. gr. nel Mediterraneo. « Per potere positivamente decidere . scriveva il Brocchi nel 1814 . sulla derivazione straniera dei testacei fossili , farebbe mestieri di avere una cognizione precisa della conchiologia di tutti i mari europei; ma il solo, di cui più distintamente si conosca la zoologia, è l' Adriatico, mercè fe fatiche dei nostri connazionali , che ne hanno diligentemente esaminata la parte compresa fra le coste dell' Italia e della Dalmazia. Quante conchiglie che riputavansi esclusivamente proprie de mari dell' Asia, dell' America, o dell'Africa, sonosi rinvenute nell' Adriatico dall' Olivi o dono lui dal Renieri! » Il Brocchi descrisse come nuove alquante specie fossili, le quali, prima di terminare la stampa del suo libro, vide pella collezione del Benieri. trovate da questo e classificate. Poté pure correggere un equivoco da lui preso, ponendo come specie nuova (murex gracilis) un individuo giovane di specie notissima (rostellaria pes pelicani ). Il Poli altresì trovò nelle acque del regno di Napoli molte conchiglie qualificate prima per esotiche. L'incertezza medesima, rispetto alla patria ed al deperimento delle specie, regna rispetto ai zoofiti, Gian Francesco Maratti, abbate Vallombrosano, prof. in Roma fino dall'a. 1776, pubblicò un trattato 1 non assai conosciuto. ove enumera le specie di questi da lui rinvenuti non lungi dal littorale che è tra Civitavecchia e Nettuno. Non è grande estensione : e pure quante specie di isidi, di madrepore, di millepore ecc. ivi esistenti e prima attribuite a mari remoti o conosciute soltanto in istato fossile! Basti accennare poche madrepore: la fascicularis, attribuita all' oceano indiano, fu trovata dal Maratti nel Mediterraneo, e posteriormente dall' Olivi nell' Adriatico: così la m. turbinata, che ci si dava come soltanto fossile. La m. fangites de' mari eritreo ed indiano fu rinvenuta dal Maratti presso le isole Ponse rimpetto a Nettuno e poscia dal Cavolini nel golfo di Napoli. La m. truncata e la m. stellaris, conosciute soltanto fossili. furono trovate dal Maratti, e la prima frequente, nel Mediterraneo. E di ciò basti.

Per sufficientemele conoscere i fossili terristri del periodo terriario è di opo esminate il terriero disenite aution, il quale comprende i depositi posteriori a quel periodo, ed anteriore alle comazioni d'oggidi. I terreni, di cui abbiamo favellato, sono assai spesso coperti da queste formazioni allaviali i, le quali variano in generale, secundo i loughi, che ne hanno somministrato i materiali. Questi depositi indicano frequentemente grandi resporti, erosioni e denudazioni gigantesche, di cui sono incapaci i nostri finnii ancora nei maggiori straripamenti: si frovano a livelli, che le acque odierne non possono allingere, e vegonsi spesso solcati da correnti moderne, le quali vi hanno stabilito il letti e vi la-

1 De Zooph, et Litoph, in Mediterraneo viventibus, Romae 1776.

sciano nuovi depositi. Non sono rare in questo terreno le spoglie di specie o perdute o viventi soltanto oggigiorno in climi diversi da quelli, ove rinvengonsi i loro avanzi. Al contrario le ossa dell' uomo o i suoi vestigii ( opere dell' arte ) o mancano o sono rarisimi ed incerti. Questi caratteri distinguono il terreno alluviale antico dal moderno, il diluvium dall' alluvium, come parlano alcuni geologi. Tuttavia in certi casi non è agevole distinguerli : qualche terreno è da alcuni riferito al primo, da altri al secondo, ed un medesimo esservatore ha cangiato talvolta il suo parere. Il prof. Catullo, avendo diligentemente studiati i terreni alluviali delle province venete, più d'una volta ha affermato, che essi terreni alluviali possono facilmente confondersi co' terreni diluviani 1. Anche L. Pilla, indicati i caratteri per distinguere quelli da questi , conclude che « non sono sempre a ciò sufficienti : in molti luoghi delle Alpi , per es. , questa distinzione riesce assai difficile 2.

Sovente i grandi massi. I ciottoli e le ghiale di questi terreni di trasporto provengono dalle montagne vicine e possono talora riflerirsi all' epoca dell'innalizamento di esse montagne: ma spesso eziandio l'elevazione a cui trovansi, gli ostacoli che frappone-rassi al boro trasporto dal luogo onde furon divelli, o la natura delle rocce componenti, offonon al geologo de' curiosi e difficili problemi, ai quali questi s' ingegnano dare varie risposte più o meno verisimili. Il nostro scopo ci dispensa dall' entrare in queste oscure indagini. Aggiungeremo piuttosi alcuna cossa intorno ai fossili appartenenti ai regno animale.

Il più straordinario è per avventura il megaterio trovato nel Paraguai, del quale è uno scheletro quasi intiero nel museo di Madrid. Il suo corpo non sembra fosse svelto ed elegante, ma gigantesco: non meno di 4 metri di lunghezza e 2 di altezza 3. Non di

Terreni postdiluviani . . . p. 9: Bibl. Ital. Agosto 1837, p. 277
 Geol. P. II, p. 80.

<sup>3</sup> Lo scheletro indicato fu descritto dal Garrios: Descripción del esqueleto de un quadrupedo muy corpulento y raro . . . Madrid 1796.

rado se ne trovano ossa presso Lima e Buenos Ayres. Appartiene alla famiglia de' tardigradi, ma è ancora vicino all' armadillo 1: come questo era fornito di una corazza ossea. Questo gran bestione è stato mai contemporaneo dell' uomo 2?

Ciò del pari è ignoto rispetto ai mastodonti già mentovati. Questi animali proboscidei (anquimani li avria detti Lucrezio) e forniti di lunghe difese, assai somigliavano agli elefanti, e col nome di elefanti a denti mammellonati formano, secondo De Blainville, un sottogenere del genere elefante, al quale vorrebbe pure unirli il Tilesius 3. Peraltro i più fra i zoologi ne fanno col Cuvier un genere a parte. La specie principale (mastodon giganteum), non punto minore dell' elefante, ha lasciate le spoglie nell' America settentrionale, principalmente presso il fiume Ohio, ond' è stato anche appellato animal dell' Ohio 4. Tra i selvaggi, alcuni pensano che questi animali vivano tuttora : altri nella Virginia narravano, che distruggendo essi gli altri animali creati per uso dell' uomo, il Grande Spirito gli avea fulminati, fuori di un forte maschio, il quale si fuggi verso i grandi laghi, ov' è tuttavia. Altri dicevano fulminati in una con essi gli uomini giganteschi loro contemporanei. I suoi avanzi ben conservati, esistenti in terreni superficiali, e non mai accompagnati da fossili marini, mostrano non essere assai antichi : ma non è provato che tali animali abbiano vissuto coll'uomo. Si riportò in accreditati giornali una narrazione, che sembrerebbe ciò dimostrare : ma la prima origi-

1 I tardigradi o brqdipi, come pure gli armadilli o dazipi sono animali viventi nell' America Meridionale.

2 Di un altro tardigrado, non maggiore di un bue, furono trovate le ossa nella Virginia nel 1796; si è appellato megalonice, cioè a grandi unghie. Ora vedo che taluno ne fa due suecie: 1. Megalonix Jeffersonii, 2. M.

laquestus: questo si è rinvenuto nella Georgia.

3 Mém. de l' Acad. Imp. des sciences de St. Pétersbourg, 1815, p. 474.

4 Gi'indigeni lo chiamano Padre de' bort, Gii antichi romani, vedendo la prima volta gli elefanti, gli denominarono bores Incas (Bores Incas appellanti, in Lacanie rison, Purs.) È sempre la tendenza medesima, connaturata all'uomo, di congiungere gli oggetti novelli ai già noti, che hauno con quelli qualche somiglianza, e formare generi e classi.

ne di quel racconto pare anonima, onde può sospettarsi una spiritosa invenzione 1. Le spoglie delle altre specie di mastodonti sonosi rinvenute nell' America meridionale o in più luoghi d'Italia, di Germania e di Francia.

A cagione de' suoi grandir e forti denti molari, poteva il mascioni meritare il mone di odondrirmono, nome dato da Greci dei bassi tempi ad un inimaginario mostro milbio, da niuno vento del pari più antichi ed i moderni scrittori, e intorno al quale favoleggiano Giorgio Cedreno (Collett. Bay. X., 133), Michele Glica (ivi XI., 142) e Giulio Valerio o piutosto Espoo greco da quello tradotto 2.

Gii altri animali, che trovansi fossili in questi terreni, hamo moni appartenenti ad esseri tuttora viventi, benchè ladvolta in clini assai diversi da quelli, ove riavengonal le loro spoglio (ele-fanti: rinocerenti; ippopolami ecc.); ma non tutti convengono che appartengano alla specici cari viventi e consociute sotto questi nomi. Gii eledanti sono i più celobri. Abbondano in Europa, ma principalmente nell' Asia settentrionale. Ivi nel terreno gelato conservazi eccellentemente l'avorio, e forma oggetto di commercio. Eno scheletros i travò rivestito di pelle, di copione lungo pelame, di lana e di carne, che fu mangiata dia cani e dalle fere. Che fu mangiata dia cani e dalle fere.

Eziandio i rinoceronti fossili abbondano in quelle gelate contrade, e Pallas descrive gli avanzi di un rinoceronte bicorne, che conservava le parti molli e la pelle col pelo 4.

- I Bibl. Luie. T. XXVIII. a. 1810. Août p. 417, trad. câl Philadelphia preshjeriem. 12 genn. 1839. Si parla di un monusut; ma in Ameria a applica al grain massiodonie questa voce, colla quale in Siberia si nomina il lavoloso animale vivente sotterra, cui attribuisconsi∉li avanzi elefantioti tanto frequenti e tanto ben conservati di quelle contrade.
  - 2 Res gestac Alexandri Maced. edente Anorio Mai, p. 167.
- 3 V. la Mem. del sopraccitatò Tilesto nelle Mem. di Pietroburgo: De skeleto Manmouteo Sibirico ad maris glacialis littora effosso . . . St. Petersbourg 1816, pag. 406.
- 4 De reliquiis animalium exoticorum per Asiam borealem repertis. Novi Comm. Acad. Scient. Imper. Petrob. T. XVII, pag. 376.

Non soltanlo ne climi gelati, ove più sorprendono, ma in molti altri luoghi si trovano le spoglie di questi grandi animali e principalmente degli elefanti, in Germania, in Inghilterra, in Italia, eziandio nelle vicinanze di Roma o dentro il recinto delle sue mura (Aventino, Pincio) ecc.

Al nome di Roma, facilmente vola il pensiero a que tanti elefanti, o altri animali, cospicui o per grap corporatura o per forza e ferocia, che venivano ne' tempi antichi qui trasportati per divertimento del popolo romano, ad acquistare il cui favore tali spettacoli erano il mezzo più opportuno. Invero, a dir de soli elefanti, dappoichè Curio Dentato mostrò ai Romani i quattro elefanti, presi a Pirro l'an. 479 di Roma, ed alcuni anni appresso Metello più di cento tolti ai Cartaginesi, questi animali non furono più ad essi una rarità. Scipione Nasica e Lentulo ne mostrarono loro, essendo edili l'an. 584. Claudio Pulcro ne fe combattere aleuni l'an. 655; e venti anni dopo gli edili L. e M. Lucullo diedero lo spettacolo di un combattimento di elefanti con tori. Pompeo, che riuscì ad unire in Roma 600 leoni, fe altresì trarre dagli elefanti il suo carro in uno de' suoi trionfi, e mostrò ai Romani, secondo Plinio, 20 di questi animali o 18, secondo Dione Cassio, Cesare ne mostrò 40. Tacciamo degli elefanti di Nerone, di Tito, di Domiziano, di Antonino Pio, di Commodo, di Settimio Severo, di Caracalla, d' Eliogabalo, di Gallieno : sotto Gordiano terzo erano in Roma, con dieci giraffe e settanta leoni addomesticati ed altri animali stranieri, trentadue elefanti 1. Si è fatto il conto che nello spazio di circa 400 anni, almeno 600 elefanti furono trasportati in Italia e qui morirono. Nè solamente qui vissero e morirono, ma altresì vi nacquero, ciò che indica Eliano e chiaramente afferma Columella 2. Anche l'elefante bianco fu veduto a Roma, secondo quel verso di Orazio

> Sive Elephas albus vulgi converteret ora. (Epis. L. II, I, v. 196)

1 Itl. Capitol. XXXIII.

2 Inter moenia nostra natos advertimus elephantes. De re rustica, III., 8.

Queste cose si sono rammentate a mostrar degni di qualche scusa i non iniziati nella storia naturale, se qualora odono di avanzi elefantini rinvenuti in Italia e nominatamente ne'dintorni ili Roma, sono tentati a crederli monumenti delle vittorie e del fasto degli antichi signori del mondo. Ma quantunque sia possibile che tale spiegazione non male si aggiusti a qualche osso elefantino; è evidente non notersi considerare come opportuna interpretazione d'un fenomeno così esteso. In Toscana gli avanzi degli elefanti. e degl' ippopolami sono più frequenti, che nelle vicinanze di Roma. E che diremo di quelli che abbondano in Germania? e di quei d'Inghilterra? e di quei di Siberia? Aggiungo che in Roma nel colle Aventino sonosi trovate difese di elefante e d'ippopotamo, con altri avanzi di quadrupedi in terreno, superficiale sì, ma però vergine e non punto rimescolato dall' uomo, nè possibile a confondersi con questo, immediatamente sovrastante e tutto ingombro di frammenti di opere umane. Di più, le ossa, come generalmente quelle de' terreni alluviali sono disperse, e ci dicono essere state strascinate dalle acque col terreno che le involgeva; in cui sono pomici ed altri avanzi vulcanici, certamente non istrascinati lassu ne' bei giorni di Roma. E in que' giorni, fra una una folta popolazione, tra la quale non concedevasi sepoltura in Roma ai personaggi più illustri, si sarebbe data sepoltura a questi animaloni? E sarebbonsi abbandonate alla terra le lunghe zanne elefantine, ch' erano fra i Romani in pregie sì grande? Il medesimo si dica di quelle d'ippopotamo, « ch'erano per essi oggetto di commercio ed impiegavano in luogo di avorio nelle opere più preziose dell'arte » (Cuvier ). Si avverta pure che l'avorio fossile, al tutto scomposto o, come dicono, calcinato, e di aspetto al tutto diverso dall'avorio del commercio (non abbiamo i terreni gelati della Siberia che il mantengono incorrotto), assai discernesi da quello degli antichi monumenti, che non è così alterato, anzi, se non sia tronpo sottile, suol trovarsi ben conservato. E intorno a ciò basti il sin qui scritto: e sarebbe certamente troppo, se i soli leggitori fossero i naturalisti.

Non è da prendere maraviglia se a queste ossa si ritrovano mise sustanze vuleaniche. Ciò si è più volte osservalo presso Roma, e nel lougo delto Magognano, 7 in 8 miglia da Viterbo, ho veduto in mezzo a sustanze pressorbé tutte vuleaniche, parececia denti molari ed altre ossa elefatatine, e on queste un dente d'erso e porzioni di mascelle con deuti, appartenenti a due specie del genere feits, una dellà taglia, del leone e una di quella della panteria.

Si cerca se i primitivi elefanti 1, talvolta di gigantesche dimensioni, che sembrano aver regnato un tempo nel nord dell' Europa e dell'Asia, appartengono alle due specie oggidi viventi, ma rilegate fra i tropici nell'Asia e nell'Africa ? Il Blumenbach l'ascia la cosa in dubbio. Il Cuvier li credeva di specie diversa, ritenendo peraltro qualche dubbio. De Blainville pensava, tutti gli elefanti lamellidonti fossili potersi riferire alla specie tuttora viva nelle Indie Orientali. Altri trovano parecchie specie di elefanti fossili; e una ne chiamano elephas antiquus, ed è quella, le cui spoglie non sono rare nelle vicinanze di Roma. In Valdarno s'è trovata una specie d'elefanti fossili, che in alcune cose somiglia assai l'elefante dell'Indie, ma se ne allontana per l'enfiamento delle mascelle. Il Cuvier, avendone esaminata qualche mascella senza denti, la giudicò di mastodonte: ma poscia il prof. Nesti osservò altre mascelle simili e fornite di denti, le quali gli provarono che appartenevano veramente ad elefanti propriamente detti o lamellidonti; e giudicando questa una specie non descritta, l'appellò elephas meridionalis 2.

Gii avanzi di rinoceronte, abbondanti nella Russia Asialica, sono anocra frequenti in Germania, nè mancano in Inghilterra, in Francia e in Italia. Due specie principali si distingono di rinoceroni fossili: l'una a narici tramezzale (rininocroni tichorrinius), l'ultra a narici non tramezzale (rininocroni tichorrinius); l'una e l'altra bicorne, come le specie viventi nell'Africa e nel Sumatra. La prima specie

<sup>1</sup> Elephas primigenius, Blumenbach.

<sup>2</sup> Lett. sopra alcone ossa fossili del Valdarno nen per anco descritte.

è spesso fossile nella Russia Asiatica e nella Germania: la seconde che non poco somiglia alla specie difricana) si trora in Italia; ma si è trovata in Toscana eziandio la prima. Nei paesi, ove ora vivono i rinoceronti, si trovano avanzi fossili di esse specie supersitili. Benche la voce rinoceronti indicibi Tesistenza di uno o più corni sul naso dell' animale che porta tal nome, tuttavia vi ha mell'Indio dei rinoceronti viventi, mancanti di corna; e così ve ne sono pure tra i fossili, ai quali perciò a'è imposto il nome di oceroblerius, incienta la mancanza di corna;

L'ippopotamo ora non vive se non in Africa. Dagli avanzi fossili può dedurai che un tempo vivesse eziandio in Inghiltera, e in particolare nel peiripio del mediletrano e specialmente in Sicilia e nella parte d'Italia, che guarda il mar Tirreno. La specie fossile di monti Sotto-randaia Hippopotamus Silatienus esi crede perduta. Gli avanzi trovati in Europa, credeva De Blainville che pictosero tutti riferirsi alla specie tuttora vivente. Altri pensano diversamente, e i crami trovati in Valdarno ell'ustrati dal piori. Nesti mostrano delle differenze esteologiche con quei della specie su-perstite 1.

Nella serie animale vicino al genere hippropotamus è il genere sur. La specie comune în istato selvaggio (îl cinghiale) trovasi ora nelle varie parti del vecchio continente, nè è rara allo stato fossile in molte parti d'Europa e nell'Algeria. Il sus larrentar vive tuttora in Africa e nel Madagascar, e trovasi fossile în Francia e în Germania. Sei specie di questo genere si conoscono soltanto fossili.

Il Iapiro s'è trovato fossile in Auvergne, nel Velay, e in Alemagna presso Eppelsheim. Alcuni ne hanno fatte più specje fossili; ma, secondo De Blainyille non se no trova che una, assai somigliante ai tapiri viventi, se pure no differisce.

Gli orsi fossili sono frequenti non solo nelle caverne, ma eziandio ne terreni terziarii o diluviani. Se ne sono fatte molte specie perdute; ma, secondo De Blainville, che li ha diligentemente

<sup>1</sup> NESTL Mem. dell'Accad. Ital. delle Scienze, T. XVIII.

studiati, possono quasi tutti ridursi alla specie comune vivente. Gli ossami riferiti all' urrus etruscus, all' u. arrenensis e all' u. minimus appartengono, secondo il medesimo ziologo, ad un' altra specie di orso ora estinta; ed in America sono fossili due specie di orso. le quali vi tuttora si trovan viventi.

Ossa fossili di bue rinvegnossi in vario parti di Europa, d'Asia e di America, ordinariamente presso la superficie del saulo: assai somigliano le specio viventi. Le più setuirano del bue comune, altre dell'uro, altre del done muschiato 1. In Siberia sovented disolteransi cranii fossili di questo genere, i quali poco differiscono da quelli di certi grandi bufali selvatici dell' India, ascollati / rezi.

Frequenti sono puro le ossa fossiti del genere cervo. Molte possono riferirsi al œrvo comune: altre ad altre specie. Notabili sotio principalmente i teschi dell' Alee d' Irlanda, specie oggidi sparita, ma che sembra aver vissuto fino al secolo XII dell'era nostra o al sec. XVI. V. Touston. Aldovrandi. Munster.

Copiose sono ancora le ossa di cavallo, non differenti da quelle de cavalli comuni, in Germania, in Francia, in Toscana, ove son miste a quelle degli elefanti, de mastodonti e de rinoceronti, ecc.

Del genere mustela  $^2$  si sono trovate almeno  $^8$  specie fossili e tuttora viventi , e  $^4$  specie fossili più non esistenti , almeno nelle stesse contrade.

Si trovano pure ossami di pecore o di animali congeneri, di volpi, di lupi, di sciacal (canis aureus) ecc. ecc. Ma non è necessario più estendersi in questa enumerazione. Concludiamo.

Mentre si deponevano i terreni appellati terziarii e diluviani , il-regno animale, e la prima sua classe, quella de mammiferi , fiorivano perfettamente. Era anzi, a quanto pare, questa più ab-

<sup>1</sup> Bos moschatus, Lin. Gm. Ovibos moschatus, Blainville. Vive nel Nord dell'America.

<sup>2</sup> Genere di quadrupedi piccoli e digitigradi, al quale appartiene colla ssuntela de latini (donnola), la puzzola, la martora, la faisa ecc.

bondante di specie che non oggidi, brenchi possano oggidi essere parecchie specie più abbondanti in razre e in individui. Si contano nella famiglia de pachidernal all' incirca 30 specie ora spenie, e circa 31 nell' ordine de carnivori; e in tutto la classe de maniferi sembria che abbia pertulo almene 200 specie e forse non poche di più. Ce ne restano peraltro circa 600, e di molle fra queste abbiamo prove positive per asserire che fin di albera esistevano. Queste e le spenie apparteligeno ad una serei medesima, ad uno stesso piano, a un solo regono animale, ad una creazione. Dacche la vita s'è stabilità sulla terra, alla voce del Creatore, ami non la nitermanente cessoria claune specie sono perite, come periscono gli individui, ma non mai il regno vegetabile nè il re-mon animale.

Qui si presentano varie importanti ricerche. L'uomo, il re della creazione, esisteva egli, allorchè si deponevano questi terreni terziarii ed i così detti, diluviani? Ovvero, fra tanto popolo di muti animali.

Sanctius his animal, mentisque capacius altae Deeral adhuc et quod dominari in caetera vossit 1?

L'uomo fa egli il contemporano delle specie animali che si creono estinto? I fossili organici, o almeno tutti quelli die terreni appellati diluviani, possono credersi reliquio e pruovo fisiche del diluvio narratoci da Mosè e rammentato nelle tradizioni di tutti i popoli? I se specie animali possono cessare e perfersi, come gl'individui? Queste ed altre gravi ed importanti ricerche si presentano naturalmente allo spirilo di chi si è occupato ne grandi stiti geologici.

Noi non ci teniamo da tanto da poter dare a cotesti e a somigitanti questit sufficiente risposta e tale, cho a tutti debba soddisfare: ma ne pure possiamo tutti preterirli. Siccome peraltro la risposta a cotali dubbii non può ristringersi in poche parole, rimettiamo ciò ai seguenti paragrafi.

I Ovin, Metam, I.

## S. X.

## Distruzione e creazione delle specie.

Data una succinta notizia intorno agli antichi abitatori del nostro globo, sarà opportuno rivolgere uno sguardo al cammino percorso. Abbiamo spesso favelláto di nuove specie di viventi ossia di animali introdotti di nuovo nel nostro globo terracqueo, e di altri da esso spariti, lasciando peraltro qualche vestigio della loro antica esistenza. Queste due grandi serie di fenomeni si presentano incessantemente all'osservatore geologo, e sono tali da scuotere la più fredda fantasia. Ma di questi due grandi fatti uno ci costringe a ricorrere all'azione immediata dell'Onnipotente, l'altro non già. La introduzione di nuove specie di viventi sulla superficie del globo è propria soltanto della potenza creatrice, nè abbiamo motivo di punto sospettare, da questa in fuori, altra cagione capace di cotale effetto. Niun esempio troviamo di esseri organizzati prodotti dalla materia inorganica, con solo l'aiuto delle forze naturali, che reggono questa, e molto meno di specie organiche di giusta mole ed appartenenti alle classi più elevate dei due regni organizzati.

Non affermereno il modesimo intorno alle specie perdute o pente. Non abbiamo duopo d'imitare gl' Indiani ed aggiungero all'unico Dia, da prima da essi conosciulo, un Cava, un principio della distruzione. Per distruggere gl' individui di una data specie, non è necessari l'immediata azione dell'Omipotente: sono a ciò bastanti le cagioni secondo e le auturali conseguenze delle leggi imposte alla natura. Incominicimo da queste.

Noi non veggiamo nel mondo cagioni o leggi di creazione di specie viventi [e dagli effetti le conoscerenmo, se ci fossero]; ma bensi troviamo, se non leggi di annientamento delle specie, almeno cagioni di distruzione per gl' individui che le compongono, e ancera cagioni le quali possono in tempo più o meno lungo, distrutgenedo tulti gli individui, far cessare la specie. Non è mancato qualcho scienziato, che ha deciso, soil gli individia pietre esse distrutti, ma le specie esser perpette, so la natura potrrie spegnere, finché durerà îl nostro pianeta, "almeso advo se l'ura del qualche cerpo ecleste o altro simile avvenimento non lo sconvolga. Al Brocchi, il quale riferisee questa franca decisione, e, stato factice confutaria \(^1\). Comeché egli pensi di aver recuti, in maggior numero di chi lo nova precedune, essempi di testacei fossili al tutto analoghi a specie viventi, \(^2\) peraltro persuaso che altre specie, già abitatri di mediterraneo, sieno ora spenie, benché altre, le quali crano state loro contemporaneo, viva luttera: egli situra, all'incirca la metà delle specie vissute nel periodo, in cui deponevansi gfi strati subappenniri, esser perdute; opinione che al Lyell non sentano, nuolto lottana dal vero.

Certamente, se al Creatore fosse piaciuto decretare, che le specio organizzate non divessero perire se non col globo, siffatto decreto non sarebbe violate: ma i nostri ragionamenti non ascendono a leggere nei decreti divini. Bensi i fatti ci dicono, Iutili gi individui di non poche specie esser periti (come si vede da ciò che addictiro abbiamo esposio) e peritò le specie esser soggetto alla morte, come gli individui; nò a questos si oppone alcun decreto del Creatore.

Ascollismo due autori non sospotti. L'ab, Manpied 2 e l'ab, Sorignet l'aumon di abbreviare quanti possono il tempo de fenomeni geologici, e tengono (coll'illustre muestro di ambedne De Blainville) che non poco da molti si essgeri il numero delle specie fossili perduie: juttavia essi serivono. \* La geologia ne mostra la culla degli esseri, e ci fa pure in qualche modo assistere a loro ultimi momenti, e i mostra la tonba di migliai di specie animali e vegetabili e conferma alla sua maniera la rivelazione. La quale e niesgua che questo mondo cratolo finirà. ... I) ju tutte le specie

<sup>1</sup> Conchiologia fors. subapp. T. I, §. VI.:

<sup>2</sup> Dieu, l'Homme et le Monde, T. III, pag. 639. Paris, 1851.

<sup>3</sup> La cosmogonie de la Bible devant les sciences perfectionnées. Paris, 1854. C. X, pag. 261.

animali e vegetabili trovate finora nel bacino primario, l'immensa maggiorità non trovasi vivente, ed i loro generi stessi la più-parte sono spenti. In generale è da dire il medesimo di quelle de' terreni secondarii, ed i terziarii sono presso a poco i soli che mostrino forme, le quali trovansi numerose fra gli esseri viventi.... Contansi già più di 10,800 specie in istato fossile fra animali e piante di tutte le classi, ed ogni giorno se ne scuoprono delle nuove. Ora i tre quarti incirca di questo numero non sonosi ancora rinvenuti viventi. I naturalisti di tutti i paesi si accordano intorno a questo punto. Sicuramente ci sono stati molti errori nella determinazione delle specie, e perciò molta esagerazione nel loro numero: ma togliendo l'esagerazione e gli errori, resta certo che assaissime specie fossili non si conoscono viventi. Nè solamente alla superficie della terra, ma eziandio nelle sue viscere invano cercansi certe specie perdute. In generale, queste sono proprie di un certo numero di strati , nè niù trovansi negli strati superiori. Questo fatto non dimostra assolutamente il loro disparire, dacchè può sempre supporsi che le specie non rinvenute in certi terreni potranne trovarvisi, finchè non sia fatta un'analisi compiuta di tutti i punti di questi terreni. (Non è una dimostrazione geometrica, ma bensì un argomento probabilissimo e che diviene ogni giorno più forte.) Ma questa prova non è necessaria alla nostra tesi, la quale da fatti al tutto incontrastabili vien dimostrata.... Cerciamo i crinoidi 1 propriamente detti fra gli esseri viventi? di questa bella e numerosa famiglia, la quale comprendeva 21 genere e più di 100 specie, non troviamo se non tre generi, due recenti, e i pentacriniti, i quali rinvengonsi in tutte le formazioni, e sono ora rappresentati da una sola specie, appellata Caput Medusae. Se solamente si trattasse dello sparire di poche forme specifiche, potrebbe sperarsi di ritrovarle un di o l'altro in qualche inesplorato cantoncello de' mari, ma generi numerosi, famiglie, ordini, sottoclassi eziandio, sono al tutto scomparse, nè può trovarsene vestigio ne' terreni superiori o alla superficie della terra.

<sup>1</sup> Famiglia di animali radiati, detti animali a forma di giglio.

Le famiglie si numerese degli ammoniti e delle belemniti non mai somo rinvenute: al di sopra de trerai secondari e teriariti, në tampoco nein nestri mari. Le ultime specie dell'ordime de trilobiti finiscono col terreno carbonilero. La classo degli titiosauri non trovasi più al di sopra della creta media. Quella de pleredattiti dispare per sempre all'alteza dell'odolie 1 superiore. Direno che tutte queste specie ancor vivono nascoste in mari assai profendi? E assai difficile accettar senza prove questa affermazione; seg. re. 6338 specied apseci fossiti determinate da les apsais, tacendo di tutte quelle non ancora esattamente determinate, non avvano, para, abitindimi molto diverse da quelle dei loro congeneri, odiemi abitatori de mari: perché dunque niuma di quelle si fevorat fara l'a tiventi? »

« E poi, non tute le specie, che suponogonsi perdute, sono mairine. Malea baltano i fimni; e molto le terre souperle. Tra i vagetabili, sono conosciute circa 255 specie di felci fossili, parecchie alte 36 o 60 picci, tutte scomparse dalla superfici destina circa. Il genere lepitodestirora 2 ha più di 40 specie fossili, di cui le maggiori hanno, si assicura, più di 20 metri di lunghezza cun piecle emezzo di diametro. Queste e simili specie sierummento non isfuggono a inostri sguardi a motivo della for piccolezza... Lacsiando l'ordine de plenisouari 2, tutto sparito, e daliri simili rettili, i grandi mammiferi terrestri portano fino all'evidenza il atto della distructione della specie. Da che si osserva, dopo tanti viaggi, dopo osservazioni così minute, nè uno pure di questi grandi e numerosi gainniali scomparsi non si è l'ritovato vivente. La supposizione chi essi possano vivere in qualche angolo sconsitus, e po di arsi per alcune specie, passa tutti il linti del possettuo, e po di srai per alcune specie, passa tutti il linti del possettuo.

1 Oolite (pietra di uova ) è un calcare composto di particelle simili ad uova di pesci. Si applica, qui e sovente, tal voce ad un gruppo di strati considerabiljissimo, caratterizzato da fossili particolari, e nel quale trovansi rocce della struttura accennata.

<sup>2</sup> Piante della formazion carbonifera, i cui caratteri sono intermedi tra quei del licopodium e de'vegetabili coniferi.

<sup>3</sup> Cioè quasi lacerta.

sibile, allorché trattasi di un numero così considerevole di grandi animali... Nella classe de mammiferi si trox che gli ordini, le cui specie giungono a maggiori dimensioni, sono appunto quelli, che hanno perdute più specie, gli sdentati 1, i ruminanti, i carnivori e i pachidormi. »

« Nulla dunque è eterno sopra la terra. Tutto nelle viscere del suolo, come nella sua esterior superficie, attesta un principio o indica un fine. Giò che finisce, necessariamente cominciò: il fine prova la creazione non meno bene del principio ».

Invero quale assurda supposizione supporre tanti giganieschi animali rimpialtati in qualche cantoncello non esplorato o-nacoscali in qualche sogdio o isoletta, sfuggita alle indagtii de naviganti! Il megaterio, il megalonice, il polacotherium gigunteum, le varie specie di mastodonti ecc. ecc.! per tacere di tanti rettili giganteschi.

Noi non diremo col citato Brocchi, che le specie, non solamente possono ma debbono perire, per legge di natura, come gl'individui, senza altre cagioni estrinseche ed accidentali. e che quelle abbiano, al paro di questi, un periodo fisso e determinato per la loro esistenza, comechè molto diverso nelle diverse specie organizzate, come molto è diverso negli individui delle differenti specie. Pensa egli che la vitalità e la forza non si mantengano sempre nello stesso grado, ma infievoliscano e scemino con le successive generazioni, finchè cessin del tutto... La vitalità va scemando, esso dice. la virtù prolifica infievolisce, meno energica è la forza di sviluppo, quindi di età in età sempre più deboli e fiacche riescono le complessioni, più limitata è la fecondità e la moltiplicazione, l'accrescimento stentato, finchè è giunto il termine fatale, in cui l'embrione, incapace di stendersi e di svilupparsi, abbandona quasi sull'istante quell'esile principio di vita, che lo anima appena, e tutto muore con lui. Questa spiegazione del cessar delle specie ci sembra troppo ipotetica, e tale è apparsa anco-

<sup>1</sup> Così appellansi dai zoologi i mammiferi unguicolati o privi di denti o almeno di denti incisivi.

ra al Lyell I. Invere a remderla probabile saria duopo, nelle specie, le qualt sembrano in decalimento e vicine ad estinguersi, esservare, molti individui inetti a produrre prole vitale, o anche meglio avere esservato qualche specie, vegetshalle o animale, degenerare a poco a poco e inhamente sparire, senzaché la conditione fisica della terra e del clima e lo altre cagioni estrinseche avessero subho aleuna glateraione. Ma non abhismo biosgoo di questa ipotesi, non conformata da aleun fatto, per ispiegare la perdita di multe socie.

Il Brocchi cita il dodo (didus ineptus) ad esempio d'una specie mancata a'di nostri 2. Questo esempio di un voluminoso uecello , il quale, secondo le più accurate indagini, più non vive, ed è certamente mancato nel corso degli ultimi due secoli, pruova concludentemente che eziandio le specie animali possono perire; ma non è opportuno a spalleggiare l'ipotesi indicata. Che un grosso uccello, inetto al volo, lento e pesante, vivente soltanto in poche non grandi isole, la prima volta veduto dagli Olandesi, sbarcati nell'isola poscia detta di Francia, allora disabitata, che tale uccellaccio sia stato distrutto, dopochè ivi furonsi stabiliti gli Europei co'loro cani e colle armi da fuoco, non può dar maraviglia. Se il lupo avesse esistito soltanto nella Gran Brettagna, e nell' Irlanda, sarebbe ora una specie perduta, per così dire, a' dì nostri, nè alcuno la compiangerebbe. Fa osservare il Brocchi, che la carne del dodo era spiacevole al gusto, onde non è da crederlo distrutto dagli abitanti, come ne' contorni del Capo di Buona Speranza fu distrutto l'antilope onux, ricercato per la squisitezza della sua carne, e oggidì rifuggito nell'interno. Ma, se non per golosità, potevano gli uomini ucciderlo, perchè dannoso a qualche piantagione o per puro diletto. E poi, a tacere de cani, dei quali poteva per avventura esser preda, i più miserabili, ed in particolaro gli schiavi neri, non erano forse assai difficili nella scelta degli ali-

<sup>1</sup> Princ. de géolog, P. IV, c. 8:

<sup>2</sup> Ne è la figura colorata nel Manuale di storia naturale del Blumenbach.

menti 1. Può anzi pensarsi che, se le sue carni fossero state più gradite al gusto, la specie sarribetesi conservata in istato di domesticia, vome il gala di findia o galiliascio, la cui specie divenuta domestica e diffusa pel glabo, non, teme di perire per l'indiscretezza de cacciatori Americani, che forse, presto o tardi distruggeramo la razza primitiva e selvaggia.

Sembra al Brocchi che lo stesso destino, senza cagione estrinseca, incontreranno, non andrà quari, due tardigradi, l'Unau e l'Ai (Bradunus didactulus e Bradunus tridactulus Lin.) dell' America meridionale. Questi animali , specialmente il secondo di cui più si parla, sono lenti, poco atti a camminare, e di organizzazione in alcune parti differente notabilmente da quella degli altri mammiferi . ma conforme al genere di vita . cui son destinati ; e tali sono per natura ed originariamente , non per decadenza e decrepitezza specifica, come lente a muoversi sono le testuggini e le lumache, non per decadimento, ma per natura. La conformazione dei piedi di questi quadrupedi è, io penso, qual era allorchè comparvero sulla terra : è questa meno atta al camminare . ma forniti essi di unghie adunche . aguzze ed inferiormente accanalate sono provveduti acconciamente alla vita che menano, quasi sempre sugli alberi, ove anco dormono, sovente penzoloni attaccati ad un ramo coll' unghie di tutti i piedi. Così per contrario i piedi del cavallo , eccellenti al camminare ed al correre, sono inetti a rampicare sugli alberi, ed a sospendersi a questi. Il Buffon ed altri hanno molto esagerato l'imperfezione e la lentezza dell' Ai, come rilevasi da relazioni posteriori di osservatori inglesi e francesi : in conclusione questo animale sembra misero posto in terra, ma sugli alberi si arrampica prestamente ed ivi trovasi nel suo posto, nè è inabile a difendersi con forza e coraggio.

Ne a spiegare la perdita di molte specie de due regni organizzati, fa di mestieri ricorrere a catastrofi universali, sconvolgitrici

<sup>1</sup> Peraltro dicesi che gli Olandesi facessero uso della sua carne e del suo grasso.

di tutto quanto il globo terracqueo e distruggitrici di ogni vivente. Quantunque notabili mutazioni sieno senza dubbio avvenute sul nostro globo, non però abbiamo motivo di pensare che la vita sia in esso mai al tutto mancata; e nelle varie formazioni, se mancano molte specie, e ne appaiono molte nuove, altre però si presentano appartenenti non meno ad un determinato periodo, che al preceduto : e ciò noi ancora abbiamo niù addietro fatto osservare. Le catastrofi generalissime, aventi per conseguenza la distruzione radicale ed il rinnovamento compiuto de' viventi , sono mere ipotesi, non confermale da' più recenti osservatori, delle quali molto si favellava alcuni anni addietro e che si accettavano eziandio da qualche scienziato veneratore delle Sacre Cărte : ma al presente, come veggo da altri osservato, sembrano perder terreno ogni giorno. Invero è strano immaginare che il Signore della natura , dopo avere a grande altezza elevata la maestosa piramide, ch' è la serie de due regni organizzati, prima di compierla e coronarla, chiamando alla vita la specie destinata a rappresentarlo sulla terra, abbandonasse (una o più volte) il suo lavoro (come i fabbricatori della torre di Babele) e lo distruggesse, per poi ritornare ad edificarlo in fretta, seguendo peraltro il medesimo disegno.

Talvolta occorroso indizii di qualcin ondalile variazione di cose in un gran tratio di passe, ma non di catastrodi distrugglirioi di ogni vita in tutto il giobo terraqueo. Fore il caso più notabile è il contrasto della creta bianca 1, ultima fra i terreni secondarii, coi terreni terratarii: tutto sembra differire tra questi e quella: la natura delle rocce, le specie di jeneri de' fossili. Sicuramente di ciò consegne, qualche considerevole cangiamente essere avvenuto, più o meno rapidamente, in estese regioni : ma qualunque si fossere gi l'anatamenti del suolo, la mutazione della temperatura, le passaggere inondazioni, il ritirarsi del mare, non capitarna pomanono punto la distruzione di tutte le specie viventi. Si è osser-

I Dai naturalisti così dicesì una roccia calcare, per lo più bianca e terrosa. Per noi Italiani spesso questa voce è sinonimo di arzilla.

vato che la creta si depositò in alto mare, ed i terreni lerziarii non lungi dalle rive : dee dunque trovarsi fra i fossili cretacei e quei de terreni terziarii la differenza che è fra le specie pelagiche (viventi in alto mare) e le littorane, dimoranti presso la spiaggia. Ora i depositi littorani paralleli ai cretacei e ragionevolmente creduti contemporanei di questi , non differiscono , almeno notabilmente, dai terziarii. Il sig. Dufrénoy ha determinati nel terreno cretaceo de' Pirenei 40 fossili, 1 quali non si erano trovati se non negli strati terziarii : benchè disseminati per tutto il terreno cretaceo, abbondano più nella parte superiore e sembrano formare l'ultimo piano di quello. Il sig. Elia de Beaumont ha provato trovarsi miscuglio di conchiglie cretacee e terziarie nelle Alpi. Ma di ciò abbiame già toccato alcuna cosa, parlando de' fossili secondarii, ove abbiamo accennate le scoperte dell'Ehremberg, il quale ha trovato ne' mari odierni non pochi animalucci . da prima conosciuti soltanto fossili nelle marne cretacee di Caltanisetta in Sicilia e ad Orano in Africa. La Grammatophora Africana, fossile nella creta, vive oggi presso le coste di Svezia. Il cel. de Humboldt, conosciuti alcuni di questi fatti, li confessò distruggitori d'una opinione allora accreditata fra i naturalisti. « È « un fatto assai notabile, scriveva, trovare fra gli animali marini « del nostro periodo, alcuni esseri sparsi in Europa ed in Africa « in una formazione cretacea anteriore al terreno terziario : nel « qualé credevasi riconoscer l'aurora , le prime tracce della vita « d'oggidi ».

E qual bissogno abbiamo di catastrofi distruggirlori d'ogni specie vivente. Je quali poi supporrebbero, contra ogni verisimigliamza, la resurrezione di un certo numero di quelle specie? Immaginiamo col Cuvier (non sembra guato improbabile) che il i mare primittivo, in virti delle procipilazioni, soffisses notabile chimica alterazione, così contraria alla complessione delle specie ne seso viventi, de quasi tutte, prituya o pic, prissero, subentrando altre specie aggiustate al novello stato del fluido: potiquesto in posteriore periodo tornare sa dalterarsi, e per a veventura in modo da divenire funessio soltanto a dalquante speci. Così può rendersi ragione della distruzione di assai specie marine, specialmente de più antichi terreni.

La temperatura primitiva del globo doveva esser contraria alla via vegetabile ed animale. Diminuendo gradatamente, diventiva atta all' esistenza di un certo numero di specie organizzate: più anocra decrescendo, diveniva a queste meno acconcia; e gran parte di esse andava a mano a mano manondo, ed attre s'indebolivano o impiecolivano e facilmente queste pure perivano per nuovo decremento di temperatura.

Prescindendo dalle cagioni universali, cioè da quelle che esten dono la loro influenza sopra tutta la terra asciutta o sopra tutfe le acque, molte cagioni parziali possono distruggere le specie viventi, e bastano per avventura a spiegare il gran fenomeno delle tante specie distrutte. Rammentiamo che le varie specie, e principalmente le appartenenti alle classi superiori hanno una stazione determinata e poche sono cosmopolite o diffuse per tutta la terra; che tendono, è vero, a spandersi e diffondersi anche, a lor modo, le piante, ma spesso, in particolare le specie terrestri, trovano ostacoli invincibili alle loro conquiste: e queste, quali elle sieno. non si compiono in breve tempo, ond è che negli antichi tempi eziandio più ristretta doveva essere la stazione di ciaschedura L'uomo diffonde certamente pel globo non poche specie animali e vegetabili, o sia con volontà e cognizione, o senza volerlo: ma l'uomo non è sempre stato sulla terra ; nè appena creata la nostra specie, si diffuse pel globo. Ricordiamo pure che se l'uomo coopera alla diffusione di certe specie viventi, molte per contrario tende a distruggerne. Essendo dunque limitato il numero degli esseri di una specie, e circoscritta la loro stazione (e quella di alcune fra confini abbastanza angusti), ne conseguita che, se, per cagioni note ed estese, comechè non universali, vengano a perire tutti gl' individui di certe specie, i quali vivevano in certi luoghi, la specie intiera può mancare. Poteva sicuramente la Provvidenza impedir tale effetto : ma i fatti ad alta voce ci dicono che ciò non volle, nè decretò, tutte le specie organizzate dover essere eterne, o durature fino ad una compiuta dissoluzione del globo terracqueo.

Eziandio dopochè la temperatura, di questo divenne a un dipresso stazionaria ed assai sonigliante alla presente, ha potato assai alterarsi localmente, es. gr. per l'alhontammento del mare, e qua roppo crescere, là troppo diminuire, e qua o là, e forse qua e là, divenire meno acconcia o anieva insupportabile ad alcune specie e così distruggerie, se non vivevano ancora in altra stazione.

Giò pob puro avvenire per l'invasione o stabile o passaggiera del mare sopra alome controde, il quale pole ainagen nelle acque molte specie ferrestri; e per couverso pel disseccamento di pericial di terra già orgerte dalla cauge, per cui perviano molte specie acquatiche, specialmente quelle che non vagano per l'onde, na vivono aderenti a corpi immobili quali sonsoso efferti zoodii, non poole ignerei di moltacchi, del quali sonsosi pertule procechie specie, le griftee, le terebratule, le ostriche ecc. E alcine, almeno fra queste, non poterno mancare senza più pel diventire vicino al lido quello ch' era mare alto e profondo, che sembra il soggiorno di molte cipres, trombi, nutrie cett Taccimo de difutivi parziali, prodotti da stemperate piogge, accompagnate per avventura dalla fusione de giànca da piùre polari, e dagli straripamenti di fiumi giganteschi (es. gr. del Missilsipi) che sevo strascinano immensa copia di materia solida.

Per opposito la secchezza continuata per alcuni anni non può essa produrre, e non ha essa talora prodotto ne climi caldi l'estinzione d'innumerabili animali 1?

1- M. Darwine W. Parish et damor una descricionte assol importante deleg grandi seccherac, che hannos talvola desolato, per tre e quattro and id seguito, i pasapar d'il 'America del Sud, e ad occasione delle quali un loccedibio numer od insimila rivença, di bestice corante, di cavalli e di saccili perirono per mascanza d'acqua e di sutrimento. Più cestinaia in migliati di similari rivatrono ameggiati, obientane de Parran, cove si creprepitali per bere e donde nun poternos actri per estrena deserviciali e per bere e donde nun poternos actri per estrena deseguite, nell'americi del Sud e in altri cidal clini, di mismosi incendii, occasionati del finime, il quale infiamma l'erbe e gli arbesti secchi. Cosò quardrepedi, accelli, insetti da litri animali soso distratti a miritali. Non

Ogni cangiamento che soffre la geografia fisica delle grasdi regioni del globe tende all' estinzione di alcune specie, alterando le condizioni de losophi da esse abitali. Poniamo che un terreno abbastanza vasto s'insulari in modo permanente o per contrario si abbassi neballimente: ecce un cangiamento nella temperatura, che poù avere gravi conseguenzo rispetto allo specie de due reragi, alfora almoco che il cangiamento del livello modifica immediatamente o sia la distribuzione della terra e delle acque, \(\tilde{o}\) la condizione del citto condizione del condizi

E quali cangiamenti non può produrre la rottura di un istunche divideva due mari, o la colmata e la chiusura d'uno stretto che il conglungera? E il prossingarsi de l'aghi? E il ponetrare del mare in vasti laghi di acqua dolce, alterando così il mezzo ove vivevamo molto specie, e rendendolo ad alquante di esse insopportabile? Nel secolo XIII il mare si aprì un passo attraverso l'istundi Staveren e stabili per uno stretto la comunicazione fra un lago interno e l'occaso.

« Se attribuiscasi, scrive il Lyell, l'origine di una gran parte « del deserto d' Africa al progrediro delle sabbio mobili, spiute « verso l'oriente dai venti d'ovest, si può con ogni sicurezza sup-« porre che un gran numero di specie debba essere stato distruj-« to per questa sola cagione. »

È inutile parlare degli effetti, che possono prodursi da una serie di tremusoti o di eruzioni vulcaniche, dall'epidemie ecc. Ciò che si è accennato prova abbastanza che la distruzione delle specie, come serive De Blainville, non suppone alcuna ricolazione, alcun caujamento nelle condizioni generati della vita sopra la terra.

Nè sole le cagioni inorganiche influiscono sopra le specie viventi. Le specie organizzate tendono a moltiplicarsi ed a dilatarsi.

possiamo, dopo ciò, formare un concetto intorno alla quantità delle specie de due regni, le quali, dopo aver prosperato nella regione compresa tra la valle del Parana e lo sirtetto del Magellano, hanno dovuto perire, da che ebbe luogo la prima siccità o il primo di questi incendii ? • LTELL. nè ciò possono fare senza danno delle altre, a cui tolgono o la vito il luogo di nutrimento. È vero peraltro che spesso le specie viventi arrecano giovamento ad altre specie, o diffondendole involontariamente o diminuendo il numero de loro nimici o rivali.

Pretermettendo i carnivori mammiferi e rettili, ed i voraci pesci, quante stragi delle piante e degli animali sono prodotte dagl'insetti! Basti accennare i più terribili, le locuste, tante volte ricordate nelle sacre Carte. Le istorie sono piene de racconti delle fereste denudate delle lor foglie, della terra spogliata d'ogni verdura per migliaia di miglia quadrate, delle fami , delle pestilenze cagionate da questi innumerabili eserciti. T. Livio parla nel L. XXX del guasto da essi dato alle campagne di Capua, e nel L. XLII di quello della Puglia (anche in tempi assai più recenti afflitta da questo flagello), e nell'epitome del L. LX è un cento della devastazione dell' Africa, di cui leggesi in S. Agostino e in Orosio 1. Narrasi, esser venuta, l'a. 591, d'Africa in Italia una immensa nube di locuste, le quali devastato il paese, si annegarono nel mare: l'infezione, che esalarono cagionò un morbo contagioso, di cui furon vittime a un dipresso un milione d'uomini e di animali. L'a. 1478 diconsi esser perite niù di 30,000 persone, nelle contrade Venete, per simil flagello; del quale più esempi si citano in Italia, in Francia, in Ispagna, in Alemagna ed altrove. Alcune porzioni della Russia, l'Ungheria, l'Arabia.

I Locustarum in Africa sultitudinem probigii inialem fuise, com tias cor populi Roman procincia, litteria mandecerunic cassarupite ania fredi-bus, folitique Higairum, inperia i afque Inaustimabili sube in sunce dictat at desirctatu, qua seria, redidituque Historium, atque hia neur compto, ist-tum ortum pattileralium, ui in solo regus Massistane octingenta hunism millis perime preferenta et multo ampliata in terra litterabe gravatim. Date l'itiene ser trigiata millibar pianolerum (attorium (attorium terra litterabe gravatim. Tons disconsidera della considera que antibute procede attorium que de resulta en altitu, pe social natures) que della estat, decena (actioni mon. leggon desira militare, poste familia en activa della considera della con

l'India ed altre contrade ne sono afflite periodicamente. Assirnaci che in Bussia, in Polonia e in Lituania, i calaveri ammonticchiati di quest' insettif formarono talvolta in alcuni pinti masse di più di un metro di spessezza. Ai riferire del Barrow, nell' Africa merifionale, allorebé sono cacciati en dura eda du rono ord-ovest, formano lungo la riva un banco allo all' incirca un metro. Benché questi animali scelgano a preferenza certo piante, consumale queste, danno il guasto a quasi lutte le altre. Vorremo credere che viventi così fecondi e così distruttori non sieno riusciti a distrugcere alcuni altra gaccie di viventi;

Ma il più terribile distruttore degli altri viventi senza dubbio è l'uomo. Tutto cede ad esso sopra la faccia della terra, tutto si ritira dinanzi a lui: ma non perciò esso tende a farla ritornare deserta e vuota, bensì a ripopolarla a suo modo, racconciandola conforme ai suoi bisogni, ai suoi vantaggi, ai suoi piaceri. Quanta vastità di fertil naese occupata da prima da tante diverse specie di animali e di vegetabili, sottomessa ora al suo dominio assoluto è forzata al presente a produrre gran copia di nutrimento, in pro di lui e di poche specie, per le sue cure, considerabilmente accresciute e diffuse! In questo immenso lavoro non saranno perite assai specie? E altre non ne periranno in certe regioni, e tanto più rapidamente quanto più presto su terreni incolti si avanzeranno genti industriose, attive ed incivilite? Nè perchè l'uomo sia tanto distruttore delle altre creature viventi , vorremo troppo biasimarlo e chiamarlo, come altri ha fatto, usurpatore e tiranno. Ogni specie, la quale da un dato luogo si è distesa in ampio spazio, ha progredito mediante la diminuzione o la distruzione di qualche altra specie, e con simil mezzo difende dalle altrui occupazioni la sua conquista, nè perciò possiamo appellarla tiranna ed usurpatrice. Quanto più dunque poteva impossessarsi della terra e difender poscia dalle altre specie le sue conquiste la specie. cui il Creatore, donandole l'intelligenza e ministra di quella La mano, che ubbidisce all'intelletto, disse assai apertamente : percorrete e riempite la terra ed assoquettatela e signoreggiate quanto altro muovesi o vive sopra la terra. Benchè talvolta l'uomo abusi di questo dritto, il dritto è incontrastabile. Così mai nou volesse egli estenderlo colla forza ora sulle razze diverse ma appartenenti alla sua medesima specie, ora sopra gl'individui della sua razza medesima!

Tornanó alle specio inferiori, osserveremo che la distrutios de divenime col lempo sempre più rara. Imperocche le specio più facilmente distruggibili sono, aliqueno in gran parte, già sconparse, e fra le altre, le quali hanno finora resistito a certo forze distruttive (inondazioni, siccità, introduzione nelle loro stazioni di animali caraivori, dell'umon, delle armi da fanco ecc.) è probabile che le più potranno eziandio in seguito sfuggirne il totale effetto.

È poi evidente che, in parità di circostanze, quelle specie saranno più agevolmente mancate, la cui stazione era circoscritta fra angusti confini. Non poche sono tuttora in questo caso, eziandie nella classe degli uccelli, la quale sembra pure più d'ogni altro atta a diffondersi. Nell'ordine delle galline è il genere tetrasne : la specie denominata Tetrao Scoticus vive ne'monti dell'isole Britanniche, e non si trova, assicura il Lyell, in alcun' altra regione del mondo conosciuto. Di ventisei specie d'uccelli terrestri conosciute nell'arcipelago de' Galanagos, tutte, afferma il medesimo, citando Darvin, una sola eccettuata, differiscono dalle viventi in altre parti del globo. Alcune specie di pappagalli trovansi confinate in una qualche isola delle regioni tropicali. La famiglia. così elegante e graziosa, de colibri o uccelli mosche, vive solamente in America : la stazione è bastantemente ampia, e alcune delle suo specie ivi spaziano in assai estese stazioni, ma altre sono solamente confinate in alcune isole delle Antille.

Erano eziandio, a pari circostanze, più soggette alla distruzione le specie di gran mole, come meno feconde e meno atte a nascondersi, quelle che hanno pochi mezzi di difesa, e le più lente al corso o al volo.

Del resto, se è agevole provare che molte specie sono state distrutte, è impossibile determinarne il numero nè pure per approssimazione. Quante specie possono essersi sottratte alle indagini de naturalisti f Quante, lasciando i corpi alla superficie del suolo, o nelle acque chiare, o ingoiati da altri animali, o totalmente disfatti dall'aria attossferica o dall'alequa, niun vestigio avranno lasciato di sè, dopo un tempo non lungo I È il caso ordinario dei cadaveri inseptiti. Motti animali non hanno se non parti molti, e naturalmente non conservabili; out'è che assai raro debbe essere trovarne tracce nel seuo della terra, I tegumenti stessi degli animali vertebrati (casio, peli ecc., di rado divengono fossili, e allerquando avviene, ciò dessi alla prouteza, con cui tali corpi sono stati avvolti da sostanze minerato.

no stud avoitul ais seature mitteria.

Dall'altro lab o Sacile eccedero nell'enumeriare lo specio perdate, delle quali si citano avazul' fossili. Abbiano avvertito nel preceduto paragrafo, non esser facile assicurare la perdita di molle specia acquatili, specialmente di quelle che trovansi ne' terrent leziari. la tvere, esaminando le concluiglie aubappennine, parecchie
so ne rinvengnon assai poe ulfferenti da alcune specie viventi, eso ne rinvengnon assai poe ulfferenti da alcune specie viventi, eatavolta altre che formano quassi il passaggio da queste a quelle,
onde nasce dubbio, non sieno per avventura, queste e quelle,
onde nasce dubbio, non sieno per avventura, queste e quelle,
orati monti testace fossili, di cui esistono gli mandopil viventi, pare confessa che forse tali sono eziandio alcuni altri da lui desertitti come sconoscitti; man ed dubbio preferi descriveriti quasi
specie distinte e nuove, anzichè riferirle, come varietà, ad altre
specie 1.

Parecchie diversità, reputate specifiche da osservatori tropo facili in moltiplicare le specie, possono senza più esser dovute alle diverse loro dimore. L'ab. Olivi reca molte boune osservazioni intorno alle modificazioni contratte dagli esseri marini secondo il luogo e le circostame della loro dimora 2. Per es. egli avverte, la stessa concluigità eresciuta nel fondo calcarea avore la parte testacea più solida, più compatta, più opera, più colornata

<sup>1</sup> Conchiel, foss. Subappen. Introduz. p. 50.

<sup>2</sup> Zool, Adriatica, Dissert, Prelimin, art. 4. Rapporti degli esseri colle località.

di quella che visse nell'arena o nel fango. La patella chinensis (Linn.) se gli presentava d'ordinario piccola; tenuissima e liscia: ma taluna de' fondi petrosi si trovava quattro volte maggiore, più solida, opaca e scabra. Così gl'individui d'una stessa spezie di molluschi cresciuti nel fondo limaccioso sono più pingui e carnosi di quelli, che abitarono i fondi calcarei o arenosi: il mytilus unqulatus in alcuni fondi pingui diviene sei volte maggiore che nei petrosi. Così le conchiglie cresciute tra l'arena sono più trasparenti e sottili delle medesime specie ospitanti ne' fondi fangosi e calcarci. Così le piante marine nei siti pietrosi sono meno alte, meno ramose, meno untuose degl'individui delle specie medesime cresciute ne' fondi argillosi e misti. Spesso ne' viventi marini possono apparire diversità di specie quelle che sono soltanto di età. Quasi generalmente gli esseri manini diminuiscono di volume nei mari ristretti e poco profondi, benchè sembrino meno impiecolirsi le specie di lor natura più molli e carnose. Generalmente i testacei sono maggiori, a circostanze pari, se crescano a più alta temperatura, e spesso hanno più vivaci i colori e più ampie la macchie. Però giustamente il lodato egregio naturalista insegna: « Nello stu-« dio delle produzioni vegetabili ed animali del mare conviene star « bene in guardia, acciocchè le differenze o di nutrizione o del « fondo in cui stanno o della maggiore o minore età, le quali mo-« dificano e quasi sfigurano gli oggetti, non c'inducano nell'errore pur troppo comune di credere spezie differenti alcuni individui. « che non sono se non accidentali varietà di altre spezie note 1. » Avverte eziandio l'Olivi elfe, come negli esseri più complicati e perfetti, così ancora ne più semplici, la forma non solo, ma ancora la proporzione delle parti varia ne' differenti sessi : ciò non conviene dimenticare, acciocchè le differenze sessuali non si giudichino differenze specifiche 2. De Blainville giudicò differenze puramente sessuali quelle, sopra le quali da altri si fondava qualche nuova specie di orso fossile.

<sup>1</sup> V. Zool. Adriat. pagg. 99, 102, 109, 116, 123, 124, 172, 184, 189.
2 Ivi pag. 55.

Noa è punto nécessario altegane l'autorità di osservatori più recuti e gli essempii da essi citali, per conformare una verità assai certa, cioè la facilità di moltiplicare erroneumento le specie, e tanto più altorche trattasi di specie fossili, di concligie vone sovente non intiere e non di rado di semplici impronte interne o esterne di esse; di zoofii ridotti al solo polipaio solito, la trai forma pole esser modificata da cento cagioni accidentali; di piante fossili, nelle quali mancano gli organi della fecondazione, e delle quali spesso non a possiedono so non impronte di foglie e qualche volta di frutti. E de' vertebrati, si pensa aver molto, se ne anhamo lo schelette quasi intiero ma assai sovente il naturalista non ha fra le mani se non qualche parte e anche piccola: e beach uni se questi sais anu nascella. Cet conservi qualche dente!

Nei terreni soltoposti ai teriziarii e giudicati più antichi pare che debba essere men frequento l'errore di reputare perdute alcune specie viventi: ma si moltiplicano non meno ingiustamento le specie perdute, se di una di esse se ne fanno erroneamente varecchie.

Da tutoció dedurreno: 1. molte specie sono indultistamente perdute: 2. peraltro assai cautamente si vuol procedere nel decidere della perdita totale di questa o di quella specie, specialmente se rinvengansi nel terveni terziarii, o in quei soprapposit chianati diliviaria o nelle caverno o in certe brecco, assec, che trovansi principalmente attorno al Mediterranco e sembrano di data non troppo antine: 3. alcune specie possono perdersi anche ai nostri giorni: 4. è probabile che alcune specie, reputate oggidi perdute, non sieno tali; ma è probabilissimo che altre specie perdute si troverano, ed è certo che l'umo su questa terra non mai consecrà tutte le specie oggi spente e che in altre età popolarono l'acque e la terra.

Il mancare di certe specie non rende peraltro men popolate le acque e la superficie della terra. Anzi il cessare o grandemente diminuire in numero di alcune specie agevola il propagarsi di altre. Se oggi è minore che non fu in altri tempi il numero delle specie de due regni, da ciò non consegue che sia minore il numero degl' individui; e la diversità anoro delle Yorne dei viventi non è forso minore, supplendo alla mancanza di alcune specie la copia delle razze, nelle quali dividesi una medesima specie, tramutandosi questa, fra certi limiti, in varie regioni: ciò principalmente si osserva negli animali più o meno domestici, e nelle piante coltivate dall'uomo.

Abbiamo detto esser l'uomo il gran distruttore di molte specie. Ma non è men vero che la sua azione serve mirabilmente all'incremento di altre specie. È appena credibile la moltiplicazione de' nostri buoi e de' cavalli nell' America , specialmente Meridionale . discendenti tutti da poche coppie recate colà dagli Europei e primamente dagli Spagnuoli; ciò che prova, dalla moltiplicazione e diffusione di grandi specie in vasti continenti, o dall'estensione, come dicesi, de' loro limiti geografici, non ben dedursi che la loro esistenza rimonti ad epoche assai antiche. Nè poco nel Nuovo Mondo sonosi veduti moltiplicarsi e porci, ed asini, e pecore, e capre e (per tacere de' grossi uccelli domestici , polli, oche, anitre ecc.) ancora i carnivori, gatti e cani, che più volte divenuti selvaggi, furono terribili quanto i luni, e ancora i-toni, domestici a nostro dispetto, i quali non erano indigeni nel nuovo mondo, e trasportati involontariamente dagli uomini nelle navi, si sono ivi moltiplicati più del bisogno. Altri animali eziandio, non solo all'uomo inutili, ma ad esso nocivi, e ancora velenosi, sono stati da esso, senza saperlo o volerlo, introdotti in nuove regioni e così disseminati e moltiplicati. E tanto basti rispetto alla distruzione ed al perire delle specie organizzate 1.

I Narra II P. Giestano Gattanee, in una delle lettere, seritte dal Pirazui e pubblicate dal Muratori, che esi dintori di Bienoa Ayres i cani erandi moltiplicati in mole coprivano le campagne e ricoveravani in tane sotterranee da essi exavate, le induoceture delle quali sembravano cinsiteri per la quantità dello sosa ammontonate gli Tinotron. Il goveranto-e invisi sobbilar peri disruggeri, ne fectore sosai girabate tange; na nel ritoressi in città i fanciulti insolenti divan tore la baix, chiammedia molerare revieta somazzenza, in odi essi ona vibere più ritorarea squelta appendicatione della contra della cont

Quanto al primo apparir della vita sul nostro globo e il sorger poscia di nuove classi, nuovi generi, nuove specie di viventi, nulla intorno a ciò può dirci la scienza umana e naturale , e conviene che la sia contenta , tacendo , di accennare all'alto, Intorno agli altri fenomeni riguardanti la storia della terra, possono le scienze naturali, con più o meno di verisimiglianza, dirci qualche cosa. Si spiega in qualche modo la formazione e la consolidazione delle rocce, l'innalzamento di montagne, di isole e ancora di continenti. le irruzioni o il ritiro del mare, il formarsi o il disseccarsi di laghi, le produzioni del fuoco e quelle dell'acqua. Se perfettamente non intendesi il bel fenomeno della cristallizzazione, sappiamo almeno ch'esiste una legge naturale, in cui virtù le molecule inorganiche tendono a congiungersi regolarmente ed assumono certe determinate forme, ciascheduna specie le sue. Ma allorchè dagl'individui del regno inorganico passiamo a quelli de regni organizzati. possiamo in qualche modo conoscere, o almeno osservare, come questi passino d'uno in altro stato organico, es. gr. da quello di seme od uovo a quello di pianta o di animale perfetto, da quello di larva o bruco a quello d'insetto alato, come producano esseri somiglianti a loro, come crescano e si moltiplichino e diffondansi pe' vasti spazii occupati dalle acque e sulla superficie della terra; ma rispetto alla lor prima origine, la osservazione e la scienza ci dicono senza più che l'esistenza di ogni essere organizzato suppone quella di un altro essere organizzato simile a lui : onde se non vogliamo ricorrere a tante assurde serie infinite quante sono le specie de' regni organizzati, ci è duopo uscire dalla natura. Come il primo apparire delle creature non intendesi, ed è al tutto impossibile ed assurdo, chi non ricorra al volere dell'onnipossente Creatore, il quale chiamava all'esistenza ed attuava ciò che ab eterno chiudevasi ne' divini pensieri; così l'apparizione delle vite. l'avvivarsi della materia bruta, l'esistere delle specie organizzate, non si concepisce nè è possibile, se non pel comando dell' Autore della natura. La sola differenza è in ciò, che nel primo caso la materia acquistò l'esistenza, nel secondo no; perchè, avendola, non abbisognava se non della conservazione, ma alla maleria bruta

fu donata la forma, e porzione di essa si trovò fornita non pur di parti simmetriche, come i cristalli, ma di organi, cioè di parti destinate ad un fine, e fatta capace di esercitare certe funzioni.

Varie vicissitudini della natura, alterazioni elimiche del mazzo mbiente, temperature estreme, inoudazioni, diseccalmenti, ruemonti, vulcani ecc., possono al distruggere molti individui e acora infere specie; ma non certamente introdurre nel globo gli esservivienti, ne cangiare una specie in altra diversa, un vegetabile acotiliedone in uno dicotiledone, una pianta in animale senente, un acofini o un mollusco o i un insetto, un animale invertebrato in uno vertebrato, il pesce in rettile, il rettile in uccello, l'accello in mannilero, vovero un bruto mannimiero in un unom. Al più potramo le specie, secondo le leggi stabilite dal Creatore, soffrire qualche non essenziale modificazione, che talora si estenderia al future generazioni.

La specie organizzata si definisce : l'unione degl'individui i quali procedoine gii uni degli altri , ovevero la perpetua successione degl'individui che nascono per la generazione continua. I corpi organizzati, dice Blumenhacht, sono sempre produti di altri sende colla specie medesiona e della medesima forma di essi, ende l'esistenza loro suppone una continua catena di essistenze successive didividui simil a dessi, la quale rissel sono alla creazione o sino ai primi loro autori. Così il Banzani definisce la specie, non è altro che la raccolta di tutti gli animali indivilui, aventi la stessa natura e la stessa essenza e procreati (eccettualine i primi) da animali somiglianti 1. » Sempre siamo ricondotti ai primi dividui di ciascuna specie, e questi probparenti anorra essi furon prodotti, poichè esisterono: e da chi mai sono dall'Autore dell'universo;

Le leggi generali della materia, quelle che sole osservansi nella materia bruta, anzichè atte a produrre nuovi viventi e nuore specie organizzate, sono piuttosto in lotta colla vita, ed i viventi sono, fino ad un certo segno, sottratti al potere di quelle. I

1 Elem. di 2001. T. L. P. L. c. 10.

movimenti vitali sono un ostacolo alla cristallizzazione. Per contrario alberchi I tessuti organici essendo troppo occupati dalla materia bruta, le leggi generali riprendono il doninin, se la disorganizzazione e la morte, e dopo questa, quelle dominano completamente. Gli esempii sono ovvio i ferquenti: accentiamene uno. Si è osservalo negli echini (ricci marini) che più l'animale inteochia e meno materia animale contine la sua crosta solida, e nell' ultima età è al tutto calcarea: negli echini fossili è osstantemento spatica e cristallina, ciò che talvolta vedesi ancora negli echini viventi I. Le leggi imposte alla natura inorganica non potevano dunque far comparire lo specio organizzate e viventi, nè peoplare del proi ndrividul i a superficie del globo.

« Il primo pensiero (lo ha confessato Lamarck) il qualo presentast, allorchò is esamina il problema: 'qual' è l'origine immadiata della existenza degli onimali? è attribuire questa esistenza « ad una potenza intelligenie ed illimitata, che gli ha fatti tutti e equalmente ciò ciè essi sono, ciascuno nella sua specio 2 ». E questa risposta (ch' egli riconosco giuttissima in fondo) è quella, a cui torna l'unon di bunna fede, dopo aver assottale le funtastiche dottrine e di esso Lamarck e di altri antichi e moderni filosofatti. Ma di costoro diremo in altro pranarcho.

Malgrado I incremento indubitato e prodigioso delle scienze natirali, su questo punto non siamo, rèm ai streme più avanzali di quanto si cra a tempo di Mosè. Iddio ordinò, e secondo che Esso ordinò, le varie specie comparvero. Così e non in altro modo, si intendono la possibilità e l'esistenza della materita e le leggi ad essa imposte. Il Signoro dell'universo comandò che apparisse-to i vegetabili primi ed i primi animali, non perativo tutti ad un tempo, ma nell'ordine da Lui stabbilit; e quelli e questi furnon quando Esso volle. Ma il precedto, produttore degli esseri organizzati senza progenitori, non era già una legge stabile imposta alla natura; ab, come queste, dovera seguitare a produrer simili

<sup>1</sup> SORIGNET, pag. 308.

<sup>2</sup> Hist, Nat, des animanx sans vertebres 1835, T. I. Introd. 6.\* P., p. 250.

effetti nel decorrer dei secoli e compiuta l'opera della creazione. Disse Iddio: Erbeggi la terra di erbe che facciano seme, e ri- . vestasi di alberi, il cui seme sia in essi.... E produsse la terra erba semuta, secondo sua specie ed alberi, il cui seme è in essi, secondo la loro specie. Volle il supremo Legislatore che le varie specie vegetabili sviluppassero organi, acconci a svilupparsi essi medesimi in altri individui fecondi, delle specie medesime. Così Iddio comanda: Brulichino le acque di animali viventi, e volino i volatili sopra la terra; e questi comparsi, secondo le loro specie, li benedice dicendo ; Figliate, moltiplicateci e riempite le acque e il volatile moltiplichi sulla terra; e finalmente, creata la prima coppia umana, la benedice dicendo ad essa: Crescete e moltiplicatevi ed empite la terra 1. Ecco la legge duratura del Re dell'universo; ecco la volontà permanente di Quei che puote 2. Ogni specie animale o vegetabile si propaga e si moltiplica, generando esseri della specie medesima, finattantochè, Dio permettente, qualche-cagione non la faccia perire. Questo ci palesa ed insegna la quotidiana esperienza. Ma niun esempio ben avverato ci ha mai mostrata una specie organizzata, o vuoi formata da fortuito accozzamento di atomi elementari, o dalla sola materia inorganica in virtù di leggi, esistenti soltanto nella fantasia di legislatori impotenti, o da un sognato progresso trasformante gradatamente gli esseri dagl' infimi gradi della serie organica fino alla sommità della scala.

Eaminando le insumerabili creature, che componguou il nastre glubo o ne cuoprono la superficie, troviamo la facoltà indefinita di riprodursi segnare un confine fra quelle che furuou ab origine opera immediata del Creatore, e le altru. Le cristallizzazioni formansi fono usacono, a parlar propriamente di condino sotto i nostri occhi senza progenitori, bensì in virtà delle leggi impeste dall'elerno Geometra, e in simil modo senza dubbio, furuo formati i tatai cristalli. Che osservansi nelle rocce, anche nelle più antiche.

1 Gen. 1. vv. 11, 12. 20-30. 2 Dante, Paradiso 1. Ma i cristalli non producono altri cristalli, nè, se vengano distrutti lasciano discendenti. L'arte umana, ossia l'industria dell'nomo applicata alle sostanze naturali 1, produce sicuramente opere maravigliose, e talvolta atte ad accrescere mirabilmente le nostre forze o piuttosto a supplire alla lor debolezza: gli effetti di queste eccitano l'uomo a lavorarne delle somiglianti o eziandio più perfette: ma le macchine, le quali si riproducano, e lascino prole e prole feconda, l'industria umana non le ha ritrovate. Collocate in un pollaio alcune pile voltiane, o alquante macchine a vapore in un proquoio, e state a vedere se si moltiplichino, come le galline e le vacche, se formino nuove specie, nel senso de batanici e dei zoologi : avrete da aspettare buon pezzo. Se alcuni di questi capilavori dell'industria umana fossero restati abbandonati nelle solitudini del Nuovo Mondo, crediam noi che quelle, dopo alquanti anni (o ancora dopo molti secoli) avrebbono coperte quelle contrade\* come banno fatto i buoi, i cavalli ed altri animali?

§. XI.

Della origine delle specie organizzate.

Abbiamo parlato di specie de' due regui organizzati distrutte di mavga specie apparse in longo di quelle, a rimovare la faccica della terra. E veramente, quantunque (lo abbiamo già delto) la vita, una volta introdolta dal Creatore sul nostro globo, non votasi mai assere reseasta, tuttavia non poin organzi che, in certe epoche, vaste regioni del globo terracqueo abbiano sofferta inscine perditti da ibaltari, e poscia sissi mostralar iropper dei nuova populazione. Sembrano allora avverate quasi letteralmente le peciche immagnia del Salmista, ove vode Iddio. querra fa muso benefica agli animali, riccionarti de suoi doni; ma ad un totto controle loro il suo colto, el esse immacare e toruntari alla for

1 Ars sive additus homo rebus, BACO DE VERUL, De quam, Scient, L. II.

polvere: riappare il suo spirito vivificatore, e sono creati e rinnuovasi la faccia della terra 1.

Ma vano è partare di specie e di generi perduti, e di altri surtuggii, se concedesi a certi antarilati, e specie de due regui organizzali non avere un' esistenza reale e permanente, ma essere indefiniamente modificabili nel corso d' una lunga serie di generazioni. Avertasi che coloro, i quali negano le vere specie permanenti ed immutabili, parlano non pertanto di specie, e concedono al botanico ed al zoologo di farellare cones se i caratteri speciafe fossere costanti, perché questi restringuoso le osservazioni ad un periodo di tempo assai ristretto; ran., secondo essi, secreredo un numero di secoli sufficiente, talchè importanti modificazioni possano avvenire nel clima, nella geografia fisica ed in altre circostanze, i caratteri dei discendenti da un ceppo comune, potranno indefiniamente allontanarsi dal tipo primitivo. In questa piotes non fud libisono supporre perie le specie/ve-

getabili ed animali, sepolto negli strati de' varii periodi, de' quali mancàmo gli analoghi vicinti (benchè qualdura possa essere perial per qualche accidente), n'e doupo supporre produte senza antenati le specie apparse più tardi; e le maggiori differenze, tra gli individuli fossii de' più antichi strati fossiliferi e gli animali e le piante d' oggidi, sarebbero inaufficienti a prevare che quelli non sieno gli arzavoli di questi. È da por mente che fra le specie odierne è anora la nostra.

Fra i difensori della mutabilità delle specie, alcuni collegano questa dottrina con un mostrusos panteismo, e nella loro filosofia della natura (qual filosofa !) immagiano gli esseri naturali incessariamente esistenti o piuttosfo fonomeni necessarii, forme necessarie e passeggiero dell'ente universale, il quale, per essi, mai non fu senza gli esseri, co' quali confondesi e pei quali ma-

<sup>1</sup> Aperiente te manum traun , omnia implebuntur bonitate. Avertente autem te facien, turbobuntur: auferes spiritum corum et deficient et in pulrerem suum revertentur. Emittes spiritum tuum et creobuntur , et renorabis faciem tervae. Psal. CIII. Heb. CIV.

nifestasi : la serie degli esseri naturali è ab eterno , come l'essereuniversale : questo è necessariamente , ma non immutabilmente , il medesimo; svolgesi e perfezionasi di continuo, e nella serie delle sue tramutazioni attua i gradi di perfezione, che a noi manifestansi , dalla più semplice forma, cioè dall' essere inorganico. per quelle delle piante e de' zoofiti , a mano a mano sino alla più perfetta, all'essere intellettivo: gli animali di oggidì, l'uomo non meno che gli altri, procedono da animali inferiori, derivati da altri anche più bassi nella serie e questi pare dovessero l' esistenza a sostanze vegetabili o minerali. Strani sogni di sfrenata fantasia, che parte dall' incognito ad ispiegare il cognito, e per illustrare ciò ch' è alguanto scuro e difficile, ricorre a palpabili assurdità! Siccome non conosciamo pruove di qualche apparenza somministrate dal ragionamento o dai fatti, in appoggio di queste stravaganze, così ci crediamo dispensati dal trattenerci in ribatterle

Non dichiareremo panticismo il sistema del Lamarck, di cui forsep in sovente partasi da chi si occupa nella presente indagine. Questo valente naturalista, ma non del pari buon filosofo, ricunosce un Dio creatore, ma creatore sollanto della materia primitivace dila natura, il quale lascia q auesta la cura di tutto organizzare e di produrre piante, animali e tutti i corpi. Domandiamo primamente: qual cosa è della mui questa materia, di cui formansi tutti i corpi ? Questa materia non ò dunque un corpo, nos una sostanza, senza una forma che la delermini; non è che uni astrazione della mente, non esiste da per sè, nè può esistere : niuno I ka mai veduta nè immaginata 1. È in somma la materia prima, della quale tutti gil sociastici ad una hocca insegnano essere al tutto impossibile che la esista sola e senza una forma, in cui virtis sia questo o que corpa ° : i varit corpi spesso da nat compren-

<sup>1</sup> Numquam subsistere invenitur, scrive di essa Bros, L. II De Principiis c. 1.

<sup>2</sup> Impossibile est materiam informem existere per privationem omnis formae . . . Et omnes in hoc tractatores consenserunt : quod illa materia , quae primo producta est per creationem, non fuit in omnimoda nossibilitate

donsi sotto il nome astratto di materia, nè in altro stato che di corpi determinati, elementari o composi, alemo side mai la ma-teria. Amora le menome particoltete delle sestante reputate semplici hanno sempre i, caratteri essenziali dei corpi, e senza essi sarebbero niente. La materia dunque non potè esser creata indipendentemente dai corpi; dunque chi creò la materia, creò eziandio i corpi. Il Lamarek medesimo confessa, la materia da Dio creata, da non conocersi se no per merzo de Corpii.

E la natura qual costa o qual persona-è ella mai ? « La natura, ci nesgan il Lamarck, è una polezza in qualche modo meccani-ca, la quale impiega per mezzi l'altrazione universale e la ripulsione, medianti i flutidi sostiti. Non è se non un ordina di cosa, quale non polé darsi l'esistenza. B duopo danque réorrerer al suo sublime autore, la cui viocutà è dappertatto dichiarata dall'esistenza delle leggi di natura, da lui procedenti è un ordine di caginoi sempre attive, estranco alle parti dell'universo. . La natura è immatabili, inalterabile, n'e ha altro termine che il voler del Creatore. Essa non é Dio. . . . nè our aimma universale. Non più a vere uno scopo nello sat operazioni. Non è che un istrumento, o la via parziale , impiegata da Dio per mettere le parti dell'universo nello stato mutabile, in cui sono continuamente. E una specie d'internolio tra Dio e le parti dell'universo per l'e secu-

siee in carentia omnis formae. S. Bonaventura , in II Sentent. Dist. XII , Art. I, Qu. I.

Impunibile et dievre, quoi infermitan unterios tempore processario frontamen injuni. Se cimi materios informi processit divattine, Jose erat issu acte, Jose cimi materios informi processit divattine, Jose erat issu acte, Jose cimi materio injunita i, Dievre igliur materiosa proceedera issu acte, Jose cimi materio proceedera era acte, in aceste, juni displicate contentificationes. S. Ta, Sun, P. I., Qu. LXVI, Art. I. — Est impunibile materiosa testama mortani processione accessiva cue era com una forma a possibile. M. Catera Gent. I. Ill., c. 1. — Non potent posit quod unterios prima per se lubest tidenus in Die distincama de lisa de figurase el compositi, quini data propriet dictar aprici eran accomdum quod est producibili in exer. unterio untera non positat circum increasa de considerari. Int. De Ver. Qu. Ill., s. 5. d. li in S. est. Di. X. XI, qu. 1.

zione della volontà divina, un potere soggetto... Ella produce, ma non crea : questo è il carattere del solo poter divino 1 ». Questa natura del Lamarck è obbliquia a procedere gradatamente nelle sue produzioni : non può produrre a un tempo vegetabili ed animali di tutte le classi, ma dee sempre cominciare dagli esseri più semplici per arrivare ai più composti successivamente aggiungendo sistemi di organi. Così i rudimenti primitivi gradatamente sviluppansi e giungono a costituire le classi più elevate per l' azion lenta, ma continua, di due principii essenziali, la tendenza all' avanzamento progressivo ne' fenomeni di organizzazione, con un grado più elevato d'istinto, d'intelligenza ecc. e la forza delle circostanze esterne, cioè delle mutazioni prodottesi nelle condizioni fisiche della terra o delle mutue relazioni delle piante e degli animali. Se la tendenza al progresso si esercitasse con piena libertà, darebbe nascita nel corso de secoli, insegna Lamarck, ad una scala d' esseri graduata, conducente per insensibili transizioni , dalla struttura più semplice e dal più umile istinto , alla organizzazione più composta ed alla più elevata intelligenza. Ma pel continuo intervenire delle cagioni esterne indicate, la regolarità di quest' ordine è turbata, e il mondo organico ne presenta soltanto un' approssimazione a questo stato di cose , ed appaiono nella serie molte lacune.

Secondo Lamarck, il tipo primitivo, da cui la natura cominció la serie animale, è la monade termine (monte termea), sviluppata in un globelto liquido (le monadi sono esseri microscopici, la cui natura animale è controversa): non decide, se la natura cominció la serie vegetabile da due o da tre tipi. A veretasi di passaggio che le monadi, o in generale gli animali che diconsi amorfi, non trovansi impiciriti o lossili.

Osserviamo da prima che questa natura, la quale fa tante cose (muore i corpi, li cangia, li distrugge e li rinnova), essa diun bel nulla, se prescindiamo dai corpi e dalle leggi, ossia dalle volontà del Creatore, le quali li conservano e li regolano, e da' fenomeni che per esse produconsi. La natura, scrisse Whewell, altro non è che una collezione di fatti regolati da leggi. Il Ranzani, esaminate varie definizioni della natura, accurata e giustissima trova questa : È l'aggregato di tutti gli esseri creati e delle leggi imposte loro dal Creatore 1. Non è dunque la natura un essere creato, nè capace di esserlo o di avere un' esistenza sua propria (per se, secundum se); antecedentemente ai corpi che voglionsi tutti da essa prodotti. Facendo dunque da Dio creare senza più la materia prima, e questa sognata natura, se gli attribuisce la creazione di ciò che non esiste, mentre gli si nega la creazione immediata di quanto esiste. Quanto facilmente gli uomini, nel rimanente incontentabili, si appagano di certe parole misteriose e venerate! Non è nuovo l'abuso della voce natura dalle scuole pagane passato sventuratamente fra noi. Fu deplorato da Lattanzio, come indicavansi con tal vecabelo cose fra loro diversissime, Dio ed il mondo, l'opera e l'artefice 2. Il celebre Boyle scrisse un intiero trattato intorno a questo argomento, nè la voce natura ebbe mai per avventura più severo censore di questo illustre scrutatore della natura 3. Allorchè dicesi qualche effetto prodotto dalla natura , vuol dirsi ch' esso è conforme all'ordine stabilito delle cose ed alle leggi, che diconsi di natura, non perchè poste da questa immaginaria legislatrice senza intelligenza, ma perchè imposte all'universo dal supremo Legislatore. Il lodato Boyle bramaya, tali effetti si dicessero prodotti non dalla natura, ma piuttosto secondo natura. La natura, dice-esso, in guesto caso è la regola o più veramente il sistema delle regole, secondo cui i corpi sono dal Creatore determinati al moto o ad altro. La personificazione di quella vana fantasima, che

<sup>1</sup> RANZANI, Elem. di zoologia, T. I, C. 1.

<sup>2</sup> Isti uno naturae nomine res diversissimas comprehenderunt, Deum et mundum, artificem et opus. LACT. Divin. Instit. L. VII, C. 1.

<sup>3</sup> Boyle, De ipsa natura. In latino fu stampato a Ginevra con le altre sue opere l'a. 1688.

chiamiamo natura, è assurda e ridicola. Eziandio la natura genitrice del Cudworth non fu generata che dalla sua fantasia 1.

La natura generata dal cervello del Lamarck e dall'epoca materialistica, in cui quella nasceva, ha fatto i corpi; e come? impiegando per mezzi l'attrazione, la ripulsione ed i fluidi sottili? Erano queste cose pria che esistessero i corpi? Essa è un ordine di cose. Ma quale ordin di cose finchè non erano cose ordinabili? Onesta natura si compone del moto sparso ne' corpi e delle leggi. che pongono nell'universo ordine ed armonia: ma il moto de' corpi non era prima de corpi, e le leggi, le quali danno ordine ed armonia all'universo, non sono una potenza cieca e non intelligente. nè da essa derivansi, ma bensi effetti del valore di Quei che infinita providenzia ed arte, - Mostrò nel suo mirabil magistero, o risultano dalla proprietà de corpi : queste non esistono. nè le leggi imposte alle sostanze corporee operano, finchè non esistano i corpi. Anche Ovidio unisce ad un Dio la natura /melior natura ) per isbrogliare il caos o formare i corpi organici ed inorganici : Hanc Deus et melior litem natura diremit 2 : ma almeno suppone l'esistenza de' corpi elementari ed il moto, benchè disordinato; e giunto alla formazione dell' uomo, sente bisogno di qualche cosa di più. Una natura la quale nè ha nè può avere un fine o una intenzione nel suo operare, avrà formati i corpi degli animali, e in essi, a tacere di tutto il rimanente, quel mirabile apparato ch' è l'occhio? (qui finzit oculum non considerat) e tanti altri organi evidentemente ordinati ad un fine, ed în manifesta relazione coll'aria, colla luce, col calorico, colla nutrizione . col suolo ecc. ? Avrà trasformato la materia prima (che in sè non poteva esistere) in organismi così artificiosi, dai quali, secondo Lamarck, derivansi e gl'istinti animali e il sentire (ch' esso nega agli animali inferiori , appellati da lui apati , ma lo accorda agli articolati ed ai molluschi) e le facoltà alquanto

<sup>1</sup> Syst, Intellect, Diss. de Nat. Genit. Il Mosemio suo annotatore lo ha

<sup>2</sup> Metamorph. L. I, 12.

superiori, che concede agli animali da lui-generosamente nominati intelligenti (i vertebrati) e la stessa ragione umana, per cui l'uomo s'innalza al Creatore ? Una potenza in qualche modo meccanica chi la concepisce? È una sorella del quasi corpo degli dei di Epicuro, che Cicerone non intendeva : Corpus quid sit intelligo; quasi corpus quid sit nullo prorsus modo intelligo. Un vero strumento, non poleva a Dio servire, se non come istrumento, a un dipresso come a noi servono le macchine ritrovate dall'umana industria. Ma l'Onnipotente, cui volere è fare, ha egli bisogno di macchine o d'istrumenti? E chi concepisce una potenza meccanica, o quasi meccanica, la quale, non è corpo nè anima? E quando questo singolar meccanismo, o quasi meccanismo, esistesse, noi , e gli animali , e le altre creature non saremmo fattura sua, ma del Creatore, il quale con tal mezzo ci avrebbe dato l'esistere. Così un quadro o una statua non diconsi opera del pennello e dello scalpello, bensì dell' artefice, il quale si è valuto di quegli strumenti. Ma nel caso nostro l'istrumento è nullo ed inconcepibile.

Secondo Lamarck, non ci sono vere specie ne' regni organizzati. ma solamente individui. Neppure ciò è vero, nè si ammette dal più de' zoologi e de' botanici. Veggo degli animali, de' due sessi, somiglianti fra loro, e capaci di generare figliuoli simili ad essi. e, come essi, permanentemente fecondi: ho certamente dritto di dire: ecco una specie di animali, tutti questi o discendono o potevano discendere dagli stessi progenitori; questa è una specie distinta dalle altre, cogl' individui delle quali gl' individui di questa o non generano o almeno non producono figliuoli durevolmente fecondi. Siccome peraltro non conosciamo abbastanza molti esseri (e in particolare quelli che troviamo soltanto in istato di fossili). così sovente il naturalista può errare nella determinazione delle specie, o congiungendo in una più specie somiglianti, o riguardando come specie distinte le razze ossia le serie di generazioni di diversità costanti ed ereditarie o eziandio le semplici varietà accidentali e talvolta incostanti. Ma non per ciò la specie in sè è meno fissa e permanente.

Lamarck pensó, le argille esser prodotte dagli avanzi de vegenibili; e, ch' assa pin, hat la nuberia bruta o minerale provenire dall' azione o dalla scomposizione di esseri organizzati! Ore vivezano questi esseri? Ove erano? I fossili più antichi o erano, nol pensiano, radicali ni eltrerno, o aderivano alle rocce subacquee, o certamente friosatio tutti sopra le sostanze inorganiche, tra le quali firmo sepoli.

Ma veniamo più dappresso al punto, che ora abbiam fra le mani, e nel quale Lamarck ha avuto un certo numero di seguaci ed eziandio qualche precursore. Esso combatte l'immutabilità delle specie; perchè, dice, pruove evidenti ottenute per mezzo della osservazione avverano ch'essa non è fondata 1. Ma quali sono le osservazioni e le pruove, per lui, evidenti? Egli prova, che le specie organiche, passano o, a così dire, sfumano le une nelle altre talchè spesso non ci restano, per distinguerle, se non minute particolarità. Ciò è vero per le specie d'una stessa famiglia, ma ne' gruppi diversi, benchè si trovino degli anelli, che congiungono una coll'altra le porzioni della grande ed unica serie animale, mai non manca qualche carattere essenziale, che l'uno dall'altro distingue. La serie animale era la tesi favorita del Blainville : enpure fuegli il più ardente sostenitore della realtà e della immutabilità delle specie. Accenna il Lamarck, che gl'individui delle varie specie, cangiando dimora, clima, vitto, abitudini, ne ricevono le influenze, e da queste notabili cangiamenti, e ciò si vede principalmente nelle niante coltivate dall'uomo e negli animali domestici. Ciò nessuno gli contrasta. Ma quando Lamarck afferma, nuove parti destinate a novelle funzioni, subentrare a poco a poco a quelle che sono sparite, allora, come osserva Lyell 2, esso non cita alcunfatto positivo in appoggio della sostituzione di qualche senso, di qualche facoltà o di qualche organo al tutto nuovo ad altri sonnressi, come divenuti inutili: tutti gli esempii allegati provano solamente che le dimensioni e l'energia delle membra, e così la perfe-

Philos. Zoologique. Paris 1809, T. 1, p. 51, 249, 256.
 Princ, de Geol, P. IV, C. 1.

zione di certi altributi, possono trovarsi, dopo molte generazioni, dimininto per difetto di uso, o per opposito accresitute di mira ribe pri freptuente secrizio: così il can levriero ha debole odorato, ma straordinaria velocità e vista acutissima; mentre certi cani da caccia sono comparativamente quasi beni al corso, and i doorato marrasiglioso. A llorchò Lamark ci parta di forsi del sentimento interno, d'influenza di fluidi stotti e di stili dell' organizzazione, come di cagioni, per le quali gli animali e le piante possano acquistar movi organi, esso ci dà parole in luogo di cose; c. dispresignalo lo regole severe dell'inducione, ricorra a fazioni in no meno ideali della virti plastica delle altre chimere de geologi del modio evo s (Avgl).

Lamarck, senza recare un sol fatto dimostrante nel cangiamento delle circostanze esterne il potere di annientare un organo e di produrne un altro, non prima apparso in quella specie, ammette eiò come un vero incontrastabile e ne trae questa singolar conseguenza. « Non già gli organi, ossia la natura e la forma delle « parti del corpo d'un animale, hanno dato luogo alle sue abitu-« dini ed alle sue facoltà particolari, ma per contrario le sue abi-« tudini, il suo modo di vivere e le circostanze, in cui sonosi tro-« vati gl'individui, da cui procedono, hanno col tempo costituita la « forma del suo corpo, il numero e lo stato de' suoi organi e le fa-« coltà di cui godono. » Così potremo dire che noi abbiamo gli occhi perchè guardiamo, e i polmoni perchè respiriamo l'aria in natura e, se a Dio piaccia, abbiamo il naso per l'abitudine di soffiarcelo. Può essere che il non uso della luce, o il viver continuo in tenebre debiliti a segno l'organo della visione da render ciechi gli animali e dopo una serie di generazioni distrugga l'organo esterno: gli animali osservati nella gigantesca caverna del Kentucky nell'America settentrionale, sembra che ciò rendano probabile, Per contrario dall' esercizio può prodursi perfezionamento, invigorimento e magnificamento di un organo; ma non mai tali estrinseche mutazioni cangiano essenzialmente la struttura degli animali, o fanno comparire parti prima non esistenti, e sulle quali perciò non noteva l'animale fare sforzo alcuno. Si dice, che l'anitra domestica ha l'ala più corta e la gamba più forte della selvaggia: ma certamente le circostanze diverse in cui vivono non hanno create nè quelle ali, ne queste gambe.

Udiamo dal Lamarck qualche applicazione de' suoi principii. « L'uccello va sull'acqua a cercare il cibo, ed allontana le dita « per batter l'acqua e muoversi: in virtù di questi allontanamenti « ripetuti, la pelle si stende e col tempo formansi le larghe mem-« brane congiungitrici dei diti delle anitre, oche ecc. Similmente « le rane, le testuggini marine, la lontra, il castoro ecc. » Digitosque ligat junctura rubentes, disse il poeta delle Trasformazioni 1. parlando del congiunto di Fetonte mutato in Cigno: e il suo racconto è credibile al pari di questi. Pare che se tali animali fossero stati sprovveduti di piedi palmati, anzichè arrischiarsi al nuoto, si sarebbero contentati di cibi terrestri : almeno così ne persuade l'analogia di tanti altri uccelli e quadrupedi. L'anitra e l'oca gittansi nell'acqua per cieco istinto, tutto conforme alla loro organizzazione, prima di saper nulla del cibo, che ivi troveranno. Gl'istinti de' bruti derivano dalla organizzazione e con questa cangiano : è ciò evidente negl'insetti, i quali passata la prima vita nell'acqua, divengono insetti alati e volanti. Al gatto la golosità del pesce non ha fatto ancora nascere membrane natatorie, come nè ad esso nè al cane hà donate ali la brama di far preda di uccelli.

« La giraffa abita l'interno dell' Affrica e vive in lunghi ove la torra quasi sempre arida e senza cibo, l'obbliga a cibarsi delle fuglie degli abier, ci a siorarsi continuamente di giungere ad essi (Notiamolo: la giraffa in questi conati aveva une scopo: era chiunque più intelligente della natura). Da tale abitudine, e mantenuta per lungo tempo in tutti gl'individui, è risultata la lunghezza delle gambe anteriori e del collo, talché innalza il capo a sei metri di altezza. » Moti altri animali vivono in quelle regioni, e fra questi varie specie di rinoceronii, l'ippopotamo, il piadalo del Capo, l'alce, la zabera, il quagga ", e purecchie antibo-

I Ovid. Metamorf. II.

<sup>2</sup> La zebra e il quagga sono specie africane del genere cavallo: il secondo deve il suo nome al grido che emette.

pi: e pur non hunno avula l'ambizione di divenire così aldi. L'elanto africano ha fatto meglio, allungando il naso e acquistando la proboscide che gli presta tauti servigii. E chi ha vedute le giraffe a collo e gambe anteriori più brevi? Ne è vestigio tra gli avanzi sossili di questi animali osservati il Morea o altrover Queste congetture somigliano a cerie favole degli antichi poeti. Il corvo è erce, percib Apolo lo rese tabe i. ne rasa rosseggia perché fi tinta dal sangue di Venere : il giglio è candido, da che ci caddero sopra alcune gocce del latte di Giunone. Spiegano alla lore manieta finto supposto: no non ci dienos chi abbia lor rivela glie attichi corvi candidi come cigni, i gigli neri, e le rose prive del loro vasco colore.

Introducendo dei cavalli nella stalla, fale trovar loro la mapiadosi in alto, inché debbano tener la testa clevata, mentre mangiano, cio è quasi sempre: alzate quella un jeco ogni settimana: qual cosa otterrele? Cavalli coll'abitudine di tener la testa, alta: to dublio se essi, o i loro figli, similmente educati, avramo il collo e le gambe anteriori più lunghe del consucto. Poniamo che si, arà una razza di cavalli, poso diverse adule altre; cuo una specie incapaco di produrre, unendosi agli altri cavalli, prole perfetta e feconda.

Così le modificazioni supposte alla fine non sarebbére compite netamorfosi, nè formazioni di nuovi generi, ordini e classi di viventi; mentre non meno che tutto quesfo si vuole, la natura avere fatto, trasfermando e perfezionando, senza però propossi uso pos. Si è domandato ai assenlario di questo sistema, perché, dopo tanti secoli, il più fra i viventi mantengasi nel più basso stato, mentre un minor unumer di specie ha falto progressi così prodigiosi, e come ci siano tuttora tante piante crititogame. Lunti ani-natelti infassira i canti polipi; e perchè il progresso si o querato così tregolarmente. e il regno animale presenta interruzioni cono il regolarmente. e il regno animale presenta interruzioni cono così tregolarmente. e il regno animale presenta interruzioni cono di montanti di soddisfacente risposta insegnandoci, la natura non esser mai oziosa, ma di continuo occupta alla formazione dei rudimenti clementari della vita animale e vegedabile, ed ogni di ricominicare, percosi dire. I opera della rezzione, formando

delle monadi o dei rozzi e primitivi abbozzi , sole cose viventi , cui essa dà l'essere direttamente. Ma perchè in tanti secoli non si è veduto, nè alcuna tradizione ci attesta, aver essa dato l'essere . almeno indirettamente a qualche vivente di grado non tanto infimo? Perchè, a memoria d'uomini, niuna specie acquatica si è trasformata in terrestre? Perchè niuna nuova specie è comparsa nel regno animale o vegetabile? Diremo la madre natura per troppa età indebolita ed isterilita poter soltanto darci imperfetti e mal discernibili abbozzi , ma non più trasformarli in piante ed animali più perfetti e maggiori? Questo sarebbe ricadere nella vecchia dottrina di Enicuro, esposta da Lucrezio. Viz animalia parra creat quae cuncta creavit - Saecla, deditque ferarum inqentia corpora parts (Lucr. II, v. 1151). E pure Lucrezio credeva alle generazioni spontanee più di quello che il progresso delle scienze di osservazione permetta ora a chi più ne sarebbe contento. I moderni, volendo la tendenza continua all'avanzamento, alla progressione, non credo che abbraccino questa vieta dottrina.

Se noi altri ne dice, non la materia inintelligibile del Lamarck. ma l'ordinaria materia bruta in virto delle leggi immutabili imposte alla natura . tramutarsi in esseri organizzati e questi in altri sempre più perfetti, dice cosa non confermata, ma contraddetta dall'esperienza di molti secoli, e cosa che niuno intende, e perciò non può provarsi . ma senza più arbitrariamente asserirsi. Lo ha confessato Isidoro Geoffroy St. Hilaire: tra la materia bruta e la vivente, non sono solamente de' limiti , vi è un abisso : aggiunge a ciò saviamente il ch. sig. prof. Purgotti : e niun naturalista può in buona fede negarlo 1. L'organizzato, secondo le leggi di natura, nasce sempre dall'organizzato, e perciò i primi esseri organizzati de' due regni, poichè esistono, sono necessariamente opera immediata del Creatore. Come la materia bruta trasformasi nell'organica? Per qual forza o legge naturale la prima tramutasi in pianta perfetta, o almeno in germe, in ovulo, in grano, dotato della forza di assimilazione, e capace di produrre il vegetabile

<sup>1</sup> Discorso Prelim, alla chim. organica. Perugia 1857.

perfetto alto esso a riprodurs? Come passano uno nell'altro il tarnto sepolo vivo, il quale palessa il asgaco olfatto de' cani e de' maiali, ed il fungo che vivo tutto campato in aria, sostenuto appena dal terreno? C come le piante accidicadi mutansi in piante monocotillecini, o questo in dicotilidoni? Ma l'asciamo pe ipante, alle quali portà il leggitore in gran parte applicare ciò che passismo a dire degli animali 1.

Supposiumo, contra tutti i fatti e tutte le leggi consociute del fregnizzazione, che un primo genre organizza la sias spontanemento prodotto in un globelto liquido: questa molecola organizzata, che non ha alcum organo per proteggerist, per matéria e per isvaluparsa e quindi non è vitale, tuttavia ai sviluppi in un infimo animaluccio, divenga un infusorio, come ai è preteso. Spesso si sono osservati glifunsorii nascero de assersi simili a loro, ciò che non favorisce punto il siglema che esaminiamo. E pei da questo infusorio procederi il regno animale ? Pordurri e assu ma spagna, essere che mai nimo vide nascere se non dalle spugno? E queste produrramo i coralli. gli echini e la stelle di mare ? Senza più predrecti in supposizioni affatio inversimili, v desta che biosgonerbbe ammettere tanti germi primitivi quante si enumerano specie o almeno generi di animali.

Se prestiam fede ai nostri avversarii, um individuo sviluppa successivamente gli organi, contenuti in germe nel tipo primitivo, e cosi formanni le specie: vi è . el dicono. unità di composizione, almeno per clascum gran tipo. Tatto è in tutto insegnasi in certo senote: in ogni animale, ciascuma parte rappresenta il tutto, e ciascum animale è la rappresentazione di tutto il reno animale, polchò in ognumo possono ritrivavara iltute le parti, che sono negli altri. Converebbe provassero, che, non diciamo piracipi elementari, ma che le lor ocondiziazioni, ossia i principi il immediati, sono i medesimi in tutti gli animali, che la struttura edi il numero del tessuiti, degli organi e degli apparati, sono per tutti gli stessi, e così renderebbre la loro tesi meno assur-

<sup>1</sup> V. Sorigent, La Cosmogonie etc. pag. 306, 324.

da e non mancante nel fondamento; non peraltro provata nè verisimite, poichè resterebbe a dichiarare come sieno potuti divenire es. gr. o apparati de' sensi o della loconozione quelli che non erano se non rudimenti e così oscuri che il più, exiandio dei zoologi, non li conosce per tali.

Ma le cose indicate per essi non si provano, ed alcir, ed tilli, dimentrano i contrario. Giltimo pobel esempir. La fibrina, principio immediato de'. mascoli, esiste in tutti gli animali dostasta collidare, ci lipo in tovaria 71 llatte, tanto essenziale salla classe più elevata de' vertebrati, ai mammiferi, manca alle altre soni diaminali; altre essenziale vanta di si diaminali; altre essenzane fluido e semilulule sono predotte seltanto per secrezione in una classo, o in un ordine o, in qualche genere di bruti. Ess. gr.: il velono non è in tutti i retilli à pure in molte specie della famiglia cui appartengono i serpenti velenosi; il il muschie da llere sostanze sono propried ii pochissime specie.

Lo scheletro trovasi solamente negli animali vertebrati. Altri animali (i testacei ) hanno invece parti dure esteriori , le quali servono loro come di asilo e diconsi «gusci : altri ( i crostacei ) le hanno pure, ma sottili e soprapposte alle diverse membra per modo, che tengan luogo d' integumenti e chiamansi croste : ad altri manca tutto ciò. Supponiamo il tessuto nerveo eziandio negli animali, ne' quali non può osservarsi, ancora nelle spugne : supponiamo in tutti un sistema muscolare ; non si negherà , noi penslamo , molte sue parti mancare ad un gran numero di animali : i muscoli delle membra, ossia degli organi di locomozione mancano agli animali privi di essi organi. Gli organi dell' olfatto, della vista e dell'udito, ove sono negli animali acefali ? Quante differenze fra gli organi della vista negli animali che ne sono forniti. e così fra quelli dell' udito! In certi animali articolati si trovano gli occhi multiplici, composti secondo un tipo che più non appare, scendendo e ascendendo nella scala animale. L' occhio degli uccelli è più complicato di quello de' mammiferi ed ha delle parti di perfezionamento : la complicazione e la perfezione degli organi non vanno dunque crescendo in tutti i punti a misura che ci innalziamo nel regno animale. L' orecchio esterno manca ai pesci, a molti uccelli ecc.

Gli animali hanno organi atti ad estrarre dal tubo digerente l'alimento, preparato e liquido, ed altri organi per trasportare esso nutrimento alle varie parti. Questa distribuzione del nutrimento non in tutti procede ad un modo, e diversi sono gli organi inservienti a colesta funzione. Il fluido nutritivo, da prima quasi senza colore, aggirandosi pel corpo, divien rosso negli animali vertebrati e in non molti vermi : in questo solo caso gli antichi lo chimavano sanque, altrimenti sanie: ora estendesi il nome di sangue ad ogni liquido nutritore, qualunque ne sia il colore, ed i vasi conduttori diconsi vasi sanguigni. Questi vasi ora hanno un centro comune, cui tutti sono diretti, ora non lo hanno: quando vi ha questo centro, ivi è il più delle volte un viscere muscoloso cavo internamente, ove sboccano le vene e onde escono le arterie : è il cuore : per lo più è unico ; ma vi ha degli animali , che ne hanno tre, de' quali peraltro il medio può riguardarsi come il centro, a cui dirigonsi i vasi sanguigni. La circolazione del sangue si opera in modi assai diversi nelle differenti classi di animali. Come tante e così essenziali differenze, se gli animali sono tutti usciti di un sol tipo primitivo, unico prototipo di tutta la serie animale? I mammiferi ruminanti sono timidi, nutriti di erbe abbondanti, forniti d'un sistema digestivo particolare, che permette loro di prendere in fretta cibo copieso, per ritirarsi poi a ruminarlo e digerirlo a loro bell'agio, e d'una dentatura in relazione col sistema digestivo, atta a strappare e tritare i vegetabili : si ridurranno essi ad un tipo medesimo co' mammiferi carnivori, animali sanguinarii, nati a nutrirsi di carne, collo stomaco melto più semplice, il capale intestinale melto più corto, diversamente dentati e in modo evidentemente ordinato alla loro destinazione, come pure i membri e in particolare le loro estremità! Se osserviamo una collezione di scheletri di vertebrati (nel ri-

Se osserviamo una collezione di scheletri di vertebrati (nel rimanente del regno animale nulla è di simile) vediamo certamente molta relazione. E pure quante diversità! Qual impossibilità di concepire la natural trasformazione di uno in altro, alquanto lontano sella seriet [Quanta xariekh nel numero e nella forma delle vertebre : il numeno delle più fisse (cerviculi, dorsali e lombari) varia da un gruppo all'altro, ed eziandio in un medesimo gruppo. Le vertebre caudali mancano in alcuni gioneri o in altre seno sai varie di numero. Nell' ordine delle eximinei, aleme specie sono prive di coda, altre l'hanno assal breve o mediocre, o lunga ma non prensile, ed altre lunga e prensile (fatta a predere e stringere i corpi), la quala serve ad esse quasi di una quinta mano, come vedesi in parecchis specie americane. Nell' ordine dei chirotteri ! [pipistrelli e simili animali)] alcune specie sono sprovedute di coda, ed altre l'hanno più o mono lunga. Nella classe degli andibi sono i due gruppi vicini, i baltraciani (rane ecc.) e le salmanadre : tirmi unival i dota da ecconde non con successi de simili animali) alcune escale della sono i due gruppi vicini, i baltraciani (rane ecc.) e le salmanadre : tirmi unival i dota da ecconde non con successi della conde di superio della conde del

Questo succinto saggio basta a provare che v ha diversità ne componenti immediati, ne t'essuti, negli organi ecc. specialmente nelle varie classi e ne varii ordini, e questi fatti à vaverano in tutti i tessuti, in tutti gli organi e così in tutto fe funzioni. Dueque unità di composizione non è nel regon animale, ne questo ha potto formarai per lo sviluppo successivo degli organi posseduti dall'animali gio nel principio della vita animale.

La tosi da noi fig qui esposta contro il Lamarck ed altri, i quali negato la esistenta di vera specio permanenti el immutabili nel regno animale, viene vie meglio rincalzala, se si osservi che nelte varie province di questo regno manca al tuto l'uniti di forma.
Infatti noi troviamo in esso, secondo De Biainville tre grandi tipi
di forme guerrali, che lo dividuou come 'in tre sotto vegui, 1.
et eremone/o a nemo?o, 2. eraggiatio, 3. e3 reputatioo bolisterale.
Al primo appariengeno gl' infini animalucci, di forma sfevoidale le
lea jarma cab e quidin dinderrimatta per la unione in uno di un
certo numere d'individui formanti una massa contisas. Se prescirdiamo da questi, o piutoteo li uniono co raggali sotto uno stesso
gran tipo (Invero la forma sferica, in essi primitiva, poi congiungersa illa radiala allora gli animali radiati sono e diconsi gl'infi-

<sup>1</sup> Chiropteri, o con dita alate,

mi della creazione animale. Per astrazione geometrica possiamo declimente derivare la forma raggiata dalla sferica, ma non è agevole intendere come dalla forma semplicissima de primi anima-letti proceda quella così complicata delle asterire o stelle marine e degli echiai o ricci di mare, coll apparato osseo complicatissimo, che fin bizzarramente appellato fanternae di ariatotile. Ma passimo ciò. Un uomo di buon senso farà derivare dalla forma di un animale raggiato quella di un verme di terra, di un erostacco, di una farfalta? Per nulla dire di quella di un pesce, di un rettile, d'un socollo, d'un nammifero.

Il tipo degli animali bilaterali, ossia di quelli che hanno un asse medio, e a'due lati di esso organi e membra doppie e simili. simmetricamente disposte : súddividesi in tre tint : de' molluschi . degli articolati e de' vertebrati : ond' è che nossono distinguersi nel regno animale cinque grandi tipi. Ora fra le specie o i generi o le famiglie appartenenti ad un medesimo tipo non si vede tale unità di forma che possano credersi probabilmente derivare una dall'altra. Si è osservato, per cagion d'esempio, che dall'ostrica, mollusco bivalve ed acefalo, non poteva derivarsi un mollusco univalve avvolto a spira, senza opercolo, a testa distinta, armato di tentacoli ecc. Come le due valve sonosi modificate per farne una di forma al tutto diversa? I più elevati de' melluschi, come le seppie e i polpi, spettano alla forma bilaterale ed allo stesso tipo di organizzazione che l'ostrica : tuttavia tentisi dedurre la lor forma da quella dell'ostrica, e si vedrà quanto sia agevole ridurre un animale a testa e tronco distinti , con tentacoli inservienti alla locomozione, con organi de' sensi determinanti la forma della testa, alla forma d'un animale senza testa, senza organi di sensi speciali e senz' altro strumento pel moto se non un tessuto contrattile e un muscolo, che chiude le valve. Quanto più è assurdo ridurre ad essa la forma più complicata di un crostaceo, di un nesce, di un cetaceo! E pure l'acqua del mare è il soggiorno comune di questi animali: se i mezzi determinassero le forme. come sarebbe differenza totale fra esseri abitatori dello stesso mezzo?

Ci piace accennare una osservazione intorno alla cristallizzazione. Nel regno-minerale non sono vere specie, nel senso zoologico e botanico; sono peraltro veri individui e sono i cristalli. Le forme di questi possono avere gli assi uguali o no. Le prime hanno somma regolarità; tutte le facce similmente disposte attorno a un centro, come i punti d'una superficie sferica. Nelle altre o è un asse principale, attorno a cui tutto è simmetricamente disposto, o sono tre assi disuguali. Sono dunque tre tipi di cristallizzazione: 1.º equiasse (regolare o sferoidico): 2.º sfometrico: 3.º inequiasse. Tre ottaedri, uno regolare, uno simmetrico (isoscele a base quadrata); ed uno a base rombica danno idea di questi tipi. I cristalli di un tipo deviano sovente per diverse fisiche circostanze dalla forma che dicesi la forma primitiva di quella sostanza, ma non a segno di assumere forme appartenenti ad altro tipo. Ora, domandiamo, se i cristalli, formati senza più per l'unione di molecole simili, e passanti così facilmente d'una in altra forma, pure non possono passare dalle forme di uno a quelle di altro tipo, quanto meno ciò potranno gli animali tanto più costanti nelle lor forme, e procreati da' loro simili! Le forme degli animali alquanto elevati, che mostrano il corpo divisibile in due metà simili da un piano longitudinale, più volte ristretto e dilatato nella sua lunghezza, e dotato di appendici diverse fra loro, saranno prodotte da una forma raggiata attorno ad un asse, da una piccola sfera o da un ammasso irregolare di tali sferette? Direte: un uovicino globoso trasformasi peraltro in bruco e poscia in farfalla. È vero : gli individui delle varie specie passano per più stati prima di giungere all'ultimo perfetto, nel quale soltanto sono fecondi, ma non producono esseri di specie diversa dalla loro, bensì il primo stato di questa. Un lumacone nudo o senza guscio non vi parrà differire gran fatto da un bruco (o larva d'insetto) : ma è in tanto differente Che quest'è in via, e quello è già a riva 1. Quello è perfetto e fecondo ed atto a produrre esseri che diverranno simili a lui: il bruco è in via , è una larva , che nasconde la sua forma perfetta .

<sup>1</sup> Dante, Parad, XXV, 54.

non è giunto al suo stato compiuto e fecondo, al quale pervenendo produrrà esseri, come esso, trasformabili ne varii stati convenienti alla sua specie, non mai in una chiocciola o in uno scarabeo, o in uccelletto o in pipistrello.

Nè solo delle grandi province del regno animale è ben distinta e diversa la forma , ma lo è abbastanza ne' generi e nelle specie congeneri. Il volgare buon senso, almeno intorno agli animali di sufficiente grandezza, non facilmente s'inganna. Chi vede, ancora per la prima volta l'elefante, l'ippopotamo, il cignale, il rinoceronte e il tapiro, li giudica esseri di forma affatto distinta, benchè i generi, cui appartengono, pongansi tutti nell'ordine de' pachidermi. Lo stesso dicasi de' varii generi de' ruminanti (camello, cervo, giraffa, bue, capra) ecc. Qual garzoncello, avvezzo a vedere cavalli ed asini, confonde questi con quelli, e non li distingue solo all'aspetto, anche senza por mente ai particolari caratteri? E pure queste due specie hanno tanta somiglianza fra loro, che il Buffon 1 credè bene impiegate parecchie pagine, per venire a questa conclusione. « L'asino è dunque un asino, e non è un cavallo dege-« nerato, un cavallo a coda nuda ; non è uno straniero, un intru-« so, un bastardo; ha , come gli altri animali, la sua famiglia, « la sua specie e il suo rango; il suo sangue è puro, e quantunque « la sua nobiltà sia meno illustre, ella è tanto buona e antica « quanto quella del cavallo, » Direte : maggior somiglianza veggiamo tra il cavallo e l'asino che non tra certe razze di cani, es. gr. tra il can barbone e il levriero, e pure questi diconsi appartenere ad una unica specie. Si , risponde il Buffon ; « perchè il « barbone ed il levriere producono figli atti a generarne essi de-« gli altri fecondi, mentre la cavalla e l'asino spettano certamente « a specie diversa, perchè non producono insieme se non indivi-« dui viziati ed infecondi, » Di fatto, il volgo, che anch'esso a suo modo classifica, e col variar de'nomi indica il variar delle specie, unisce con solo un nome le tante razze di cani, ma distingue con due nomi diversi l'asino ed il cavallo.

<sup>1</sup> Hist. Nat. L'Asse.

Questo era anche pel Buffon, l'essemial carattere distintivo delle apecie. Si può sempre, eggli insegna, l'irare usa linea di divisione tra due apecie, cioè tra due nuccessioni di individui, i quali si riproducono e non possono mesceroi 'dondo origine a monoca specie', come possono unitrà i una specie duei successioni di 'dindividui, che si riproducono mescendosi: questo è il punto più siabile che abbiamo in istoria naturale. Tuto le altre soniglianzo o differenze, le quali possiamo osservare, non saranno nè coal coatanti, ni soci reali, nè così certo ».

Nè le osservazioni geologiche punto favoriscono il sistema della trasformazione delle specie. Se fossero reali le belle metamorfosi, da esso supposte, queste sarebbero graduate e lentissime e perciò forse inosservabili negli esseri viventi; ma negli strati fossiliferi formati allorchè queste cose , secondochè ci si insegna , avvenivano nel corso d'innumerabili secoli, dovremmo trovare degli esseri intermedii fra ciò che un tempo furono e ciò che suppongonsi esser dipoi divenuti, degli esseri rappresentanti o i grifoni di Ctesia, metà aquile e metà leoni, o le chimere, le sfingi e i centauri dell'antica mitologia : si osserverebbero molti esseri estinti e divenuti fossili nell'arcilunghissimo spazio di tempo , che si suppone scorso durante il tramutamento d'una forma animale in un'altra di classe o di ordine superiore. Vedremmo es, gr. tra i fossili degli animali raggiati, i quali, ritenendo la loro forma, alquanto forse deformata, si sono in parte investiti di quella d'un mollusco, o di un insetto, o de' molluschi bivalvi spettanti a qualche genere di acefali, che cominciavano a nobilitarsi , mettendo fuori un poco di testolina , ora una tellina per metà tramutata in un granchio, ora un granchio che ha in parte acquistate le vertebre di un pesce, ora un pesce che ha assunti i piedi del coccodrillo, ora una rana, in cui cominciano ad apparire piume ed ale d'uccello, o vuoi un uccello, che cangiando le piume in pelo, le ali in piedi digitali e membranosi, il rostro in denti, si tramutava in pipistrello, o un ruminante, che noiato del vitto pitagorico aveva in parte acquistati i denti e i pie-

17

di d'un carnivoro, o d'un quadrupede che invaghito, forse per sottrarsi alle fiere, di dormire e vivere sugli alberi, aveva cangiale le membra anteriori nelle mani di un quadrumano. Ma, disgraziatamente pe' nostri amatori di metamorfosi, nulla si è trovato di ciò. Procediamo.

Pretermettiamo gli animali morgi o irregolari, che si aspeterbe ritrovaro o soli, o in poca compagnia, ne' terreni palezozici, nè in essi. come più addietro abbiamo avvertito, mai finora si sono osservali. Gli animali raggiati abboudano in essi, come negli altri terreni formati in seno alle acupe, e deiandio ne' mari odierni, ma è da notare che le specie della classe meno detvala, i zoditi, non trovansi soli negli strati inferiri: per opposito, sono miste nei medesimi strati, nelle stesse giaciture, le specie delle varie classi degli animali raggiati, e di tutte le famigie di queste classi perciò le specie più complicate del tipo con quelle che lo son meno. Ciò anora non bene si aggiusta al si-stema che essaminiamo.

Nos solamento molti animati raggiati, ma son pocha generi rivavati ne' primi terren fossilifori, rinvengonsi altres ne' terreni superiori, di origine meno antica ed eziandio ne' mari d'oggidi. Come mai questi animati, contenti della umile loro sorte, nello spario di tanti secoli, non hanno ambito di emulare i loro stretti congiunti e d'innalzarsi, come essi, a più alti gradi nella scala animale?

I molluschi dividonsi in due grandi gruppi, gli acefali e i cefalati i. Nel primo i brachiopoli 2 sono le specie più complicate /più complicate o più perfette, in geologia, sono sinonimi) e in quello de' molluschi con capo tengono il primo posto le specie dell' ordine de' cellopodi 3 : or questi e quelli abbondano tanto

<sup>1</sup> Ѕепга саро е кол саро.

<sup>2</sup> Molluschi testacei, apodi, con due tentacoli eiliati, carnosi e avvolti a suira.

<sup>3</sup> Molluschi cogli organi del moto disposti attorno alla testa.

negli strati situriani più bassi, quanto negli altri; e vi sono rappresentati da un maggior numero di specie che le famiglic o gli ordini inferiori dei due gruppi presi separatamente.

« I molluschi abbondantissimi in tutti gli strati marini. scrive ii sig. ab. A. Sorignet, in luogo di offirci per tutto il miscuglio di generi più diversi, dello specio più lontane, avrebbon de-vudo lasciare, almeno in alcuni punti del suodo primario, qualche ruscia delle loro successive trasformazioni , e mostrarcisi qualche volla in ordine analogo a quello, che seguono ne quadri zoologici di Lamarek: ma nulla di ciò si avvera, come ci pruvavano i fatti 1.»

Non mancano ne terreni paleozoici gli animali articolati. Non è duopo far di nuovo parola de l'ribbiti tanto copiosi in que ler-nic. Gli espedio i insetti propriamente delti suno poco numero-si. Si sono citate delle ali di farfalle o delle impronte di ali di scarabiei nelle ardesie alluminose delle minere di Andrarum nella Svezia: questi fossili erano associata il trilobiti.

Në macano veriebrati in questi terreni, cioè pesci e rettili, quantunque non siensi rinvenuti nelle parti più basse e più antiche di essi. Così in questi trevansi rappresentati I grandi tipi del regno animale coi maggior numero delle loro divisioni, ed alcain nelle loro specie dabastanza chesate. Dunque, conclude l'ab. Sorignet, non v<sup>i</sup> e stata trasformacione di questi tipi; ne delle fron specie le une nelle altre. Aggiunge cosa alcune analoghe soservazioni intorno ai vegetabili, edi muoro conchinude: i futi antamici ej esologici tengono il linguaggio stassi del Genesie con lai eccerdanzi ad integnarci, che le specie regetabili ed unmati non retali. e furrono ul algloso notro nabilite da Creatore.

Alcuni recenti scrittori attribuiscono le supposte variazioni delle specie soltanto ai mezzi ambienti , senza chiamare in aiuto . come Lamarck, le tendeuze, le brame e i bisogni di essi animali. Così il sistema può applicarsi eziandio adi esseri non sensitivi .

<sup>1</sup> V. SORIGNET, pag. 325-330.

sibile, più assurdo. E qual maggiore assurdità che assegnare per cagione efficiente alla trasformazione delle specie, senza più, qualche mutazione nell' aria o nell' acqua ? Supponete molto più elevata ne' primi tempi della vita la temperatura di questi ambienti che non è la presente (supposizione assai verisimile): poteano allora vivere molte piante, almeno fra le acotiledoni e le monocotiledoni, le quali ora nol potrebbero, e forse ancora alquanti animali delle classi inferiori , molti de' quali ( animali e vegetabili ) saranno quindi periti per abbassata temperatura. Ciò può essere: ma la differenza di temperatura convien racchiuderla fra ristretti limiti ; dacchè la temperatura degli ambienti troppo elevata è bensì atta ad arrostire ed a lessare gli esseri organizzati, non già a prosperarli : ed all' acqua vieterà o toglierà lo stato di liquidità. Il decrescere della temperatura può avere per opposito resa fisicamente possibile la vita ad altri viventi , decrescimento peraltro discreto, poichè se passi certo segno è distruttor d'ogni vita e solo atto a conservare i cadaveri. Una temperatura a un dipresso uguale su tutta la superficie del globo, può render possibile una stazione cosmonolitica alle specie organizzate . la muale sarà poi a molte vietata dal variare della temperatura nelle diverse regioni : ma nulla più. Una maggiore ( ma non troppo maggiore ) abbondanza d'acido carbonico nell' atmosfera umida , congiunta al gas ammoniacale o ad altro, può trovarsi propizia ad alcuni vegetabili ; e li farà più grandi , più robusti per avventura e più fecondi : ma è funesta alla vita animale , specialmente agli animali a respirazione aerea. Ora alcuni di questi, comechè degl'inferiori fra questi, trovansi ne' terreni paleozoici, quantunque nelle parti superiori di essi : e ciò prova che da tempo assai antico la costituzione chimica dell' atmosfera non differiva o poco differiva dall' odierna.

La luce ha illuminato il globo terracqueo anche ne' primi tempi della vita animale : lo dimostrano gli occhi di tante specie di trilobiti. Se fosse mancata, probabilmente sarebbe obliterato l'orga-

no della visione. È noto che certi animali passano per altri stati prima di giungere allo stato perfetto nel quale soltanto possono riprodursi, e vivono frattanto nell'acqua: se fosse a un tratto mancata loro la luce e l'aria, quelli che si trovavano in questo stato imperfetto, sarebbero verisimilmente restati in esso fino alla morte, nè mai sarebbero stati atti a contribuire alla propagazione della propria specie. È assai curiosa l'esperienza di W. Edwards, il quale impedi ai girini 1 di convertirsi in rane o in rospi, privandoli affatto d'aria e di luce : i girini continuarono a crescere : e crebbero anche straordinariamente, ma rimasero sterili girini . viventi nel resto la vita de' pesci. Il fisiologo Claudio Bernard ripetè ed avverò questa esperienza, come riferisce il cel. Babinet. Ouesto osserva che se i girini si fossero riprodotti co mezzi ordinarii, avrebbero costituita una vera specie per un arrestamento di sviluppo 2. Pare che questo discorso sia come dire : se questi girini avessero formata una vera specie capace di riprodursi, avrebbero costituita una vera specie: ciò che niuno vorrà negare. Ma la cosa essendo riuscita tutto altramente, l'esperienza ha favorita la dottrina della esistenza reale e della stabilità delle specie e non la opposta. Non vediamo come questo illustre scienziato abbia potuto concludere: Egli è dunque permesso di credere che col mezzo di agenti esterni potranno profondamente modificarsi le nostre specie presenti. Dall'esperienza citata deducesi che, almeno in certi casi, le maggiori fisiche modificazioni dell'ambiente tolgono agl' individui il propagare la specie, anzichè dar loro il potere di procreare nuovi esseri, così radicalmente modificati da potersi dire nuove specie.

Lo stesso dicasi rispetto ai due possenti modificatori della superficie del globo, acqua e fuoco. Gli incendii (vulcanici o altri) certamente distruggono gli esseri organizzati, ma dalle loro ceneri non escono delle fenici. Un terreno inondato e brulicante di esseri marini, esca delle acque (per innatzamento o per altra cagione) o

1 Cosi appellansi le larve acquatiche, che quindi divengono rospi e rane. 2 Revue des deux mondes, 1856, T. III, pag. 880. per converso un terreno acciuto inabissi ne' futti: queste metamerissi non sono favlose, henche trovinsi rammentate da Ovidio 1: una certamente non mai produssero altra metamerissi nei viventi, se non trasformarli in cadaveri. Per taeere dei tauti animail acquatici immobili, i pecei abbandonati dall'usato ambiente, ed inetti nei novello a respirare ed a procacciarsi il cibo, che altro poterono fare? Ponitamo en lunovo mezzo la virti inconceptbile di tramuture le branchie in polmoni e le pinne in pidi, per insensibili gradazioni e con lumphismo segazio di tempo: le povere bestie, mentre appena questo lento lavore comincia ad abbozzarsi, sen morramo in hreve spazio di tempo per mancanza d'alimento e di usepiro. E gli animali terrestri annegati varanno essi agio di mantenersi in vista, finche la operazione lentissima del nuovo mezzo abbia agio di trasformarti in pesci o in redarei?

Il celebre naturalistà inglese Carlo Darwin ha pubblicato l'anno scorso in Londra un'opera sull'origine delle specie 2, la quale ha prodolto, si dice, gran sensazione in inghilterra, benché non sia che l'estratto o il compendio di un'opera unggiore intorno alla quale egli tuttera si occupa. Non pou negarsi che la sas doltrina si avvicini a quella del Lamarck, pensando esso pure che i diversi caratteri zoologici sieno il prodotto di graduate modificazioni. Egli crede, a cagion d'esempio, che gli antenati degli urcelli

## 1 Pitagora è introdotto ad insegnare.

Vidé op wad ferrat quosdam mildinima tellus Eue freitum: vidi facta ex aepore terrat, El precul a pelago conches incurer marinat, El retus insteato et in motilista ancora mamis: Quodque fui campus, vallem decursa aequirum Feelt, et dusie mous eti deductus in aequir; Erep poladosa ficts humus sert aerus, Quaeque sitim tulerant, stopata paludibh humant. Quaeque sitim tulerant, stopata paludibh humant.

2 On the origin of Species . . . by CRABLES DARWIN- Lond. 1859.

mancassero di ali, e queste siensi a poco a poco svilupnate, durante una lunga serie di generazioni : che il verme di terra e la farfalla discendano da un arcavolo comune per mezzo di successive modificazioni ecc. Proposizioni che possono piacere ad una libera immaginazione, ed esporsi in modo ingegnoso e seducente. ma non mai dimostrarsi. Un altro illustre scienziato (F. 1. Pictet) ci ha dato intorno a quest'opera un articolo, inserito nella Bibliothèque Universelle di Ginevra 1. Niuno, pensiamo, potrà lagnarsi, che il dotto inglese sia qui trattato con soverchia severità. Comincia il Pictet dal lodarne l'esposizione de' fatti, ma più non osa seguirlo, allorchè da premesse, a suo parere, prudenti , giuste e limitate vede uscire delle conseguenze teoriche esagerate ed estreme. Trova ch'esso prende per base (come il più degli scrittori . che studiano le variazioni specifiche) le graduate modificazioni . dalla domesticità prodotte negli animali usufruttuati dall'uomo, le quali, per quanto sappiamo, sono maggiori di quelle, che hanno luego nello stato selvaggio. Tali modificazioni tendono a divenire ereditarie : ma questa tendenza è limitata dall'altra del ritorno al tipo originario, allorchè cessa l'azione delle cagioni modificanti. Aggiunge il Pictet « M. Darwin , ammettendo da un lato la possibilità di variazioni leggere, e dall'altro immensa serie di secoli. moltiplica uno per l'altro questi due fattori, ed arriva ad ammettere variazioni possenti e profonde, non solo nelle forme esteriori , ma ancora negli organi più essenziali. Esso ammette così la modificazione successiva de' caratteri specifici, poi generici, quella de limiti delle famiglie, degli ordini e delle classi e, spinto da una inflessibil logica, è condotto a dedurre tutti gli animali d'oggidì, e quei delle faune anteriori, da un piccolissimo numero di tipi primitivi e forse da un solo. Deduzioni così ardite non mi sembrano giustificate dai fatti, e per accoglierle ci vorrebbe una più possente argomentazione. A' miei occhi sorge immediatamente una obbiezion generale: nulla prova che variazioni leggiere e superficiali possano alla lunga cangiar natura e degenerare in

1 Bibl. Univ. Archives, T. VII. n. 27, Mars 1860, pag. 233.

modificazioni così gravi. Non trovo negli esempi allegati da M. Darwin niente che m'autorizzi a credere, che qui non trattisi se non di niù o meno, e se mi si mostra che in seguito di alcune migliaia di generazioni, la taglia, il colore, la forma d'un rostro poterono esser modificati, la proporzione delle membra un poco cangiata ecc. non posso concludere, che altre migliaia di generazioni o di anni cangeranno una branchia in polmone, produrranno un'ala, creeranno un occhio o tramuteranno un ovinaro in vivinaro. Tutti i fatti conosciuti dimostrano per contrario che l'influenza prolungata delle cagioni modificatrici ha effetto costantemente racchiuso fra limiti assai ristretti. Nelle modificazioni occasionate dalla domesticità, le quali probabilmente sono non poco maggiori delle variazioni naturali, non troviamo esempio d'una influenza esercitata per modificare i caratteri essenziali di un organo. I cani, più degli altri animali domestici tramutati dal loro stato originale, sotto le loro forme esterne tanto diverse, conservano una sorprendente costanza di caratteri. Niuna prova o esempio può persuadermi, che allo stato selvaggio le variazioni non sieno superficiali o leggiere, come negli animali domestici, ma profonde ed essenziali. Per accettare le conseguenze di M. Darwin, mi saria duopo aver veduto, in un caso noto, un principio di formazione d'un organo importante o una modificazione di qualche valore ne' suoi caratteri costitutivi. Finchè non si pruovi che nell'ordine della generazione diretta possono essere regolarmente introdotti de' gravi cangiamenti, me la tengo coll'osservazione giornaliera, che m'insegna il contrario. Tutto, nella natura vivente, sembrami proclamare questa tendenza alla conservazione delle forme specifiche. Mentre veggiamo, che da migliaia di anni una ghianda riproduce costantemente una quercia con tutti i suoi caratteri e le sue particolarità, e riflettiamo alla forza possente e misteriosa operante in quel piccol grano, per produrne un sì costante sviluppo, ed osserviamo simil fenomeno ripetersi in tutti i corpi organizzati. l'induzione ci fa dire che la permanenza di forma è la regola, e la variazione è soltanto l'eccezione ». Aggiunge il sig. F. I. Pictet, che questa obbiezione generale, tratta

dall'assenza totale di prouve in favore della dottrina delle modificazioni profonde, è per lui la principale e sufficiente ad impedirgli di ammettere le conclusioni estreme del Darwin. Aggiunge tuttavia altre obbiezioni tratte dalla paleontologia, alle quali attribuisce soltanto un'importanza secondaria, benchè in sè abbiano, mi pare, non picciol peso 1. Ne accenno una sola. La fauna più antica conosciuta (quella del terreno siluriano inferiore) abbonda di varietà di forme, e dovette essere quasi tanto diversificata quanto l'odierna. Come ciò, se soltanto esistevano da principio pochissimi tipi, e ci sono bisognate migliaia di secoli per variarli? Si è risposto che forse milioni di secoli hanno veduto svilupparsi, prima di quel periodo degli esseri più e più varii, a poi affatto ignoti. Noi non siamo soverchiamente restii ad estendere la durata de periodi geologici, allorchè le osservazioni lo persuadono; ma non siamo punto disposti ad aggiungere milioni di secoli, non ad altro fine che a rispondere ad una forte difficoltà, che si oppone ad un'ardita e non punto verisimile ipotesi.

## §. XII.

## Della origine e della unità della specie umana.

Discorrendo dell' origine degli esseri organizzati (e in particolare degli animali, che sembrano posteriori alla prima cruszione e succedutisi ne seguenti periodi) ci siamo studiati dimotarra e, il loro prima apparire sul globo doversi assolutamente ripetere dal comando del Creatore, non già dalla forza della natura o da metamorfosi degli esseri preseststeni. Piacemi, a mostenre come la leviti sia ora in favore fig il sedenziati, il ricorduare che, essendo stata proposta per tema di concorso dall' Accademia delle science di Parigi man profondi indagine intoro alla distribuzione, apparizione e disparizione dei fossili organici. Il sig-Roma, autore di uno scritti molto totto ed delborato, fa giudica-

I L. c. pag. 250-253.

to degno del premio. Ecco qualche brano della relazione presentata all' Accademia dalla Commissione, deputata per dar giudizio, e scelta fra i più cospicui scienziati 1.

- « Ogni formazione geologica racchiude le spoglie di esseri organizzati assai diversi da quelli di altre formazioni . . . Ma una parte soltanto delle specie, che popolavano il globo era distrutta. mentre il rimanente durava misto alla nuova popolazione, cioè il rinnovamento de' viventi non era compiuto e simultaneo, ma parziale e successivo. Il sig. Bronn ciò prova con fatti numerosi . Gli esseri di forma differente, i quali appaiono successivamente sul globo, debbonsi a nuova creazione, non a modificazioni o trasformazioni delle specie sparite. Il sig. Bronn, con cui siamo perfettamente di accordo, dimostra quanto la seconda spiegazione della produzione di specie, di generi e spesso eziandio di intiere classi di animali e di vegetabili affatto diversi da' precedenti, sia in contraddizione con tutti i fatti conosciuti e con tutte le leggi della natura organica, quale ora la vediamo. In vero non si tratta di leggiere modificazioni , cangianti una specie in altra vicina , e le quali quasi rientrino nelle mutazioni, che le circostanze producono nelle razze domestiche. Sono forme tutte nuove , tipi d' organizzazione compiutamente nuovi, di cui converrebbe ritrovare l' origine in esseri intieramente diversi. Supporre che un uccello o un mammifero tragga origine da un pesce o da un rettile : e poi che un piccol mammifero insettivoro sia l'antenato dell'elefante e del rinoceronte, la è una tesi bizzarra, per non dir più, non appoggiata ad alcun fatto positivo, e conducente infine alla conseguenza la quale dalla filosofia e dalla religione saria rigettata come dalla scienza, che l' uomo, venuto l' ultimo, come a coronar l'opera della creazione, non sarebbe più che la trasformazione di alcune delle razze animali , le quali lo precedettero.
- « Di più: lo studio diligente della successione degli esseri nei discorsi periodi geologici non è punto favorevole a questa ipote-
- 1 La commissione era composta da sigg. Elia de Beaumont, Flourens, Isidoro Geoffroy S. Hilaire, M. Edwans e Adolfo Brognart relatore.

si, la quale, per avere qualche verosimiglianza dovria mostrare le transizioni di questi esseri successivamente modificati e permettere al zoologo ed al botanico di stabilire una serie di questi anelli, la quale avesse qualche probabilità.

« Nell'oscurità da cui sono avvolti tali impenetrabili misteri, riconosciame esser meno arduo alla nostra intelligenza concepire che il Poter divino, il quale creò sulla terra i primi esseri vivenui, non cessò di operare e continuò ad esercilare il medesimo poter recatore nelle altre epoche geologiche, imprimendo al tuttinasieme di queste successive creazioni quel caratteri di grandezza edi unità, che il naturalista più ancora degli altri uomini è invitato ad ammirare in tutte le sue opere.

« Non vuol negarsi un certo perfezionamento graduale de 'vivuti, e che ni der regui i etominetò dalle classi tente come mono perfette. I terresi sedimentarii più antichi mostrano soltanto avanzi di animali invertebrati e di piante cellulari, province inferiori de due regui. Animali o vegetabili più perfetti successero, ma fra i primi i mammileri, fra gli altri i fanerogami, i più devati ni due regui, non si sono sviluppati che in opoca assai più recente. Questo principio è vero in grande, ma non sempre, o esaminiamo ciocama classe dei due regui; più tulli gi esseri, che si successero nei varii periodi geologici fanno una seri ercale ad semple cal composto. Di più ia tendenza al perfezionamento è alterata nel suo regolare andamento da un altro principo possepos prepoderante, quello dell'appropriazione degli esseri alle condizioni di esistenza, cui erano sottomessi in ciaschedua periodo 1. «

Questi brani mi è piaciuto trascrivere, sembrandomi assai opportuni a confermazione delle dottrine esposte nel preceduto paragrafo, principalmente perchè non si omette di avvertire l'assurda conseguenza intorno all'origine dell'uomo, a cui per induzione sono condotti i propugnatori della contraria sentenza, e la quale

<sup>1</sup> Compte Rendu des séances de l'Acad, des sciences, Rapport etc. 1858, sém. I, pag. 209.

è riprovata non meno dalla religione e dalla sana filosofia, che dalla scienza naturale.

Invero la questione presenterebbe un' importanza filosofica non assai grande, qualora fosse ridotta agli animali bruti. Quando si accordasse che il protoparente del cane fu il lupo o una fiera congenere e assai vicina al lupo, non perciò il cane ci sarebbe meno care o meno utile: dovremmo piuttosto ringraziare la Provvidenza di aver dato all'nomo il potere di facilmente cangiare una belvaselvaggia in suo servo fedele, per non dire in amico affettuoso e costante. Se fosse provato che il cavallo e l'asino appartengono ad una specie medesima, non perderebbero perciò le loro proprietà, nè sarebbero meno opportuni in servigio dell'uomo. Se altri, osservando nelle gambe di alquanti asini delle fasce bicolori alternanti, ehe rammentano la spoglia della zebra, ne deducesse che questo quadrupede africano deriva da una razza di asini, la quale più vanarella de' suoi confratelli, è riuscita, dopo sforzi continuati per molti secoli a coprirsi di quella veste elegante e dipinta, direbbe, a mio parere, una stravaganza; ma niuna conseguenza di rilievo ne discenderebbe nè pratica ne teorica.

Ma allorchè gli amatori delle metamorfosi e del progresso troppo fedeli all' abbracciato sistema, o seteudeon indefiniamente, nè paghi di supporre che la materia inorganica acquistasse da prima la vite posecia il sentire e gli organi de' sessi e più tardi. I istinto ed altre facoltà e finalmente l'irrazionale divenisse ragionevole, atto ad indagara le leggi della natura, e ad insulazarsi al sus Autore: altora la religione. Il bono senso oi i sentimento dell'umana dignibà a ragione si risentono e finno lega contra questa villente dottriane. E dano più svilente, che i diffenero di essa non possono far passare senza più all'umantià una sciennia, un cane, cu acavile; asserba per noi tropo nobile origine. Il sistema, che esige un perfecionamento graduato e lentissimo delle specie organizate, ecre aciando l'origine di questi mammiferi e per rinvenita, già è duopo discendere giù e più giù, almeno fino ai più bassi scalini della scala animale. Secondo Oridio I, distrutto er nessi-

<sup>1</sup> Ov. Metamorph, VII, 640.

lenza il popolo di Egina, fu compensato da un popolo di formiche cangiate in uomini:

le genti antiche, Secondo che i poeti hanno per fermo, Si ristorar di seme di forniche.

dice Dante 1: ma ne' tempi moderni alcuni filosoff'hanno per fermo che il primo seme della specie umana debba cercarsi assai più basso delle formiche, nè a tanta metamorfosi invocano un miracolo di Giove, ma reputano bastanti le forze della natura, semideità uscita del loro cervello.

In vero il Lamarck non tramuta a dirittura le formiche in uomini, nè questi fa nascere dai denti d'un terribil rettile, come i belligeri compagni di Cadmo 2, ma ne insegna, che un globetto gelatinoso, una monade si andò gradatamente perfezionando e dono un numero innumerabile di generazioni riuscì a trasformarsi in un quadrumano, al quale fa l'onore di attribuire l'origine della nostra specie. Egli suppone che una razza di quadrumani, forse la più perfezionata fra essi, desse origine alla umana specie e fosse la radice del nostro albero genealogico. Secondo lui, il più perfezionato de' bruti è l'orango di Angola (Simia troglodytes) che esso preferisce all'orango di Borneo (Simia saturus) detto comunemente orangutano 3. Questo e quello stanno talvolta diritti e sostenuti sui piedi posteriori, ma questo stato è per essi violento ed incommodo, e, se vogliono affrettare il passo, si servono de' quattro piedi. Immagina il Lamarck che la indicata o altra specie di quadrumani perdesse (perchè?) l'abitudine di rampicarsi sugli alberi e d'impugnarne i rami co' piedi posteriori, e per una serie di generazioni fossero quegli animali forzati a servirsi de' piedi

<sup>1</sup> DANTE, Inf. XXIX, 62.

<sup>2</sup> Ov. Metamorph. VII, 120.

<sup>3</sup> La S. Troglodytes, senza essere un vero blpede, come l'uomo, lo è un poco più del suo rivale: in compenso quello è più bestia, più somigliante ai quadrupedi nella fronte ed in generale nella testa.

posteriori, soltanto per camminare, e lasciassero d'impiegare a ciò le mani; tali quadrumani senza dubbio, secondo lui, diverranno bimani ed i pollici de' loro piedi non saranno più allontanati. Credo lecito dubitare delle trasformazioni delle mani in veri piedi. Comunque siasi, è curioso che la tendenza al perfezionamento ed al progresso, cominci qui da un vero deterioramento; poichè è manifesto che de' quadrumani, che hanno perduto l'esser tali, nè niù sanno agevolmente arrampicarsi sugli alberi ed impugnarne i rami, sono esseri deteriorati ed incapaci di provvedere colla facilità di prima al proprio sostentamento e di salvarsi dalle fiere. Immaginate ancora (poichè tutto qui si fa coll'immaginazione) che questi animali mossi dal bisogno di dominare e di vedere in distanza, sforzinsi di tenersi diritti sui soli piedi posteriori, ed in tale abitudine perseverino per più generazioni: i piedi si acconceranno a questo stato, le gambe si modificheranno, talchè non più potranno senza stento camminare con le mani e co' piedi. Poniamo che ancora cessino d'impiegare le mascelle per mordere, lacerare o afferrare o per troncar l'erba, ma solo le usino per masticare all'umana, anche il lor muso si anderà accorciando, e i denti incisivi diverranno verticali. Supponiamo che in seguito questi animali sieno arrivati a dominare le altre specie di bruti (questa è un poco forte) : l'uomo dovrà l'impero sul regno animale all'ambizione d'uno scimmiotto, non già al voler del Creatore, che annunziò alla prima coppia umana da Lui creata: Signoreggiate sui pesci del mare e sul volatile del cielo e sopra oani bestia moventesi sopra la terra 1? Ora si concepisce, che questa razza dominante potè impadronirsi alla superficie del globo di ogni luogo che trovò opportuno, e cacciarne gli altri animali più perfezionati, che potevano essere suoi rivali, ed impedendo la gran multiplicazione di questi e rilegandoli in luoghi deserti, potè arrestare il progresso del loro perfezionamento, mentre essa padrona del suolo, si sarà formati nuovi bisogni, che ne avranno eccitata l'industria e perfezionati gradatamente i mezzi e le facoltà. Così

<sup>1</sup> Pr. VIII. 3-9.

questa razza dominante sarà giunta a porre fra sè e gli altri animali una differenza e, come dicesi, una distanza considerabile. Gl'individui di questa razza dovettero moltiplicare le loro idee ed il bisogno di comunicarle: quindi la necessità di moltinlicare e variare i segni, e la formazione di suoni articolati: ecco l'origine dell'ammirabile facoltà di parlare! Ecco felicemente spiegata l'origine dell'uomo e dell'uomo articolatamente parlante! Non si crederebbe che questa teorica avesse trovato favorevole accoglienza presso molti naturalisti, se fosse ignoto l'impegno, che invase nello scorso secolo molti cultori delle scienze, di allontanare. quanto era possibile, ogni nozione relativa all'intervenzione ripetuta della prima Cagione, allorchè qualche monumento geologico attesta l'apparizione successiva di nuova specie d'animali o di piante. Carto Lyell riconosce in questa mal augurata tendenza la cagione forse primaria di questo strano favore 1, il quale sembra che felicemente vada diminuendo

Rispetto alla parola, rammento che Camper osservò nell'organo della voce dell'orangutan due sacchi membranosi, comunicanti colla glottide, ciò che basta a renderlo incapace di parlare come l'uomo. È vero che il Tyson ha dato la descrizione anatomica <sup>2</sup> del troglodite, e tace di questi sacchi, ma il Cuvier pensò che tal silenzio non ci dia ragione di negarii.

Nello stato di servità, queste due scimmie, e le altre specie ciandio, imparano a far molta azioni soniglianti alle nostre, perchè hanno le mani e l'istinto di imitazione; ma convien bene disitione, a consiste di consiste di consiste di consiste di consumaniere naturali. Non fanno peraltro questi quodrumani più di quello che può fare un cane bene istruito, e forse più farebbe questo, se ugualo fesso l'organizzione. Non si dimentichi che gli scimmiotti, i quali suppongonsi a pore a pore divenuti uomini, non erano istruiti o educati da altri uomini.

Ma senza perder più tempo in esaminare la metamorfosi delle scimmie in uomini, ci basti ricordare che per le cose discorse

<sup>, 1</sup> Princip. de geol. P. 1, c. 2.

<sup>2</sup> The anatonus of a Paging. Lond. 1751.

precedentemente, le specie animali sono stabili, e non mutano per accidentali circostanze i caratteri veramente specifici, e ci sembra assai provato, ch'esse sono permanenti ed immutabili quanto al caratteri essenziali, ossia quali il Creatore le formò da principio, tali si conservano e si conserveranno, finchè ad Esso piacerà, e non si mutano una nell'altra. Di fatto gli animali senolti dagli antichi Egizii (boyi, cani, gatti, scimmie, icneumoni, coccodrilli, ibis) sonosi ritrovati, alcuni forse dopo 3000 anni, perfettamente simili a quelli che vivono oggidi. Se così è, qual fiducia può accordarsi alla bizzarra dottrina di chi trasforma i bruti in uomini ragionanti e parlanti? Questi due principali vantaggi dell'uomo sui bruti, la ragione e la parola (loquela), da non confondersi colla voce puramente animale, comune ad esso ed ai bruti e posseduta eziandio dai bambini appena nati e dai nati muti, non sono da principio se non germi, i quali la cultura e l'educazione sviluppano, e ciò prova esser l'uomo fatto per la vita sociale. Ma di questi primarii vantaggi della nostra specie, non mi trattengo a discorrere, poichè troppo ci sarebbe da dire 1. Considerando nell'uomo il corpo senza più, non y ha punto di verisimiglianza per riguardarlo come la trasformazione e il perfezionamento di un bruto.

Fra i caratteri esteriori, che distingueno l'uomo dagli altri animali e ancora dalle scimmie, conviene notare principalmente

I Baj potere di Germare le idee astratte dipende la facolta di ragionare picibio qui rassonamento concludente dee consteren almono una idea
universale. Per la scolta o l'uso de segui rappresentativi delle idee, l'uso
no acquisto la facolta di conjungere una langa catessa di ragionamenti.

La capacità di conoscere e gustare verità paramente astratte e intelligibiri, la sensibilità di attrattive un'ula vevati di sensibile, l'arte unaturale del
ragionamento, a il latento meraviglico di combiana le lete, per dedurre
uvero di un altro, le cerazioni delle un'i, ci nezzi che il raficolina
uvero di un altro, le cerazioni delle un'i, ci nezzi che il raficolina
uvero di un altro, le cerazioni delle un'i, ci nezzi che il raficolina
uvero di un altro, le cerazioni delle un'i, ci nezzi che il raficolina
unuana e quella che a imponen n'i bruti. Conervania in quella tratti inmirabili di sagnità; in a questa non si esercità se non sopra oggetti sensibili, Gazzoa. Corre, chitterifia de l'homes et das bruta.

la sua conformazione, che lo dimostra destinato a reggersi e camminare su due piedi 1, e l'uso più libero di due mani perfette 2, e ancora il mento saliente e la posizione diritta de' suoi incisivi inferiori.

Distintivo dell'uomo è pure la sua perfettibilità indefinita. Parecchi animali mostrano nella prima età una destrezza e sagacità

1 Nec erexit tantummodo hominem; sed etiam, ad contemplationem facium, ut ab ortu sidera in occasum labentia prosequi posset et vultum suum circumferre cum toto, sublime fecit illi caput. Seneca, De otio sapien. 32.

2 La nostra mano è non solamente organo del tatto, e nostro strumento nell'esercizio delle arti meccaniche, ma eziandio è strumento di misura. Il Blainville la denominò un compasso sensitivo a cinque punte. Nelle scimmie le parti più atte al tatto sono verso l'orlo della palma delle loro mani. Queste sono organi di sospensione più che di vero tasto e non mai di misure. Il pollice è imperfettissimo in tutte le scimmle ed in alcune manca. Le falangi delle loro dita non sembrano atte al tatto. Per es. un troglodite tasta i corpi , non applicando il polpastrello delle falangi unghiate, ma le gratta colla punta delle unghie (P. Gravioler Bibl. Un. Archiv. des scien, phys. Octob. 1855, p. 169). La mano perfetta, strumento dell'intelletto, non appdrtiene, se non all'uomo, « L'uomo, scrisse Galeno, vince d'intendimento tutti gli animali: ora le mani sono organi proprii d'un animale intelligente: dacchè non vince esso d'intendimento, cent altro animale, perchè ha le mani, come disse Anassagora; ma perchè li vinceva d'intendimento, perciò ebbe le mani, come giudicò saviamente Aristotile. Non la mano, ma la ragione insegnò all'uomo le arti. A queste le mani servono di strumento, come serve la lira al sonatore e le tanaglie al fabbro. Dunque come la lira non addottrinò il sonatore, nè le tangglie il fabbro, ma questi e quegli si fabbricò dapprima il suo strumento coll'aiuto della ragione di cui è dotato, benchè nè quegli nè questi fornir possa i lavori della sua arte senza gli opportuni strumenti, così ogni anima ha dalla sua natura certe peculiari facoltà, quantunque senza aggiustati strumenti non possa produrre le opere alle quali è ordinata » (De una partium, L. I. c. 3). - L'orangutan è fatto per istare e dormire sugli alberi : ne conviene Geoffroy St. Hilaire : le sue mani si chiudono dappersè su' rami i quali afferrano, le falangi ancora sono curvilinee: differisce dalle ordinarie scimmie, ma è una specie sui generis, una forma, una combinazione a parte nella natura. Concludiamo colla savia sentenza del Buffon intorno a questo bruto : È un animale singolarissimo, sotto questo rispetto che l'uomo non può vederlo senza rientrare in sè stesso, senza riconoscere che il suo corno non è la parte niù essenziale della sua natura.

18

che talora ci sorprendono, specialmente se siano educati ed istruiti dall'uomo. L'elefante si adatta con mirabile sagacità alle esigenze che gl'impone la società dell'uomo e le nuove abitudini che esso contrae non sono risultato del tempo nè di modificazioni prodotte nel corso di più generazioni. Benchè questi animali possano moltiplicarsi in istato di servitù, tuttavia comunemente si prendono nelle foreste : allorchè hanno finito di crescere: dono pochi anni e talvolta, a quel che si dice, dopo pochi mesi, la loro educazione è al tutto compita: ma allora invano lo stesso individuo resterà oggetto di cure prolungate eziandio per un secolo: esso non fa più alcun progresso nello sviluppo generale delle sue facoltà. Nulla di ciò che sappiamo intorno alle facoltà delle scimmie, la cui forma più rassomiglia all'umana, ci dà ragione a supporre che alcuna di esse rivaleggi d'intendimento coll'elefante o favorisca i sogni di coloro che vogliono alcuna di tali specie essersi trasformata nella nostra.

Nè è vera la grande analogia, da alemi affermata, tra il cervello dell'orangiane quello dell'unomo di razza nega o eliopica. Il cervello del primo è assolutamente e relativamente alla massa del corpo el ai nervi, più piccolo, più leggero, più stretto, più depresso, le circovolutioni e i soloti sono assai meno numerosi : gli emisferi cerebrali sono minori comparativamente al cervelletto, a midollo ed ai tubercoli quadrigmelli; l'origine de più nervi manca. Quello dei negri invece non è generalmente inferiore a quello della razza bianca, e parrebbe alcun peco maggiore di quello della massa media delle razze Mongola e Malaia. I nervi dei negri non sono più grossi, refaitivamente al cervello, di quelli degli Europei; ir agli uni e gli altri non si soserva differenza importante nella struttura interna del cervello, nel cervelletto, nel midello allunzato o en midollo spinale <sup>1</sup>.

1 Sur le cerreau du negre, Bibl. Univ. Dec. 1837, pag. 435, tratto dalle Philos. tranuct. — Alcuni hanno assai avvilito gli Australiani, e li riguardano quasi come bruti; ma accurati osservatori trovano gran somiglianza fra il loro cranio e quello de bianchi, e più volte hanno trovato maggiore l'angolo della faccia in quelli che in questi. SUANNENO, Mes. Storiche

Le scimmie più somiglianti all'uomo sembra che deteriorino col crescere dell'età anzichè perfezionarsi. « Nell'orangutan, lo attesta Geoffroy St. Hilaire, l'apparato encefalo-rachidiano è ristretto nel suo volume, mentre l'organismo involgente è in istato di ipertrofia. Detto sistema encefalo-rachidiano nell'orangutan giovane molto somiglia quello dell'uomo: così pure il cranio. Ma, avanzando in età, il contenuto cessa, almeno a un dipresso, dal crescere, il contenente per contrario cresce sempre e possentemente : le ossa crescono sensibilmente e versano parte del loro superfluo verso le linee delle suture, ove si converte in creste occipitali, sincipitali e frontali assai grandi: la pelle della testa s'accresce pure stranamente. Così in questo animale adulto straordinariamente aumentasi la forza muscolare. Al contrario nell'uomo il tubo cerebro-spinale è considerabile e le parti circostanti , ossa , muscoli e tegumenti sono meno sviluppati del sistema sensitivo. Il cranio dell'uomo alla superficie resta liscio nell'età matura come nella prima età: a misura che più molecole midollari si ammassano nella cassa cerebrale, niù questa prova l'effetto di tale accumulazione per una spinta da dentro in fuora. L'orangutan per inverso sviluppo guadagna rispetto all'uomo in forza corporale ciò che perde dal lato dell'intendimento 1, » Anche Isidoro Geoffrov attesta che l'orangutan ed altre specie analoghe hanno fronte alta ed assai sviluppata nella prima età; ma avanzando in questa, allungansi le mascelle, s'abbassa la fronte e sembra dar luogo a certe creste sopraccigliari assai prominenti, onde ne viene cangiata al tutto la fisonomia 2. Siamo dunque contenti di seguitare a credere che l'uomo è stato sempre uomo, quale il Creatore lo ha fatto, come le scimmie sono state sempre scimmie, e gli altri animali non hanno sofferto metamorfosi, ma ciascuna specie è rimasta quale il Creatore da principio avea voluto che fosse.

dell'Australia. Roma 1851, pag. 276. Merita in particolare d'esser letto il c. II della P. III, intorno al carattere fisico e alle facoltà intellettuali degli Australiani, pag. 281 e seg.

gli Australiani, pag. 281 e seg.

1 Compte Rendu . . . 1836. sem. II. pag. 1-8.

<sup>2</sup> Compite Rendu... 1843, sem. I, pag. 1288.

Ai caratteri distintivi dell'uomo già indicati aggiungasi quello non inferiore ad alcun altro, cioè la libertà dell'arbitrio, il potere di scegliere (facultas ad opposita) a tutti manifesto, poichè palesalo a ciascuno dalla propria coscienza.

Lo maggior don, che Dio per sua larghezza

Fesse creando ed alla sua bontate
Più conformato, e quel ch'ei più apprezza,
Fu della volontà la libertate,
Di che le creature intelligenti
E tutte e sole furo e son dotate (DANTE, Parad. V. 19).

In virth di questo dono, dal Creatore fatto a tutta la specie, troviamo in tutti de sentimenti del giusto, dell'ingistos e del dovere, e, parecchi esempi ci mostrano tutte le razze, eziandio quelle che sembrano più degradate, esser capaci di virtà anche eroica. Conviene peraltro confessare, che per l'abuso di questo insigne dono le creature umane intelligenti si sviliscono al disotto de bruti, rivolgendo contro i benefico Ceatore il son dono; pie in ciò per avventura grandissima differenza fra le varie razze, se uno forse nella diversità delle cople, dacchè sono diversi viviai geli eccessi delle genti, che chiamiano barbarè e selvagge, e di coloro che vanano il più squisto incivilimento, una non verrei decidere quali sisno fra questi o meno offensivi al Creatore e al suo dono o più condonabili:

Non pochi altri caratteri distintivi dell'uomo, anche riguardanii sona più solo il corpo, si notano da parecchi scienziali: ne accomo alcuni : le sopracciglia sporgenti e pelose; la Bartha al mento no "maschi (la mancanza di barha degl' indigeni Americani è opera artificiale, come la deformazione del crania di certe popolazioni e i piccoli piedi delle donne Cinesi); il haso quasi a piramide triangolare, mediocremente lungo, le orecchie esterne rotondate, lunate, molii e nude; braccia, allorchè sono giù dissese, non eccedenti la metà dei femori; questi lunghi quanto le gambe ecc. La mutità del corpo umano ne induce a rederdor certaci in un cli-

ma lemperato e mile; ma la sua organizzazione e i mezzi somministratigii dall'intendimento lo hanno reso atto a vivere in ogni clima, talchè ora appena è angolo sulla terra non abitato dall'uomo.

Goi la struttura degli organi inservienti alla mutrizione le mastrano meno atto o sia a pascolar l'erbą coma i veri erbivori, o a divorare le carni erude, come i veri eramivori. Sembra che i frutti, le semenzo e alcune radici non assai dure dovessero essere il soo prime o naturela alimento. Ma la sua industria e in particolare l'uso del fuoco (adoperato ai toro vantaggi dagli nomini anche più rozzì 1, ma non dal bruti, nemuneno dai quadrumani) gli permettono di usare per nutrimento, ed eziandio con diletto, d'innumerabili sostanoe tratte da' due regni organizzati, e così è divennto animale comivora.

L'onno nasce nudo e deblissimo, e nella prima età ha hisgno delle cure e delle sollecitudini de genitori. Ciò gli è comune con melli bruti, e in particolare con parecchi altri mammiferi: ma nell'uomo la educazione dee assal prolungarsi, avende essa uopo nen sollanto di educazione fisica e corporale, ma non meno di una mentale e morale, di cui cominicà a divenire capace, altorbè seema il hisogno di quegli ainti, ne quali consiste la fisica educazione, e cessano perciò ne' bruti le amorose cure e sollecitudini de genitori.

Nè è da onettere che assai comunemento gli uomini, benchè per esperioua accetati della morte che loro sovrata, credone all'immortalità di un principio invisibile in'essi esistente, chechè poi si rerelano o finatsiciliam intorno allo stato futuro di tal
principio. Così para sassi universale è la credenza di un primo
Principio, di un Essere supremo, Creatore o almeno Architetto,
Conservatore e Padronos del mondo. Può dirsi che la nostra specie ha in sè in queste verità i germi della religione, che dec conjungerelo a Dio e immensamente innalarario sopra la turba dei

<sup>1</sup> Eccettuata forse qualche piccola popolazione, caduta nel più profondo della rozzezza e della barbarie.

muti animali; e l'uomo non è meno animal religioso che animal ragionevole: anzi, indagando le credenze di certi popoli, troviamo in essi alcune nozioni della Divinità e della religione, ma talvolta assurde tando e ridicole, che appena si concepisce che possano gerufogliare in esseri ragionevoli.

Nim animale, fuor solgmente l'uomo, gasta il vero hello, si bello voglio dire che piace alla mente, non già il dilettevole che soldica il seno. Sarrobbo inutile far osservare che niuno dei bruti dilettasi del bello letterario o scientifico. Negli stessi oggesti visibili niuno fra essi, como osservo M. Tullio 1, dà segno di sentire e gustare la vera bellezza, la venustà, la conveniente e ordinata distribuzione delle sarrii.

L'unon è certamente in Into circoscritto e finite: tuttavia semra avere gran nimpatia coll'infinito. Ciò si palesa nel grave diletto che ci fa provare quanto in grandezza, in potenza o in altro supera di gran lunga le comuni dimensioni e che appelliano sentimento del sublimo. C'imalza e sembra renderie maggiori di nui 2 tutociò che desta idea di grandezza trascendente e in nui 2 tutociò che desta idea di grandezza trascendente e in qualche modo rappresenta o rammenta l'infinito o una assai straordinaria energia o fisica o morale, e in particolare il pensiero del Creatore, o della sua potenza, elernità e immensità. Di questi sentimenti non veggiano indizii nel bruti e sembrarat deverli ripetere dalla tendenza verso il assoluto, l'infinito, l'illimiatto, e verso ciò che in qualche modo il rappresenta e ci appare da essi meno remoto; tendenza largita, dal Creatore alla debol creatura fatta a sun immagine.

<sup>1</sup> Borum ipsorum, que adopertu centinutur, mellum ditud animal pulchritudisen, evantaten, convenientiam partium sentit. Quam similitudisem natura, ratione ab ocuits ad animam tramferen, multo etiom magis publichtimisem, constantiam, ordiquem in constilit, factisque conservandem pudet; curetque, ne quid indecore aut effeminate, ne quid libidinose aut faciat, aut cogitet. Cic. De Offic. 1., §.

<sup>2</sup> Eriginus, elatiores fieri videmur: humana despiciusus, cogitantesque superna et caelestia, hace nostra ut exigua et minima contemnimus. Cicenose.

Le cose delte mi sembrano sufficienti a mostrare, che quantique le specie ainmili fermino una serie, nella quale clascuna trova delle simili, cui porsi a lato, tuttavia rimane inviolata la distituzione delle specie da Dio create; che le scimmie, comeché alcune specie di quella famiglia non poco nella parte materiale ci somiglino, non hanno peraltro con noi somiglianza assoluta, specialmente ne' caratteri più rilevanti, i talché possano cell'uomo confondersi, e nemmeno colle razze umane, le quali più diconsi degradate.

Mentre alcuni negano in certo modo la specie umana, considerandola soltanto come una modificazione o un perfezionamento di specie animali inferiori, altri per opposito ammettono più specie umane originariamente distinte. Questa sentenza nennure merita approvazione. La specie animale si definisce : una collezione d'individui aventi le medesime qualità essenziali, e procreati (eccettuati i primi) da esseri somiglianti, ed i quali, benchè distinti in varietà e razze, sono atti a congiungersi e generare prole indefinitamente feconda. Ora tali sono gl'individui della specie umana. quantunque in essa distinguansi parecchie razze: dunque tutti gli uomini non formano se non una specie, ed a questa appartengono gl'individui di tutte le razze umane, « Poichè, scrisse il Buffon, tutti gli uomini possono comunicare e produrre insieme, tutti vengono da una radice medesima, ed appartengono alla stessa famiglia. » Il medesimo conchiudendo il discorso interno alle varietà nella specie umana, ha queste parole: « Tutto concorre a provare che il genere umano non è composto di spesie essenzialmente differenti, ma al contrario non fu originariamente se non una sola specie-di uomini, i quali essendosi moltiplicati e sparsi su tutta la superficie della terra, ha subito più cangiamenti per l'influsso del clima, per la differenza de nutrimenti e del modo di vivere, per le malattie epidemiche ed eziandio per miscuglio variato all'infinito d'individui più o meno somiglianti. »

Che la specie umana sia una soltanto, benchè in essa si distinguano più razze, queste razze medesime lo confermano: perocchè non presentano limiti ben delerminati fra loro, ma da una all'altra si passa, come per gradazioni o sfumature insensibili. Il Blumenbach, il quale ha pure, e forse più saggiamente che altri distribuita in razze la specie umana, fa ancora esso questa osservazione, e stabilendo cinque razze, la bianca o Caucasea, la nera o Etiopica, la Mogola, l'Americana e la Malaja, pensa che la prima possa riguardarsi come primitiva o almeno centrale; che la dispersione degli nomini pe varii climi abbia prodotto le razze Etiopica e Mogola, e queste tre sieno in vero le razze meglio distinte; ma l'Americana (nella quale il Cuvier non trovava carattere preciso e costante ) è come media fra la Caucasea e la Mogola : e la Malese confina a un tempo con queste due e coll'Etionica : più sembransi allontanate dal tipo primitivo le genti recatesi in climi meno acconci alla postra costituzione, che non quelle che materialmente più si sono allontanate dalla stazione primitiva della specie. Conclude il Blumenbach, essere impossibile fare una esatta divisione delle razze umane, e perciò essere da abbracciarsi quella che sembra men difettosa, comechè sia arbitraria 1. Non dee dunque sorprendere se gli autori non sono concordi nel numerare e distribuire le razze : ciò è inevitabile : poichè non si passa per salto da una in altra, ma per transizioni appena sensibili : fra il più bianco Europeo e il più nero Etione sono i Nubii; gli Egizii ecc. È ciò è una prova dell' unità della specie.

La moltiplicità delle razze o varietà costanti non può fare una seria difficoltà contro l'unità d'i una specia: molte so ne trovano nelle vario specie de' due regui organici, specialmente fra gli animati domestici e fra le piante dall'uomo cultivate, e per avventara non memo nobtali di quelle della nostra specie. Le varietà del clima, del nutrimento e del modo di vivere occasionano queste varietà, nel essento dali cagioni in mium'altra specie Anno varie quanto nell'umana, punto non debbon sorprenderci le varietà di esse.

Chi non conosce alquante varietà costanti di cani? Chi ignora che il popolo unisce sotto questo nome, e assai generalmente i

<sup>1</sup> V. BLUMENBACH. De gen. humani varietate nativa. Cottinge 1795 — RANZANI, Varieta dell'umana specie, nella Zoologia T. II, pag. 83.

zoologi collocanio in una sola specie, una quantità di razze, alcune delle quati sembrano differire fin lero più che la luja noi differiacono dalle volpi? In vero le varietà de' cani non consisteno some delle volpi? In vero le varietà de' cani non consisteno some controlo segli situiti, nel covraggio, nella voce, nella siruttura del cranio, nella lunghezza della coda e delle gambe, e infino nel una remo delle diza, le quali latora sono riengua enche ne juelli posteriori, mentre di leggeo ordinaria sono quattro in questa e nelle specifico especien. No fa grand difficoltà vedere in qualche razza certa disposizione ordinata evidentemente ad un dato scopo: non trovo assurdo, anzi al tutto conforme all' usto andamento della Provvidenza, che modificandosi in una parte certi organi, e così diminundo qualche facoltà utilo a quella specie, producasi a un tempo alcun altra modificazione, in cui virtù qualche altra facoltà si

Alquanti cavalli, recati di Spagna ed abbandonati, gli uni ne Pampas ardenti, e gli altri ne freddi Paramas dell'America meridionale, hanno dato origine a due razze differenti fra loro quanto la zebra e l'asino.

Il bus comune (Bos taurus domesticus) condotto în varii citat, or à cresciulo ad enorme grandeza, esse o principalmente le sue corna, ora queste mancano al tutto o ve n'e appena un vestigio; ora l'animale impiccolisce ed acquista una gobba pingeolisco în a lacune parti caldo dell'America merdidonale veggousi busoi con pelo radissimo e finissimo e faivolta con pelo al tutto muda, varieth amnifistamente in armonia col clima. E noto che la vacca domestica dà il latte dal momento in cui diviene feconda, finchè cessa di esserio: ciò è dovuto all'azione dell'usono sopra una luma gas erio di generazioni: in qualche parte dell'America si è osservato che soltratto l'animale a tale azione, perde tal froprietà, ed dilora, se il vielle munia, cessa il tatte alla madre.

Il porco comune (sur acrofa) deriva dal cignale, e pure quanto da esso differisce! Blumenbach dimostrò che le differenze nella forma del cranio fra le due razze sono maggiori che fra i cranii del nero e del bianco di Europa. Lo stato di schiavità ha diminuite le zame al porco, gli ha assottiglialo la testa, abbattule le orectie e in molti individui cangiato nobalhimente il colore in moltifra i ternatii in America a vita selvaggia, senosi in parte ravvirati i caratteri dei cignale; la fronte a è elevata e alargata, le orecchie si sono raddrizzate, il pelo è tornato spesso, un poco crespo ed in alcuni mostra ai di solto una specie di lana. Affernasi che in qualche luogo si divenuto assai maggiore de sosi antenati europei, ed altruve abbia degenerato in modo straordinario e prodotta una razza con delle specie d'artigli lunghi uezzo palmo. Singolare è la varietà, che in luogo delle due unghie anteriori ne mostra soltano una: era nota ad afristiti lea, pi lini, come al Linneo, il quale la dice frequente nei conforni di Upsal.

nimali, specialmente se sieno collectati dall'omo in circostame assi varie, vamo seggetti a variationi, le quali latare settendossi alle generazioni, e che perciò non è da maravigliarsi se a variazioni somiglianti troviamo seggetto l'usono, il quale più degni alzioni simuliare varia le circostame in cui vice. Peraltro le varietà o razze umane si somigliano austomicamente più delle varietà decianital diomestic. Si è delto a prosposto delle tante varietà deciani il 'industria e il capriccio degli tomini le produceno. Ottimamente: ma l'industria nestra e inosti capricci non si volgeno più immediatamente sopra di noi stessi, combinando in mille modi l'azione dei mezzi con quelli dell'increciamento? L' como no noi sore più complicata sente la doppia influenza del fisico e del moriale, sarà meno educatabile di quale la l'uro naimale?

Nê fa difficoltà so alcuni caratteri di razza sembrino indebelhi; Non appare assurdo che un deterioramento siasi contratto da una porzione dell' umana specie, allorebò al porzione acconciavasi alle ensove condizioni di esistenza, presentate loro dal mosvo clima, ove recaronsi dopo di dispersione delle gendi, e siasi nella serie di non poche generazioni stabilito per modo che sia estremamente difficile e eziamito impossibile togliero da lutto. Li nifelice certino ta contatto dall'infanzia, nelle native sea valii, quello salo che lo deteriora e nel corpo e nell' intendimento: non se ne spoglierà sais cuodatto a vivere in clima pià felice. Per contrario un suo fratello, nato per avventura ed educato ove non si conosce quell' infelice stato, è sano e libero al pari di qualumque altro, nè contrare quel morbo, per passagre che faccia ove quello è frequente. Molti pesci e crostacci nella gigantiesca caverna del Kentuchy, negli stati fuiti, maneana al tutto degli occhi esterni, perduti, io penso, da essi per un soggiorno continuato da più secoli nell'oscurità, di molte successive generationi. Pertate questi animali in luogo illuminato e provate so con tal mezzo vi riesca di render fon edi tocchi.

Tuttavia non affermerei, le razze umane non potere alquanto modificarsi, tornando verisimilmende verso il tipo primitivo, per assai prolunçato soggiorio in clima molto diverso da quello, ove eransi svilimpate ed accrescinte. Si tesse nel balletimo della Società di geografia (rancesos y la. 1836, che ineri-laccha avecano perduto i tratti caratteristici della loro razza in tempo assai hreve al-afeyana, cangiando mododi vieveo, penza inercolamento di razze.

I Neri nati in America sogliono esser meno neri de' loro genitori. Questa seconda generaziono risente diversamente l'influenză del clima, secondochè vive vestita o nuda, in città o in campagna, in paesi freschi o in climi ardenti.

De viaggiatori hanno trovato de Portogheis neri alle Indie, edi Giudei neri a Cocino, e bruni nell' Abissinia e nella Cina. M. de Fov verbille l'a. 1849 presentò all' Acc. delle Scienne di Parigi 60 maschere di Neri, calcade sulla natura viva, nell' isole Maurizio e Bourbou. Fra questi, da lui appellati, Ostro-Neri, egli distingue quattro varietà ben determinate. Una disseminata in tuto il pasee ha nase aquilino, mento ben prounciale, labbra sottili, in una parola l'impronta, benchè un poco cancollata, della razza arrata o semitica. Questa varietà non forma una casta particolare, ma è mista e dispersa nella gran famiglia nera; ed essa vi ha fores introdotta delle tradicioni semitifiche I, quella del peccato et de ca-

P.T. M. Dickesson in un discorso letto alla Soc. Asiatica di Londra partò de' Giudei neri del Malabar, appellati Ben - Isruel seguaci della legge di Mosè. stigo della prima famiglia umana, dell' ubbriachezza di Noè e delle sue conseguenze, il nome di Iebora <sup>1</sup> applicato al sole, la denominazione arco del buon Dio data all' iride, la circoncisione eimpurità legali, il culto di Mulruck (probabilmente Moloch) ecc.

Si osservi eziandio, che allorchè si dividevano le varie pono-·lazioni, e si stabilivano in luoghi e climi diversissimi, non solo gli uomini erano probabilmente più impressionabili . ma forse i climi più impressionanti. Chiamiamo clima il tuttinsieme delle circostanze esterne o mezzi ne' quali l' uomo è come immerso , luce, temperatura , latitudine , umidità , elevazione sul livello del mare , influenze epidemiche , in somma quanto può operare sull' individuo e sulla razza. Non poteva es, gr. la temperatura in molti luoghi essere più o meno elevata di quello che sia al presente? o più varia o più abbondante di acido carbonico? Chi può affermare interno a ciò alcuna cosa ? Non abbiamo tavole di osservazioni termometriche, igrometriche o barometriche, nè trattati di meteorologia di quelle epoche, nè analisi esatte dell'aria atmosferica. Non è nunto improbabile che alcune di tali diversità si trovassero in molte regioni ove si dispersero quegli antichi emigran-N. E senza dar fede alla opinione riportata da Ovidio, la quale dalla catastrofe di Fetonte ripeteva la nerezza degli Etiopi (Sanquine tunc credunt in corpora summa vocato - Æthiopum populos nigrum traxisse colorem, Ov. Met. II. 235), può pensarsi che delle vicende sopravvenute in varii climi (innalzamento del suolo , allontanamento del mare ecc. ) abbiano o rapidamente o lentamente alterate le popolazioni in essi stabilite.

Nè è da omettere, che l'incivilimento co' suoi comodi e conforti, vesti e ripari, regole iginiche e preservative contro le temperature estreme, o distrugge o certo diminuisce gli effetti del clima. Ma i primi abitanti che penetrarono in contrade disabitate

<sup>1</sup> l Cariaus Misosa, popoli Birmani riconoscono un Dio omnipotente creatore di tutto, e gli danno parecchi bei nomi, e dicono che oltre questi fiddio ha un gran nome, un nome ineffoibie, incomunicabile, e questo è fora. Prima dell'arrivo degli Amabattisti, non si osava pronunziario se ono in circo-stage solominisime. Lett. de l'Ab. Piatana den Miss. Econo.

non erano così incivititi, nè così armati contro le intemperie di climi sconosciuti. Le città non potevano sorgere in un istante coi to comondi, quando molle ari non erano ritrovate o erano nel·l'infanzia, nè doveva esser copia di artisti, e perciò il seggierno nelle città e le arti della cività non potevano diminuire le forze de climi: non possiamo dunque affermare che queste non erano in que l'empi più attive e gli uomini non più disposti a risentirne gici effetti.

L'urità della specie umana può confermarsi , non solamente deducendo dalle varietà degli altri animali , che l' uomo può aver similmente variatio, ma ancora direttamente, studiano nelle diverse razze le varie parti o sistemi, es. gr. lo scheletro. L' attenziono degli osservatori si è principalmente rivolta al cranto e al cervello: ne abbiamo dato qualche como.

L' illustre M. Flourens ha studiata in particolare la pelle dell' nomo . ed ha trovato nelle razze nera . rossa e hianca e nelle varietà, che ha potuto osservare, la pelle sempre formata di tre membrane distinte, il dermo e due epidermidi. Nella razza Americana (chiamata rossa), nella nera, in un mulatto nato d' un Arabo e d' una Nera, negli Arabi, ne' Mauri, ne' Kalibi, fra l' epidermide interna e il dermo, è un apparato pigmentale e una lamina di pigmento. In un Arabo, parzialmente albino trovò il pigmento ove la pelle era bruna, ma non già nella macchia bianca. Gli Arabi, i Mauri e i Kalibi lo hanno, come la razza Nera e l' Americana, e pure pongonsi nella Caucasea o bianca. La pelle del Bianco essa pure ha l'apparato pigmentale circoscrittissimo sì, ma indubitato. Il capezzolo della mammella ha una tinta nericcia. Il Flourens osservando tal nelle , trovò fra il secondo epidermide e il dermo la membrana pigmentale e un velo di pigmento, come negli uomini di colore. Di più, nella pelle bruna (basanée) de Bianchi trovò al suo posto ordinario uno strato sottilissimo di pigmento: dunque anche il Bianco ha una pelle, che in certe circostanze e in certi punti mostra la struttura delle rozze colorate. Nella pelle di un feto di un Nero non trovo traccia di pigmento ; dunque la pelle del Nero da principio manca di pigmento. Se compariamo senza intermedio la pelle del Bianco a quello el Nero a alla pelle rossa, ci sentiamo per avventura inclinati a supporro diversa origine in queste razze: ma se passiamo dal. Tomono Bianco al Nero o al Rosso pel Kalibo, per l'Arabo, pel Mauro, e poniamo mente alle parti coloriate della pile en Bianco, allora non ci sorprende più la differenza, ma bensì l'analogia 1.

Scrive Al. de Humboldt, « Finchè osservavansi gli estremi nel-« le varietà del colore e del volto, e lasciavasi il giudizio preve-« nire dalle vivacità delle prime impressioni, s'inclinò a conside-« rare le razze, non come semplici varietà, bensì come specie « originariamente distinte. Ma , a mio parere, migliori ragioni « combattono per l'unità della specie umana, cioè le numerose « gradazioni nel colore della pelle e nella struttura del cranio, ma-« nifestate ne'tempi moderni pei rapidi incrementi della scienza « geografica, l'analogia delle alterazioni degli altri animali, sel-« vaggi e domestici, e le osservazioni positive, che sonosi raccolte « intorno ai limiti prescritti alla fecondità de' muli. La maggior « parte de' contrasti che abbagliavano, è svanita dinanzi al pro-« fondo lavoro del Tiedemann sul cervello de' Neri e degli Euro-« pei, dinanzi alle indagini anatomiche di Vrolik e di Weber in-« torno alla configurazione del bacino. Se abbracciansi nella loro « generalità le nazioni Africane di tinta bruna, interno alle quali « sparge tanta luce l'opera importantissima del Prichard e para-« gonansi colle tribù dell'arcinelago meridionale nelle Indie e « delle isole dell'Australia occidentale, con i Papus e gli Al-« furus , vedesi chiaro che la tinta nera della pelle, i capelli « crespi, ed i tratti della fisonomia de'Neri non sempre vanno « congiunti 2. » È ancora importante l'opera di Samuele L. Mitchell prof. di Storia naturale a New-York, destinato a provare che gl'indigeni dell'America appartengono alla stessa razza e famiglia di quei dell' Asia.

 <sup>1</sup> Compte Rendu de l' Acad. 1845, sem. II., pag. 335.
 2 Compos. T. I. pag. 424 (ed. Franc.).

Il cel, anatomico Gio. Muller scrisso: « Le razze umane sono le forme di una unica specie le quali si accoppiano, rimanesno le focunde, « si perpetuano per mezzo della generazione: non « sono le specie di un genere; se fossero tali, increciandosi diverrebibero sterili. Se poi le razze d'ununini esistenti discendano « da uno o da più uomini primitivi, ciò nol soppianos scongioco di mezzo dell'esperiezza ». In vero non è al tutto lo stesso l'unità della specie umana, « l'origin comuno delle varie vazze da un modesimo coppo, henchè alcuni scrittori sentimo considderar queste due indagini quasi una sola: ma però, dacchè la specie è una, la unità dell'origine è questiono solanto di fatto, nè v'è motivo di negaria, quando è attestata da antorevole testimonianza. Ma di ciò non e da trattara per ora.

Oui adunque ci fermeremo, sembrandoci aver detto abbastanza perchè chi legge debba concludere che le specie animali, e principalmente la nostra, nè siensi formate tutte da sè, come i cristalli inorganici, nè sieno derivate una dall'altra in virtù di metamorfosi e di tendenza al perfezionamento. L'unica supposizione ragionevole, prescindendo anche da ogni autorità, è che i primi individui di ciascheduna specie sono stati formati immediatamente dal Creatore, e da quei primi per mezzo della generazione sono derivati gli altri. La prima coppia umana, a più forte ragione, debbe essere opera immediata del Creatore. Si considera questa connia come creata adulta di corno e di spirito, ossia fornita di quanto era necessario all'uno ed all'altro, nè poteva allora acquistare dalla società o per l'educazione. Ciò vuol dire che credesi avere il Creatore fatto per essi ciò che fa tuttogiorno per tanti animali inferiori. Guardate tanti uccelli : appena sonosi sharazzati dal guscio calcario, che imprigionavali, e già distinguono il loro alimento, ubbidiscono alle grida delle loro madri, si provano a volare e fuggono da nemici. Così i pesciuolini, usciti appena dell'uovo, fanno uso delle piccole natatoie, assalgono la preda, e respirano l'aria contenuta nell'acqua. L'istinto di questi animali serve loro così bene quanto a pena il potrebbe l'esperienza di tutte le generazioni de'loro genitori. I protoparenti della specie umana, chiamati all'esistenza, si tennero tosto e camminarono su due piedi, conobbero tanto bene, quanto gli altri animali, il nutrimento opportuno, seppero respirare. e conobbero, è da credere, molte cose, le quali una lenta esperienza noteva ad essi insegnare, ma le quali era loro spediente conoscere assai per tempo. È perciò da pensare che la provvidente Potenza, la quale li aveva introdotti nel mondo, facesse loro palesi le principali leggi di questo, o sia le necessarie all'uomo esteriore o fisico, o quelle, per le quali l'uomo è in atto un essere razionale e morale, che perciò conoscessero l'osservazione. l'induzione, il ragionamento e per conseguenza una lingua, condizione necessaria dell' educabilità e dell' educazione, linguaggio probabilmente assai ristretto, ma racchiudente gli elementi e il germe di un altro incomparabilmente più esteso, il quale potrà dai posteri alterarsi fino a divenire non più conoscibile, ma non mai del tutto perdersi ed obbliarsi. Così la loro scienza sarà stata piuttosto virtuale, che attuale o sperimentale : i primi parenti non polevano svolgerla tutta, nè tutta dimostrarla praticamente. Di questa prima fase dell'umanità hanno le genti conservata la memoria sotto la ridente immagine della età dell'oro. Questa tradizione ci riconduce all'intervenzione diretta del Creatore, sola adeguata, come parla un moderno scrittore 1, alla grandezza della prima iniziazione. « Qual cosa hanno prodotto tutti gli sforzi fatti « per ispiegarla altrimenti? Immergere la questione nella notte « de' tempi, fra gli uomini preadamiti, è egli risolverla? Ab-« bassare questi nomini alle condizioni de bruti, è sniegare la « loro intelligenza quasi divinà? Sposare queste scimmie a degli « angeli . è fare a meno della intervenzione celeste? »

<sup>1</sup> Hist. generale del races hum, ou Philosophie etnographique, par Eusebe Fa. De Salles, 1849, pag. 331.

## PARTE SECONDA

## §. I.

La creazione secondo Mosè, ed il primo stato del Mondo creato.

Lo scopo di questo nostro scritto, e lo dice assai apertamente il titolo, è stato un confronta delle dottrine naturali comengoniche o, se si vuole, geologiche, con quanto intorno a ciò ne inseguano le sacre carte, ed in particolare il capo primo del Genesi. Per altro finera ona abbiasmo quasi pariato di altro, che di filosofia naturale e di conclusioni dedotte dalle osservazioni de georgi, mentovanda appena le dottrine de libri santi. E-omai tempo di venire a questi, affine di attuare la proposta comparazione. Veniamo dunque sezza più all'esposizione del capo primo del Genesi, accompagnata da una specie di commentario letterale e filosofico, e per ora fermiamoci nell'estorito, vale a dire ne prim versi, ove si accenna la prima creazione e lo stato primiero del mondo creato, anteriore all'esumerone ossia alle opere de sei giorni genesiaci.

Darò di ciascuna particella la traduzione, quanto più si può letterale e fedele, dell'originale ebreo, senza trascurare la nostra versione volgata, a tutti i Cattolici veneranda, e le altre antiche versioni Genesi C. I, V. 1." Nel principio creò Iddioi ciedi e la terrat. Questo è il semplice e magnifico esordio de libri santi e della storia Mosaica, nè si poteva esordire con maggiore emplicità o con magnificenza maggiore. In vero il gran fatto qui indicato è il principio naturale della storia e il fondamento della religione ossia delle relazioni tra il Creature e la ceratura ragionevola.

Nel principio e în principio, s interprela assai commenente e naturalmente in el cominciamento del tempo e di modo (in ezordio mundi, quando feri coepit, S. Ambrogio; in principio temporia, S. Agoslimo) e avanti che alcuma cosa fosses, fuor solamente idido (quin prino omnium facta init, S. Agoslimo). Tempo precedente alla creazione non era; perocchè tempo dice essenialmente successione, vicissitului, un presente preceduto da un passato e seguito da un futuro. Nullum autem passet esse practivam tempas, quin nulle aret centurar, cuiru matolibius motibus aspectur 1. Percilo polò dire S. Ambrogio: in principio di et ante tempus 2; dacchò il cominciar d' un' azione precede ad essa, di quella guiss che muovinum il piede prima di camminare: le vicissituditi delle creature suppongono la loro esistenza: questa coninciò in un col tempo, ma non di nel tempo.

In sua eternità di tempo fuore Fuor d' ogni altro comprender, com' ei piacque, S' aperse in novi amor l' Elerno amore. Nè prima, quasi torpente, si giacque; Chè nè prima nè poscia procedette Lo discorrer di Dio soura quest'acque <sup>5</sup>.

Non già nel tempo o nello spazio Iddio creò il mondo: chè allora tempo e spazio non erano; ma bensì nella sua eternità e nella sua immensità (fuor d'oqui altro comprender) mentre prima della

1 Avg. de Civit. Dei, lib. 2, c. 6. 2 Hexaem. lib. I. 3 Dante, Par. XXIX, 16-21. creazione non era se non Dio eterno ed Immenso. Nel testo originale troviamo בראמעים (bereshit), voce derivata, pare da באמעים (caput). Questa voce costantemente nella Scrittura indica ciò che precede o in tempo o in pregio o in dignità o ancora come cagione 1, nel qual senso peraltro non la troviamo mai adoperata da Mosè. Vede ognuno, fra queste nozioni, la prima significante ordine di tempo essere la più ovvia ed acconcia a questo luogo: in vero gli antichi traslatori (eccettuato il Gerosolimitano che traduce in sapientia) l'hanno generalmente seguita : così Onkelos. il Pseudo-Gionata, il Samaritano, l'Arabo, l'Etiope, il Persiano e il Volgato, che traduce in principio, nè meglio potea tradursi. L'interprete Siro ritiene la voce ebrea. Questa posta assolutamente ed indefinitamente sembra significare il principio di ogni tempo ossia il momento in cui il tempo cominciò il suo corso. Initio tu . Domine . terram fundasti . et opera manuum tuarum sunt caeli 2.

Se ben disse il rabbino Mainonide, essersi proposto Mosè per iscopo del son acconto, di rigettare l'errore di chi voleva eterno il mondo, avrebbe a tale scopo mancato, adoperando la voco herathi per indicare altro che il primo momento del tempo. S. Agostino (contru adverz. leg. et prophet.) Insegna ut principium ni ez quo esse cooperunt. Non enim Doc conterna semper fuerant facta intimium, ex quo esse inciperenti, acceptum. Tertuliano interpreta: a primordio la prima parola del Genesi 3, editove 4, principium initium esse: et competitue ila poni rebas incipientibus peri . . . Ila principium sirce initium incoeptionis esse erebum, non alicuius substantino nomen. Inau mue i principionia Dei opera caelum et terro unti, quae ante omnia Deus fecti. moris sie predistra Serispiara: Il principio feci Deuse acelum et terram, que modamodum diziste! In finem Deus feci caelum et terram, i post universa feciente. S. Cirillo Messandrino insegna

<sup>1</sup> Prov. 17, 14. 2 Ps. Cl. v. 26.

<sup>3</sup> Contra Marcion. 1. 1, c. 10.

<sup>4</sup> Contra Hermog. c. 19.

Mosè avere mostrato non manrare di principio il cielo e la terra, ne essere eterni, come lidito, ma avere cominciato col tempo. Il al quario concilio Lateranease dichiari, didio o initiri temporiri aver dato l'essere alle creature, angelica e mondana: benchè ivi non si citi il Genesi, è manifesto, i Padri del Concilio aver avuto l'occhio al primo verso di esso.

Fu assai celebre e ricevuta presso gli antichi l'opinione, che principio, in questo luogo, si dicesse il Verbo ossia il Divino Fialiuolo. Anzi fu chi pretese così leggersi nell'ebreo 1, il che vano sarebbe il confutare. Tuttavia quella sentenza si difende con non dispregevoli argomenti e principalmente col numero e l'antichità dei seguaci. Con quella voce talora indicasi la cagione. Ora le Scritture c'insegnano, il Verbo eterno, il Figlinolo di Dio essere la cagione delle creature ; Omnia per ipsum facta sunt. Così bereshit qui sarebbe per principium, per Filium, per Verbum, La preposizione - ha eziandio questo valore come la greca sy. e talvolta la latina in non solo nelle sacre Scritture, ma eziandio nelle profane. Teofilo Antiocheno scrisse in proposito: in principio id est per principium. Non oso dispregiare una sentenza munita di tali e tanti presidii. Nondimeno la prima interpretazione più semplice . più ovvia e più comune mi sembra al tutto da ritenersi. Il senso più letterale di quell' in principio sembra quello che facilmente poteva intendersi dagli Ebrei, ed esclude, come il mondo eterno, così la creazione delle cose visibili fatta dagli spiriti creati. Nè veggo come, lasciando questa facile spiegazione, polessero ascendere all'ardua cognizione del Divin Verbo quei rozzi giudei . i quali . se crediamo al Crisostomo . nennure immaginare sanevano qualche cosa meramente intelligibile 2. Vediamo di fatto narecchi Padri, favorevoli a quella più alta interpretazione, non rigettare anzi ammettere anche questa niù semplice. Così Tertulliano e i santi Basilio, Ambrogio ed Agostino. S. Tommaso interpreta 3

<sup>1</sup> Vide Hieron. Quaest. hebr. 2 Crinns, hom 2 in Gen. 3 Summa, parte 1, q. 46, art. 6.

in principio seilicet tempori; e ancora, che parmii a un dipresso lo stesso, ante omnia, ed eziandio in principio id est in Filio, contro l'errore di coloro che ponveno duo crestionist principius, num bonorum aliud malorum. Nicut enim principium effectivam propropriatra Filio propter potention, in ta principium ezemplare appropriatra Filio propter aspientiam: ut sicut dicitur omnia in sapientia fecisii 1 , ita intelligatur Deum omnia fecisse in principio, id est in Filio, secundum illud Apostoli ad Colostenues 1: in ipso, seilicet filio, conditta sunt universa. Auche Alberto Magno diende l'una e Idatus esposizione.

Crearii sera (bara). Questo verbo presso Mosè, qui e altree, significa la vera creazione (ez niñito, ez non ente), e talvolia qualche nuova e straordinaria operazione dell'Ominjotente, nei Numeri XVI, 30, ove Mosè minaccia novom rem faciendam a Bomino, ut aperina terra o sum deplutat cer, Datan ed Abiron coi compagni. Dice David Kimchi » bara è il passaggio dal nulla all'esisterua. Lo stesso inseran Maimonide 3.

1 Ps. 113.

2 Summa, parte II, tr. 11, 9, 42.

3 « Verbum bara de illis , quae per omnipotentiam Dei quasi e nihilo mirabiliter existunt, adhiberi solet. Ait David Kimchi (Rad. hebr.) bara est transitus ex nihilo ad existentiam. Idem docet Maimonides (More Nevochim, I. II., c. 3), Audianus Deulinaium (Observat, Sacrar, P. I., obs. III. §. 3). Docet exemplorum inductio, cui omnino in hac doctrinae parte standum est, bara esse verbum soli Deo dicatum, et quod de divinis dumtazat operationibus adhibetur. Rem acu tetigisse mihi videtur Iacobus Gusetius in Comm. linguae hehraicae sub voce bara, quando hunc vocum fecit ordinem, ut ששוה sit genus quoddam, בטל species subalterna actiones rationalium agentium notans , et RID species specialissima ad actiones Dei restricta. Itaque quemadmodum מטל (pagal) non communicatur causis brutis, eo quod involvat proprietatem brutis incommunicabilem, rationis videlicet vim; sie bara non communicatur creaturis, quia involvit attributum ereaturis incommunicabile, nempe infinitatem. Quapropter operari per infinitatem seu per vim infinitam bara esse arbitratur, et merito exponi producere rem ex nihilo, seu ex materia indisposita et inhabili, ad quod utrumque infinitas potentiae supernaturaliter operantis requiratur. » Kocherus, Vindiciae S. Textus hebr, Esaige ad XLVIII, 7.

Sopratutto è da avvertire in questo luogo che la voce bara congiunta all'altra bereshit null'altro può significare che creazione dal. nulla, bereshit mai non si prende dagli Ebrei avverbialmente, ondenon può spiegarsi primamente creò, o prima actio Dei fuit creatio caeli et terrae. Nè può intendersi : la prima cosa creata da Dio : osta la preposizione a. La propria nozione di quella voce è qui la espressa dalla Volgata: in principio, hoc est in principio temporis, creavit. Ma come nel principio del tempo quando niuna creatura era , fece Iddio o creò , se non dal niente o dal non esistente? Se la materia già era , allora non sarebbe stato il principio nè delle cose nè del tempo. Di più quelle parole : in principio creavit Deus caelum et terram o nulla significano, o la produzione dal niente della materia o la sua conformazione. Certamente non indicano questa; poichè dono tal creazione la terra è aussess (inanis vacua el tenebrosa) nè la terra propriamente della (arida) appare prima del terzo giorno; nè il primo cielo o il firmamento dividente tra acque ed acque è costituito prima del secondo; e gli astri brillano in cielo soltanto il quarto. Resta dunque, Mosè con quelle parole aver significato, tutta la materia del mondo essere stata da Dio creata dal nulla.

Confermasi ciò considerando il verso terzo del capo II. Ivi leggiamo: in ipso cessaeeral ab opni opere suo quod creavil (bara) Deus ut faceret ומצוין ove chiaramente pare indicata la differenza tra il propriamente creare, e fare o formare.

Gli ebrei sempro aver preso le parole mosaiche in questo senso, si deduce dal vedere fra essi comune e popolare la doltrina <sup>1</sup> della vera creazione. Ne abbiamo le aperte testimonianze di Giuseppe <sup>2</sup>, di Filone <sup>3</sup>, di Eusebio <sup>1</sup> e di Mosè Maimonide il quale rammenta per primo dei tredici articoli del simbolo giudaico quello che professa, Iddio autore del mondo dal nulla. Ma abbiamo niù emerofessa. Iddio autore del mondo dal nulla Ma abbiamo niù eme-

<sup>1</sup> Brecker, Hist. crit. philos. Par. II, P. I, L. II, c. 3, Lect. 1. De philosoph. Indaeor. exoterica, §. 2, n. 31-31.

<sup>2</sup> Archaeol. lib. 1, c. 4. 3 De mundi opificio.

<sup>3</sup> De mundi opificio. 4 Praep. Evang. 1, 7.

<sup>1</sup> Praep. Evang. I.

glio. Salomone nega apertamente, il mondo essere eterno, ove afferma la sanienza divina essere stata innanzi a tutte le onere di Dio (cieli , terra , abisso , fonti , fiumi e monti 1) cioè prima che Iddio creasse cieli e terra, prima che fosse la terra inquis et pacua col tenebroso abisso e le acque. Così Gesù Siracide dà un principio alle opere di Dio 2. Così quella supramodum mater mirabilis, quae pereuntes septem filios conspiciens, eos hortabatur renleta sanientia, e all' ultimo superstite diceva: neto, nate, ut adspicias ad caelum, ad terram et ad omnia quae in eis sunt et intelligas quia ex nihilo fecit illa Deus et hominum genus 3. Se ad altri venisse in mente di opporre, che quella forte donna parlava patria voce 4, che perciò le parole che leggonsi in quel libro greco non sono quelle appunto proferite dalla eroica donna. la quale avrà senza più citato la parola di Mosè bara; ed il greco scrittore avrà aggiunto ex nihilo (ex non ente) fecit. Se così è. abbiamo lo scrittore di un libro canonico affermante il bara di Mosè qui valere creare dal nulla. Gli eterodossi che non ricevono questo libro fra i canonici, debbono almen confessare così aver pensato un pio ed erudito scrittore di quel tempo, e in questo senso essere stata intesa la voce Mosaica eziandio dalle donne, e perciò essere stata tale interpretazione comunissima e a niuno ignota.

Në abhandonano la dottrina del loro popolo, ma più sublimi misteri aggiungono, o S. Paloa allorché insegna in Cristo Gesti condita unicerca in caesti et in terra visibilita et invisibilita, omnia per ipsum et in ipso creata, ed esso essero ante omnes (ciol ante omnia; come il contesto persuade al intendere le sua parles 5; o S. Giovanni che pone nel principio il solo Verbo (non la materia in sua compagnia) per cui le cose tutto sono state falta (e perciò anche la materia del ciole della terra) o aggiunge et sine ipso

<sup>1</sup> Prov. VIII, 22-27 hebr. 2 Ecclesiastico XVI, 26.

<sup>2</sup> Ecclesiastico XVI. 20 3 Machab. VII., 20-29.

<sup>4</sup> V. 27.

<sup>5</sup> Coloss, 1, 16, 17.

factum est nihil (o factum est neque unum 1): dunque nè l'informe materia, nè la terra inanis et vacua, nè l'acqua, nè l'abisso.

Sulle orme di tali maestri la Chiesa cattolica sempre ha professato. Mosè aver parlato di vera e non eterna creazione e sempre ha rigettato un mondo assurdo senza Creatore e senza principio. I Padri della Chiesa cominciando da Erma scrittore de tempi Anostolici 2, costanti e unanimi insegnano la creazione dal nulla ossia dal non esistente. Il Concilio Lateranense già citato professa: firmiler credimus, quod unus solus est verus Deus . . . . creator omnium visibilium et invisibilium, spiritualium et corporalium, qui sua amnipotenti virtute simul ab initio temporis utramque de nihilo condidit creaturam spiritualem et corporalem etc. Ove il Concilio rigetta non solo l'eternità delle creature, ma ancora (come insegna S. Tommaso nell'opuscolo intorno a quella decretale) errorem Origenis ponentis quod Deus a principio creavit solas spirituales creaturas; et postea, quibusdam earum peccantibus. creavit corpora quibus quasi quibusdam vinculis spirituales substantiae alligarentur, ac si corporales creaturae non fuerint ex principali Dei intentione productae quia bonum erat eas esse. sed solum ad puniendum.

Conchindiano: la nozione della creuzione, secondo la mesde della Chiesa e del Pardri nei cio unsiste de si sun aproduzione del non esistente dal mulla; e che prima delle creature esistenti nel tempo non era altro del il Creature e in itili idosi di tutto cosa. Putel, egregiamento S. Anselmo, quonium, prinsipama ferent universa, errai in ratione summen naturea quaid aul quanda quaine estenti; quare, cum o quan fecta unut clarum sit nistil fusize antequam ferent, quantum ad hoc, quis non errant quod nune sunt, ne errant e quo ferent; in no insense misil errant quantum ad rationem facientis, per quam et secundum quam ferent.

Mi piace osservare che come nelle scienze naturali avviene spesso che il nostro intelletto non giunga ad afferrare certe verità

```
1 Io. 1. l. e 3.
2 Pastor, l. 1. Vis. 1.
```

ma bendi le raggiunge col ragionamento tostoché i propri sensi in qualche caso particinare o i altrui autorità gliela palesi, così sembra essere avvenuto nel caso nostro. Mentre i più perspicaci ingegni tra filosofi pagna i non conceptamo ha vera creazione e reputavano elemo il mondo o alimeno la materia di esso, per contrario gli antichi Padri della Chiesa assai comunemente temeno inuna creatura sessere o poter essere clerna. Rem utilma a Deo creari es neterno potiuste, comunumen esse eferrum Christinorum, qui de ho tractarunt, stendismi, copue argumento aderrus Ariano saepe ac libenter usos esse, afferma e prova slessmente il Pelavio.

Per citare uno dei più antichi, S. Metodio Martire sostiene contra Origene (anud Photium, codice 335) il mondo non essere stato da Dio creato ab eterno, nè ciò esser possibile; quia impossibile est id quod initio productionis est circumscriptum, simul cum eo, auod finem ac terminum nullum habet, fine itidem ac termino carere. Si avverta non polersi interpretare Metodio quasi negante alle creature quella sola eternità che a Dio solo conviene e non è partecipata nè mutabile, ma doversi necessariamente intendere della eternità partecipata e secondaria, la quale al mondo da Dio creato assegnava Origene. Zaccaria Mitileneo (de mundi opificio) prova diffusamente, niuna creatura potere essere prodotta ab aeterno, alque aeternitatem esse solius Dei propriam neque mundum eius posse esse participem. Ominetto i luoghi degli altri Padri che posson vedersi presso il Petavio, e rammento col medesimo il libro scritto dal filosofo Giovanni Filopono contro l' eternità del mondo e Proclo sostenitore di essa. Ibi, scrive il Petavio, trita illa sed firmissima adversus Aristotelem obiicit, auod et infinitum actu ac reipsa ponitur, si mundus existit ab aeterno, contra quam insi visum est Aristoteli; quippe cum infinita numero individua rerum omnium extiterint, quae ex infinito intervallo ortum habuerunt; et infinitum transiri exhauririque potuit quoniam infinitarum generationum quocumque in tempore postremo

<sup>1</sup> De Deo Deique propr. lib. 3, c. 6.

designari potest. Addit infinitum illud temporis spatium, quod ez acterno flazit, finitae singulorum, ezempli causa hominum, eitne interculla componere; finitum autem finitio additum uno potest infinitum aliquid facere. Ecco dunque un primo punto che troviamo d'accordo fra la dottrina del Genesi e quella della più sana filosofia.

Deus cyrilys (Elohim): è uno de nomi ebraici di Dio, il quale derivando da 'xe fortis mostra in particolare la potenza del Creatore. Questo nome la terminazione plurale, ma dee prendersi in singolare, quando, com leui, si congiunge a un'verbo singolare e si applica al cro Dio, la cui unida sempre nelle sacre carte si suppone o si afferma. Anche ove affermasi l'unità di Dio i sacri Scritteri non hamo difficoltà di adoperare questo vocablo i.

Il Voltaire satiricamente interpretò: Les Dieux firent, ou, les Dieux fit le ciel e la terre. Gli risponde il Guenée, nella lingua ebrea certi nomi di terminazione plurale doversi prendere come singolari, specialmente quando il contesto dell'orazione o l'unione del verbo o dell'addicttivo singolare dimostrano parlarsi di un solo: così, dice, quantunque Mesraim, Enhraim ecc, abbiano desinenza plurale debbonsi prendere in singolare, qualora si parla del figlio di Cam o del ninote di Giacobbe. Adonim sembra plurale: ma guando i figliuoli di Giacobbe così appellano il lor fratello Giuseppe 2, non può tradursi Domini ma in singolare Domine. Così qui il nostro Elohim. Qualche cosa di simile abbiamo nelle nostre lingue, nelle quali il plurale Voi indica spesso una singolar persona ed è segno di rispetto. Se io dico a taluno: Vous êtes un tres-bel esprit, mais vous n'êtes pas un profond hebraisant, le voci vous êtes e vous n'êtes pas, henchè plurali, congiunte con un, e dette ad un solo, hanno senso singolare. Perciò, aggiunge, forse eransi assuefatti gli Ebrei ad inflettere come plurali certe voci indicanti potenza o dignità, come sono Elohim e Adonim 3

<sup>1</sup> Deut. IV, vv. 33 e 39; VI, v. 4. 2 Gen. XLII, v. 10.

<sup>3</sup> Guenée, lettres de quelque Juif à Voltaire. V. ancora Veith, Scriplura sacra contra incredulos propugnata. Pentat. Ject. II.

È certo che Elohim, allorchè si parla di Dio, sempre si costruisee con verbo singolare, non così se applicasi agli Angeli o a persone principali. Finalmente gli Ebrei benchè proclivi all'idolatria mai non intesero con tal voce indicata la pluralità degli Dei.

Alcuai Dottori hanno pensato con quella conginuzione del verbo singolare creoreit col plurale Elohim indicarsi la pluralità delle Divine Persone, ed il verbo singolare indicare l'unità dell' essenza Divina operante con unico atto ad ezira, ed il nome di subplurale la pluralità delle persone. Se i contemporanei di Mosè si elevassero a tal pensiero, io nol so; ma voleniferi ammetto che, conosciuto la mistero, quella costruirone appare ragionevole.

I cieli e la terra. Abbiamo posto i cieli per rendere più letteralmente la parola originale מינוים (asciamaim), di terminazione plurale, la quale non mai si trova con terminazione singolare.

Caeli et terrae nomine universa creatura significata est, quam fecit et condidit Deux, Così S. Agostino 1 : molti vogliono qui indicate tutte le creature spirituali o corporee. Lasciamo per ora gli spiriti: non saprei dubitare che in quelle parole comprendasi almeno tutta la materia dell' Universo. Nell' Esodo 2 comprendono certamente tutta la creazione ove si legge: sex diebus fecit Dominus caelum et terram et in septimo ab opere cessavit. Nè alcuna creatura escludeva Mosè allorchè così cominciava il suo cantico. Audite caeli quae loquor, audiat terra verba oris mei 3. Così leggiamo in Isaia: Audite caeli et auribus percipe terra quoniam Dominus locutus est. Filios enutrivi et exaltavi . insi autem sprecerunt me. E in Geremia XXIII, 24. Si occultabitur vir in abscondito et eao non videbo eum dicit Dominus? Numquid non caelum et terram ego impleo dicit Dominus. L'Apostolo sembra pure prendere come una stessa cosa il cielo e la terra e il mondo con quanto contiene, ove dice agli Ateniesi: Deus qui fecit mundum et omnia anae sunt in eo. hic caeli et terrae Dominus cum sit, non in

<sup>1</sup> De Gen. contra Manich. 1, c. 5.

<sup>2</sup> XXXI, 17.

<sup>3</sup> Deut. XXXII, 1.

manufactis templis habitat 1. Anche dagli scrittori profani, come Omero e Platone, dicesi talora cielo e terra per indicare l'università delle cose. L'autore del libro de mundo, attribuito già ad Aristotele, definisce il mondo: collectum aliquid e caelo atque terra atque ex iis naturis quae intra ea continentur. Secondo Maimonide 2 la vera interpretazione di questo primo verso è : « In princinio creò Iddio le cose superiori e le inferiori » cioè tutte le cose che sono nei cieli e nella terra. Nè alcuno condanni questa distribuzione, per la ragione che la terra è un'ajuola, una minima porzioncella dell'universo. Tal distribuzione era non solamente opportuna a Mosè, che doveva della terra parlare non meno ma assai niù che non dei cieli o degli astri, ma per avventura necessaria; pojchè, come avvertono Cristiano Volfio 3 e il Mazzocchi 4, mancando quell' idioma, almeno ne' più antichi tempi, di un vocabolo esprimente l'universo mondo, conveniva ricorrere a quella perifrasi che tuttora si adopera ne' simboli della Chiesa cristiana. Aggiungete che tal distribuzione è assai ovvia e conforme alla nostra natura : dacchè due cose colpiscono i nostri sensi , il cielo che ci sta sopra e la terra che abitiamo e che ci sostiene : la natura stessa c'insegna a dividere i corni in superiori e remoti . 'accessibili soltanto al senso della vista e in inferiori e più vicini, che talora percenisconsi eziandio col mezzo degli altri sensi. Aristotile considera il mondo vanusa come diviso nello snazio in due narti. il mondo sublunare ed il superiore 5. Alessandro di Humboldt scrive che la scienza dell'universalità delle cose create ha per l'uomo abitatore della terra due parti distinte, la terra stessa e gli spazii celesti, e che ogni umano concepimento della natura, non escludendo i più moderni, sempre ha separato il cielo dalla terra come in due regioni superiore ed inferiore. Concludiamo: in queste parole cdeli et terra si contengono tutte le sostanze almeno materiali.

COSMOGONIA NATURALE

<sup>1</sup> Act. XVII. 94

<sup>2</sup> More Nevochim, P. H. C. XXX.

<sup>3</sup> Theol. nat. p. I. c. 1, 8, 68.

<sup>&</sup>amp; Spicil. bibl. tom. 1, pag. 14.

<sup>5</sup> Meterolog, 1.

Si asservi : coloro che vogliono, il verbo dora non indicare in questo luogo vera ercuainon na benai formazione, debbon dire per necessità che iddio da principio formò tutte le cosa. Ora, se da principio tutto ciò fece, qual cosa fece in seguito? qual cosa ese, grne diquinte e nel seste giorno, che carlamente furno dopo il principio: diramo per avventura quell' in principio comprendere tutto lo spazio delle sei formate? Ciò saria troppo assurio, specialmente ses si ammette in quei giorni racchindersi indeterminati e lumbi tericiti.

Alcuni hanno pensato, ed è tra questi il Petavio, quelle parole: in principio creò Iddio i cieli e la terra, non contenere un' opera particolare fatta dal Creatore prima de' sei giorni, ma esser piuttosto una generale affermazione in cui tutte comprendansi le opere che noi nartitamente si dichiareranno. Questa sentenza fu già di S. Cirillo Alessandrino nel lib. 2.º contra Julianum. S. Agostino la rammenta più volte e in un luogo sembra averla per non improbabile. Molti altri assolutamente la rigettano e mi pare con molta ragione; imperocchè posteriormente non si narra ma si suppone la creazione della materia. Immediatamente dopo quelle prime parole troviamo la terra inanem et vacuam, l'abisso e l'acqua, le quali parole, comunque s' interpretino, debbono indicare sostanze corporee. Vediamo poi colla materia formarsi molti corpi, e quello ancora di Adamo; dunque la materia esisteva ed era stata creata. La materia degli astri, cioè quasi tutto l'universo materiale, essere stata creata il quarto giorno non sembra punto probabile; e il Petavio medesimo la crede creata da principio 1. Ho accennato poc' anzi, non essere ragionevole il racchiudere in quell' in principio tutto l'esamerone ossia le opere de sei giorni, ciò che si suppone nella indicata sentenza. Di più dalle cose dette, e da quelle che restano a dire, noi deduciamo che Mosè nel primo verso, insegna la vera creazione dal nulla delle cose prima non esistenti, e nel rimanente del capo descrive la formazione delle cose dalla materia già creata. Sono dunque due diverse afferma-

<sup>1</sup> De Opificio, lib. 1, c. 10, §. 10; e c. 15, §. 1.

zioni, non già una prima compendiosa e poscia più particolarizzata. Se Mosè non parlasse di vera creazione, potrebbe in qualche modo accettarsi quell'opinione: ma lo storico della creazione non poteva dirci: la terra era in un certo stato, se prima non avea detto che era stata creata. Il Creatore fa rispetto alle sue opere, assai più che l'artista rispetto ad una statua: eppure niuno descrive così la formazione d'una statua, es, gr. di Apollo: la statua di Apóllo era rozza ecc. ma bensì: era una massa di marmo ecc. Olim truncus eram ficulnus, inutile lignum 1, dice presso Orazio il simulacro di non so quale pagana divinità. Diciamo adunque che, secondo Mosè, Iddio in exordio mundi, in principio temporis, tutta ad un punto creò la materia, della quale poi volle che si formassero i varii corpi. Primo facta, postea composita declarantur, dice S. Ambrogio; e S. Gregorio Magno, rerum substantia simul creata est, sed simul species formata non est; et quod simul extitit per substantiam materiae, non simul apparuit per speciem formae.

> Utque istum faceret dives sapientia mundum, Cuncta simul genuit; sed post haec semina rerum Ornavit superinductis informia formis 2.

Salomone Ben-Melech con altri dotti Giudei pensa che quelle prime parole sieno da interpretarsi: nel principio Iddio creò l'essenza del cielo e l'essenza della terra.

In vero ne dal sacro testo, ne dalla ragione si ha argomento alcuno per dedurne che la creazione di tutta la materia non fu simultanea; e che il Creatore mise mano più volte ad un lavror dipendente unicamente da un atto semplicissimo del suo onnipotente voltere, e al tutto estraneo dalle cagioni seconde operanti nel tempo.

La simultanea creazione della materia è più che sufficiente a spiegare il noto passo dell' Ecclesiastico 3. Qui vivit in aeternum

```
1 Hobat. Sat. VIII, 1. 1.
2 Mar. Victor. L. 1, Carm. in Gen.
3 XVIII. 1.
```

creavit omnia simul. Per altro, insegna il Petavio, null'altro ivi affermarsi, se non tutte le cose simul, cioè, pariter, xxvx, essere state egualmente create da Dio, talchè nulla nuò indicarsi non creato o creato da altri. In vero non so se più empia o più pazza fosse la dottrina dell'eresiarca Marcione, che sognava un Creatore del mondo materiale diverso dall'unico e vero Iddio. A ragione gli oppone Tertulliano: Deum ex operibus cognosci debuisse alicuius proprii sui mundi et hominis et saeculi . . . . unam saltem cicerculam Deus Marcionis propriam protulisse debuerat, ut novus aliquis Triptolemus praedicaretur. Lo Spirito Santo aveva già detto per bocca di Geremia 1: Dii qui caelos et terram non fecerunt pereant de terra et de his quae sub caelo sunt. Dice S. Girolamo: ex creaturis intellexi Creatorem; et per singula, quae fecisti et quae quotidie operaris in universo mundo, totus obstupui, et sensu humanitatis amisso, in sanctam amentiam sum conpercue 2

Tutte le cose, scrive S. Gregorio Nisseno, furono in un momento e seura alcuno spazio di tempo: il principio non ci permette l'immaginare alcun intervallo... come il punto è principio della linea, così il momento è principio del tempo.

Chiudiano quesi argomento, recando in parte il discorso di Tertilliano contro Ermagnen. Monò indica l'operatore, cich bldio, e le opere cioè il cielo e la terra, ma non ci dice punto di qual materia ciò fece. Si moteria non editor, ubi el opera el operation dendunt, apparet es nitilo euno operatuno, perinde enin ederetar ez quo, si ez aliquo, fuistes operatus. . . Com heie è munifestetur el factor; i. c. Deus, af facta, i. e. omina, a per quem, i. e. sermo ('Perbum), nonne el unde omnia facta essent a Deo per sermocem, exeguise ordo profieri, si e aliquo facta essenti la quod non fail, non potati Scriptura profileri, et non profitendo, sonti producti non fuisse, quiu proferetur si faisset. Seguinge

<sup>1</sup> X, 2.

<sup>2</sup> In Habacuc, 3.

<sup>3</sup> Ioan, L.

poi : non tantam fuisse necessitatem aperte significandi de nihilo facta omnia, quanta esset si ex materia facta fuissent. Quoniam auod fit ex nihilo, eo ipso dum non ostenditur ex aliquo factum. manifestatur ex nihilo factum: et non periclitatur ne ex aliquo factum existimetur, quando non demonstratur ex quo sit factum. Quod autem ex aliquo fit, nisi hoc insum aperte declaretur ex aliano factum, dum illud ex ano factum sit non astenditur, periclitatur primo videri ex nihilo factum; dehine etsi ea sit conditione, ut non possit videri non ex aliano, perinde periclitabit ex alio longe factum videri, quam ex quo factum est, dum non proponitur unde sit factum . . . . Adeo Sp. S. hanc scripturae suae rationem constituit, ut cum quid ex aliquo fit et unde fit, referat. Fructicet, inquit, terra herbam foeni, seminantem semen secundum genus, et lignum fructuosum . . . Et rursus: Et dixit Dens: producant aquae repentia animarum vivarum. Si ergo ex iam factis rebus alias res Deus proferens, ostendit per prophetam et dicit auid unde protulerit, si tantam curam instructionis nostrae insumpsit Sp. S., ut sciremus quid unde processerit, nonne perinde nos de caelo el terra compotes reddidisset, significando unde ea essel operatus, si de aliqua materia origo constaret illarum? Ut multo magis ex nihilo ea videretur operatus, quando nihil adhuc erat factum, ex quo operatus videretur . . . Adoro scripturae plenitudinem, quae mihi et factorem manifestat et facta. In Brangelio amplius et ministrum atque arbitrum Factoris invenio sermonem. An autem de aliqua subiacente materia facta sint omnia, nusquam adhuc legi.

La conclusione procipua, che si trae dalle prime parole del searce testo, cio di mondo essere stato creato dal nulla e non essere eterno, da tutti i Calolici si ammelte. Tutti numetteramo ancora che sia questo un articolo di fede: ma se con tal frase si suole intendere co tal verità noi teniamo soltanto per fode, e che non può dimostrativamente provarsi, ci siamo fatto lecito diversamente opinare. Non troviamo ripugnante, che un articolo di fede possa dimostrativamente provarsi. Benchè la fede sia peranda-

rum substantia rerum, arqumentum non apparentiumi 1, tuttavia Iddio può rivelare all' uomo qualche verità dimostrabile con filosofici argomenti, la quale tostoché è rivelata, diviene articolo di fede. Chi ignora o non intende la dimostrazione, ha per sufficiente e saldo argomento la sola fede: chi conosce e comprende la dimostrazione, deve essere coll'animo disposto a creder quella verità eziandio se niuna umana ragione la confermasse.

La ripugnanza di una serie infinita ci sembra abbastanza dimostrata, e non meno valida, per una serie di movimenti irregolari. che per una di movimenti regolari, e così non meno di una serie di moti spirituali (pensieri o desiderii) che di moti corporei : e questa pure saria necessariamente possibile se possibile fosse l'eternità delle creature, benchè soltanto delle spirituali.

Torniamo alle parole del Genesi: ed era la terra deserta e vacua, e tenebria sulla faccia dell'abisso 2. Aben-Ezra riguarda l'una e l'altra voce come sostantiva e significante id in quo nihil est solidi vel substantialis. Lo scrittore della Sapienza insegna che Iddio formò la terra dalla materia amorfa. Έξ ἀμάροου ὅλησ 3. Le allegate voci ebraiche presso Geremia 4 significano una regione devastata e deserta. Oninò Roberto Lowth 5 che Geremia in quella sublime visione, nella quale se gli presentava alla fantasia la desolazione imminente alla Giudea, avesse l'occhio al caos primitivo e alle parole Mosaiche Aspexi terram, et ecce vacua erat et nihil, così la Volgata rende la frase accennata di Geremia. Dalle cose esposte si raccoglie che la terra (o quanto ivi a Mosè piacque indicare col nome di terra) era in quei primi tempi un ammasso

<sup>1</sup> Hebr. II.

<sup>2</sup> V. 2.º Nell'ebreo è אור (tohu Vabohu) i LXX interpreti rendono invisibilis, et incomposita; la versione siriaca deserta et inculta; Anuila e Tendazione Vanitas et nibilias: Simmaco iners o racione et incondituse: Onkelos desolata o deserta e ruota; le quali interpretazioni convengono nell'idea di vacuità o mancauza di ordine, di abitatori e di ornamento. 3 C. XL.

i IV. 23.

<sup>5</sup> De sacra poësi haebraeorum, prael. 9.

apparentemente Informe d'innumerabili particolette delle varie sostanze e verisimilmente delle sole sostanze semplici o elementari. Era in somma una specie del casa accemanto da Esiodo e da Ovidio, nè trovo punto improbabile che i poeti ci abbiano conservato qualche frammento delle tradizioni primitive, che intatte pervennero allo scrittore del Genesi.

Ante mare et terras et quod tegit omnia caelum, Unus erat toto naturae cultus in orbe, Quem dixere chaos, rudis indigestaque moles 1.

Ma essenzialmente differisce il caos di Ovidio da quello di Moeò, dacché quello el si presenta lutto da sè, senza Creature, e,
soltanto dopo una ventina di versi vien fuori non si sa qual Dio o
una miglior natura ad ordinarà. Nosò per contarrio: el presenta
da principio Iddio che crea la materia del cielo e della terra, benchè in istato di apparente disordine e confusione, e poecia gradamannete la forma, la ordina el Tadbellicae. Il caos di Mosè mo è
increatio nè abbandonato ad un cieco fato o ad un fortulto concesol alami: il disordine e la confusione sono piuttosto apparenti
che reali, è gravida di un ordine meraviglioso quella rudir indigettaque moder.

Questo case punto non piacque a (io. Giorgio Rosenniller 2. Miram est, die cuesti, multo intérprete clausa his revisi wata vara van indigitari sibi persuadere potuisse . . . . Originem debet hace opsino, sine dubio, Poètarum gracoram laintorumque fignemits ois interpretibus Mosi ildats. Sed Mose ne poitis explicare, quid alind est, quam aquam ex turbidis tritis haustam inferre limpido funt? Rubini qui ficionibus, quod hane ren atient, hand praeoccupati, vim et potestatem cocum indagarunt, multo reetius ex. gr. Onkelos: deserta et vacua; fonathas: deserta a filis homium, et vacua ab omni timento, quocum Targum hierosolymi-

<sup>1</sup> Metam, lib, 1. 2 Antiquiss, tellur, hist, pag, 19-23, Olm, 1776.

tanum consentit. Et recte. Non veggo come possa piacere un' esposizione che restringe l'informità e la vacuità della terra all' assenza degli uomini e dei giumenti. Trovo che Ernesto Federico Rosenmüller , figlio di Gio, Giorgio , insegna che Mosè pone da Dio fatta da principio Caeli terraeque materiam sed rudem et informem: quae moles, cum optanda esset ad commodum animantium domicilium , prius quae in rudi indigestaque massa confusa iacebant et mizta, secernenda erant atque ordinanda... Ab initio informem materiam, yzzc. vixy, ex scriptoris mente extitisse. ex qua deinceps omnia expressa alque efficta sint , licet non disertis verbis declaretur, manifestum tamen est ex eo, quod singula a se invicem secreta et distincta esse in sequentibus narrantur. veluti lux a tenebris, aquae ab aquis, oceanus a continente. Quae caeli terraeque nomine in hoc v. 1.º eorum tantummodo designatur materia quae omnium primum erat efficienda. Augiunge alla mente di Teodozione, di Onkelos, di Aquila, di Simmaco e de LXX interpreti doversi essere presentata l'idea del caos.

Certamente non era da esso alieno quel rabbino citato dal Mainonide I, il quale dal Genesi deduceva che Dio edificò più mondi e successivamente li distrusse. Una massa primitiva apparentemente disordinata e confissa, I l'hamo delolta gl' interpreti cristania non solo da quelle due essure parvoltet, ma dal luogo dela Sapienza 2 e precipiamente dal contesto di Mosè: dacche la terparprimigenia è de chiamata alissis tenefroso 3; la ferra asciulta ed abitabile dai viventi terrestri non ha ancora levato il capo dalle acque 1; non si vode li solo nei gli astri 3; l' aria, I acqua o la terra non sono separati 6; questo slato rappresenta bnee una specie di cass, nè è meraviglia se così dapi' linterpreti si descrive e laviolta si appella con questa voco. L'Leggiamo in S. Agostino

```
1 More Nerockin, p. 11, c. 30.
```

<sup>2</sup> XI, 18.

<sup>3</sup> V. 2.

<sup>4</sup> V. 9.

<sup>5</sup> V. 14. 6 Vv. 6. 10.

<sup>7</sup> De Gen. imperf. C. IV.

An quonium materiue adme confusio exponiur, quod etium yazograece delivar; c do Gien. contra Munich. C. Y. prima materia: facta est confusa et informis, unde omnia fierent quae distincta atque formata sun!; quod credo a graecis yazo appellari. Sie emie et alio loco logisum deltum in indultum Dei? Qui feestii mundum de materia informi, quod aliqui codices habent de materia inivas; e poco appresso 1: informis illa materia quom de uhilio Brus feci, appellata est primo cuelum et terra et dictum est: in principio focil bues caleum et terra et mos qui uni mo ce eral sed quia hoc esse poterat. Nam cuelum scribiur postea factum. Quemadaodum si semen arboris considerantes, dicumus til esse radices et robus et et annos et frusta et folia, non qui iam suat sed quia inde futura sunt. . . . Dictum est cuelum et terra, quia inde futurum eralie futura futura futura sunt. . . . . Dictum est cuelum et terra, quia inde futurum eralie.

Così il cristiano poeta Ilario 2.

Omnia contegerat nigrum chaos altaque moles Desuper urgeret informis corpora mundi. Nec species nec forma foret. Deus intus agebal...

Non veggo perció motivo dell'avversione che a questo caos mostra un moderno scrittore inglese <sup>3</sup>.

Benchè la materia primitiva dicasi informe e tenebrosa, non

stamo però obbligati a supporta priva al tutto di ogni forma, ciò che negpun può immaginarsi e sembra implicare contradibinore, e abbiamo utilo di S. Bonaventura che tutti gli interpreti si accordano in albernare, quad illa materixi, quae primo producta el per creationem, non fui in omninodo possibilitate, sire in carentia omnia formare, e da S. Tommaso essere l'esistenza di quella materia al tutto impossibile controdibilora. A, gossitio 4

<sup>1</sup> C. VII.

<sup>2</sup> Carm. ad Leonem.

<sup>3</sup> GREVILLE PENN', A comparative estimate of the mineral and mosaical Geol. 2 edit. V. 1, pag. 197. London 1825.

<sup>4</sup> Confess. Lib. XII, Cc. 4, 8, 12.

nelle confessioni favella veramente della materia priva di ogni forma: ma non afferma tale informe materia avere per un tempo esistito nello stato di totale informità; anzi espressamente nella medesima opera apertamente ciò nega. De nihilo (opera tua) a te, non de le, facta sunt, non de aliqua non tua vel quae antea fuerit, sed de concreata, id est simul a le creata materia, quia eius informitatem sine ulla temporis interpositione formasti. Nam cum aliud sit caeli et terrae materies , aliud caeli et terrae snecies: materiem auidem de amnino vihilo, mundi autem speciem de informi materia, simul tamen utrumque fecisti, ut materiem forma, nulla morae intercapedine, sequeretur 1. Così nel libro Contra advers. leg. et prophet. nega , Iddio informem prius fecisse materiam, e dono qualche intervallo di tempo formasse quod informe prius fecerat, ma insegna, cam concreasse mundo. La stessa cosa dichiara nel libro I De Genes. ad litt. C. 15. Non quia informis materia formatis rebus tempore prior sit, cum sit utrumque simul concreatum et unde factum est et auod factum est; sicut enim vox materia est verborum, verba vero formatam vocem indicant, non tamen qui loquitur prius emittit informem vocem, quam possit postea colligere alque in verba formare: ita Creator Deus non priore tempore fecit informem materiam et eam postea per ordinem quarumque naturarum, quasi secunda consideratione formavit: formatam quippe creavit materiam. Sed quia illud unde fit aliquid, etsi non tempore, tamen quadam oriaine prius est, auam illud auod inde fit, potuit dividere scriptura loquendi temporibus, quod Deus faciendi temporibus non divisit . . . Non itaque dubitandum est . ita esse utcumque istam informem materiam prope nihil, ut non sit facta nisi a Deo, et rebus, quae de illa factae sunt, simul concreata sit,

I santi Basilio, Ambrogio e Crisostomo insegnano, la materia confusa ed informe aver precedulo la sua formazione; ma per quella materia informe non intendono una compiuta informità nel senso delle scuole, ma bensì l'assenza delle forme e della beltà

1 Lib. XIII. C. 33

che presenta oggidi. Questo grande ammasso di materia invisibile e in qualche senso informe, crede S. Agostino essere dapprima denominato ciclo e terra quia inde futurum erat caclum et terra, e quindi terra invisibilis et incomposita, abisso ed acqua.

Molti antichi pensarono che da un medesimo ammasso di materia fosse da Dio formata la nostra piccola terra e tutti i corpi celesti. Così pensa ancora il Petavio; nè questa opinione ha perduto la sua probabilità per i moderni giganteschi progressi dell'Astronome.

Si può pensare che Idilio creasse da principio soltanto le sostanze chimicamente sempliri o dementari (primorbia erram, corporamo principio), a queste lasciando l'incarico di combinarsi a formare I corpi misti co composti, conellio quate constant principiorum, come dice Lucrezio. Molti Diubter cols senhanoa aver pensato: rammento qui soltanto, S. Giuvanni Damasceno I il quale insegna, Ididia aver fatto da lunila citelo e la terra e quanto è in cest; ma alcune cose immediatamente cioè gli elementi; altre per suo votere essere state formate da essi elementa.

Queste sostanze elementari è credibile che veuissero all'esiaseparale in minime particolette o alomi. In vero non abbiamo ragione di ammettere da principio i composti fisici piuttostochò i composti chimici, specialmente sessondo a coervaza delle modecule un estacolo alla chimica combinazione; possiamo immaginare gli atomi elementari disseminati nello spazio e probabilmente non così vicini non all'altro da dover provare immeditamente para così vicini non all'altro da dover provare immeditamente para così vicini non all'altro da dover provare immeditamente pia effetti delle attrazioni moleculari operanti nelle minime distanze.

Altimenti sembra che per solo un momento avrebbe esistito quel primo stato di cose descritte qui da Mosè, e le tenebre super facien abyssi appena sarebbero da rammentarsi. Se le cose passarono, come congetturiamo, quella prima materia elementare poble essere invisibile non unre per maneamento di luce. ma sen-

I Lib. II De fide orthodoxa.

za più per la pécciolezza e la mutta distanza degli atomi componil. Se tali atomi fossere quali delle sostanze che cra i chimici appellano sempliri (metalii, ossigene, idrogene, carbonio ece, ) obsere altri principii elementi di questi, ciò che per avventura le future indagnii chimiche paleseranno, ciò al nostro soggetto poco importa e vano sarebbe perdersi in congetture. È anocra possibile che la materia (almeno quella che di diccis inatetria ponderabile) sia tutta omogenea, e gli atomi di questa congiungendosi in diverso numero e in modo diverso, formino i diversi atomit dei oropi che chiamiamo semplici. Ma questa anocra non è che una pineste, che forse non mai sarà delitairi, rei definitrà e punto necessario a concepire ciò che la Scrittura c'insegna intorno a quel primo stata del modo. Altronde un poco di securità o di tenebria probabilmente rimarrà sempre sulla faccia, di quel prima abisso.

E tenebria sulla faccia dell'abisso. Qual cosa è mai questo abisso 2 Alisso chiamano gli chevi un grande o profando animasso di acque, qual è il mare, e anovra delle profandità nella terra 1. Qui sembra evidente chiamarsi abisso quell'informe incoerente massa corpuscolare, di cui partivamo or ora; nè questà è particolar sentenza di S. Agostino ma comune fra gl'inference. Le tenebre cana sopra questo abisso; perché cone dice S. Ambragio, nondum erat lux que illuminaret, nondum sori portac enim hamiaria facta sunt cacil. Nè è bissogno di altra cagione ora che niuno ignora, le tenebre essere senza più la mancaza della luce.

Penső (ii. Filipono queste tenebre aver duralo solo un momento, succedendo al esse nell'istanto esgunelo la luc: questa, scrive il Petavio, mera est ariolatio, nec fidem ullo argumento facil. Aggiunge il Petavio: ego cero oliquanto intervallo putem duranse primas vista tenebra: el fortanse plus uno alteroce die aut cliam longius: cuius tenaporis modus nobise est incertus. Paulatim emin in rerum conditu progradi divina supiralita colivii; et rade

<sup>1</sup> De abussis terrae iterum reduzisti me. Ps. LXX, v. 20.

primum alque imperfectum opus edere; ut qui spectatores erant angeli quibusdam veluti gradibus ad perfectae summi Opifeis supientiae intelligentiam erudirentur; ac pedelentim per verum creatarum vestigia percenirat.

Ad occasione dello tenebre gli antichi Padri (i santi Basilio, Ambrogio ed Agostino) confutavano la stolta ed empia dottrina dei Manichei, che insegnavano le tenebre esser cosa positiva, coeterna a Dio, a lui nimica e come un secondo principio delle cose.

L'autore del libro de dopuntibus ecclessiacies C. X., ebbe una singulare opinione. In principio, servive esso, creardi Peus caeltus et terram et aquam ez nihilo et cum adhue teuebrae ipsam aquam occulturent et aqua terram absconderet, facti sun angole do mocaelette critates, un non esse doinen Dei bonius, sed haberet in quibus per multu anto spaña boniuteus suam ostenderet. Le parto multu aparia, situendom del Suare et laudica sed. Ma que-sta altres è apura divinazione, nè sostenuta da alcun argomento. E delle tenebre bassii.

## §. II.

## Lo Spirito di Dio, movente sopra la faccia dell'acque.

Così sembra che possa tradursi letteralmente l'originale ebraico reso nella Volgata: Spiritus Dei ferebatur super aquas. La versione Sira traduce: lo Spirito di Dio coenate le acque: la Samariana: lo Spirito di Dio soffante sulla faccia dell'acqua: la versione d'Arabica: i centi di Dio soffanto ecc. e la Persiana: il vento di Dio spirava sulla ecc.

Si cerca, quali siano queste acque? Abbiamo veduto, che secondo S. Agostino, esse sono ciò che prima erasi appellato materia informe ed invisibile e quindi abisso. Ne diversamente sembra aver pensato S. Tommaso 2. E il Pelavio « abissus el aqua

1 De Anyelis, lib. I, c. i, n. i.

2 Parte I, q. 69, a. 3 ad 3.

una sunt et eadem res.... abyssi nomine aquam intelligi, una est omnium interpretum opinio ». Leggiamo presso S. Efrem : « teuebrae operientes abussum aquarum n. S. Gregorio Nisseno pensò quest'acqua primitiva differire dall'acqua ordinaria che scorre all'ineiù. S. Efrem pensaya, l'acqua propriamente detta non aver da princinio esistito, ed essere stata creata da Dio, non da principio, ma posteriormente. Più comune, è da credere, sarebbe stata tra gli antichi tal dottrina se avessero conosciuto. l'acqua non doversi contare tra le sostanze elementari, ma bensì tra i composti. Potè ben chiamarsi acqua quel confuso miscuglio atomico, in gran narie comnosto degli elementi dell'acqua, di cui gran copia era per trasformarsi in acqua propriamente detta, priva d'ogni coesione e senza nunto di colore o di onacità. Il mercurio dicesi Idrargiro, quasi argentina o argento acqueo, benchè opaco, a motivo della sua perfetta fluidità e della mancanza di coesione. Poscia si indicano le vere acque, che conrirono la terra non ancora asciutta: ma in niun luogo si legge che fossero fin da principio e prima del primo giorno.

La difficolà di questo luogo è tutta nello pririo di Dio Tri'Ner (Blath) monemeiro porto torpor la eque. Molti anrive (Blath) Edismi monemeiro porto torpor la eque. Molti antichi, Greci e Latini, opinarum essere Dio otesso o la sua potenza el efficacia; a pracecial troxano qui lo Spirito Santo, cichè la terza persona dell' augustissima Triade. Cod S. Cirillo lib. 2 contra
Infaira. e i sunti Basilio, Agostimo e Girolamo. Ciliasi ancora per
questa interpretazione S. Atamssio. Gidano S. Ambrogio: « Spirittus Dei superferebatur super aquas: quene atri oliqui pro activcarcipiant, e el dispir pro spiritu quene priromas el carpinasa curae
haius vidati spiritum, nos tanene, cum sanctorum el fedelius sententia congrueste, y-lyritiam Sanctum accipinus ». Alberto Maguo 1 service: « secundum Dumascenum el fresporium Nyasenum
cieletur ille Spiritus Domini esse ari et ignis: . . dicendum quod
secundum Hieronymum et hebraicum verilatem non potest intelgia de Spiritis ereston. Dici et ami Glassa: in hebreton hubetur

I Parte II, tract. XI, q. \$7.

person has est incubabat rel forebat more valueris ava calore animantis; intelligimus ergo non de Spiritu mundi dici, ut putant multi, sed de Spiritu Sancto, quia inse omnium vicificator est v. Con esso si accorda S. Tommaso 1 e molti altri. Coloro che veggono nell'in principio il Verbo Divino, si compiacciono in questa interpretazione dello Spirito di Dio troyando così nel principio del Genesi rammentate le tre persone dell'augustissima Trinità. Siamo contenti di far udire S. Agostino: Ecce apparet mihi in aeniamate Trinitas, auod es Deus meus; auoniam tu. Pater in Principio sapientiae nostrae quod est tua Sapientia de te nata. aequalis tibi et coeterna, id est in Filio tuo, fecisti coelum et terram et teneham jam Patrem in Dei nomine auf fecit haec et Filium in Principii nomine in quo fecit haec: et Trinitatem credens Deum meum sicuti credebam, quaerebam in eloquiis sanctis eius, et ecce Spiritus tuus superferebatur super aquas. Ecce Trinitas Deus meus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, creator universae creaturae 2 ». Ma se in quell'in principio vediamo piuttosto senza più il cominciamento delle cose e del tempo, questo bel pensiero sembra mancare di fondamento. E veramente la interpretazione allegata, sommamente rispettabile per le autorità cui si appoggia, sembra piuttosto spirituale, che ovvia e letterale; della quale soltanto qui siamo solleciti, ricevendo per altro la dottrina di S. Girolamo: « post historiae veritatem spiritualiter accipienda cunt 3 v

Mosè adattava il suo dire all'intendimento di un popolo ruzzo e materiale. E verismite che volsese inidizze soltante un oggetto così sublime e spirituule e non anche qualche cosa materiale, facilmente intelligibile da quel popolo e più in relazione cogli altri oggetti qui rammentali, cicli, (erra, baisso, acqua, tenebre e luce? Nel C. VIII, v. 1. leggiamo, che fidio dopo il Biltrio aditarii. Spiritum insure treram et immininte nunt apune. S. Ambrogio

I Parte I, q. 74, a. 3 ad 4. 2 Confess. lib. 13, c. 5. 3 Prof. comment. de Isaia.

pensò anche questo luogo doversi intendere dello Spirito Santo: così ancora Teodoreto. Eppure è comune sentenza, lo Spirito di questo luogo essere il vento.

Niuno negherà quella denominazione (Spiritus Dei) notere indicare lo Spirito Santo: ma è certo ancora, la voce spiritus indicare non di rado oggetti materiali. l'aria o altra materia sottile. il fiato o il vento, che è l'aria stessa mossa ed agitata. Così nel cantico Renedicite, ove s'invitano a dar lode al Signore amnes spiritus Dei, che si pongono in compagnia degli altri fenomeni meteorologici, gli spiriti di Dio sono i venti e non gli angeli giàmentovati da principio. I venti sono spiriti di Dio, come movimenti prodotti immediatamente da lui o dalle leggi da lui date e conservate, non già dall'arte e dal volere delle creature. Stanno qui ner l'aria S. Efrem Siro 1, Teodoreto, Diodoro Tarsense, Severiano Gabalitano: così nure Mosè Maimonide. Anche Tertulliano sembra approvare questa interpretazione 2. Alcuni intendono non semplicemente l'aria, ma l'aria agitata o il vento. Così Aben-Ezra. che lo crede un vento mandato da Dio per asciugar la terra : non rammentando che l'asciugamento della terra cominciò il terzo giorno, mentre qui non siamo ancora al primo. Le versioni orientali favoriscono questa interpretazione del vento, come abbiamo indicato. I parafrasti Caldei sembrano spiegare misticamente questo luogo, ma nure favoriscono questa interpretazione, scrivendo: Ventus misericardiae a conspectu Dei spirabat.

L'aggiunto di Dio, come è noto, si dà sovente dagli Ebrei alle cose nel loro genere più grandi o più possenti o più eccellenti. Osos flumen Dei [Es. LXIV, 10]. Moso monate Dei [Es. XXXV, 7, e LXVII, 16]. Cedri Dei [Ps. LXXIX, 11]. Ninive nel testo ebreo del libro di Giona appellata civitas magna Dei [III, 3].

<sup>1</sup> Ex effectu aëris, qui spiritus seu reatus est, Mosen eiusdem ereationem inistaure voluisse existimamus... aëren spiritus seu veutus consequitor. Opera S. Ermenn ex interpretatione Petru Benedicti S. I. T. 1, pag. 8. 2 Adversus Hermon, C. 32.

16, 23. Inexait Spiritus Domini malus Sua (Ihid). XVIII. 10). Textus est Spiritus Domini malus in Saul (XIX, 9). Locuzioni simili a quella con cui Nomrod è delto robustus exentor corum Bomino (Gen. X. 9), e Iddio chiama l'iride areum meum (Gen. XI. 22), del quale legiamo nell'Ecclessistico: Vide areum et benedic cum qui fecit illum; cude speciosus est in splendore suo, gyracit (cixxil) nodum in circuitu glorine sune; menus excebi aperiurunt illum (Eccli. XIIII, 12) 1.

Per conchindere qualche cosa di probabile intorno aquesto luogo è da esplorare il valore della voce ebrea nenno che letteralmente sembra potersi spiegare movente, la quale i LXX traducono empenera (super ferebatur) e la Volgata ferebatur. Il verbo Try tre volte occorre nella Bibbia : qui, nel Deuteronomio (XXXII, 11), e in Geremia (XXIII 9), Nel Deuteronomio dice Mosè: sicut aquila provocans ad volandum pullos suos et super eos volitans expandit (Deus) alas suas et assumspit eum ; Geremia dice: contribum est cor meum in medio mei, contremuerunt rent omnia ossa mea. Il moto delle ossa tremanti e quello dell'aquila dolcemente svolazzante sopra i figliuoli per eccitarli a provarsi al volo, nè l'uno nè l'altro hanno punto che fare con un movimento impetuoso di traslazione o con un vento veementissimo, quale alcuni qui immaginano. Non è poi facile vedere a qual fine sia ricordato tal vento impetuoso, o qual cagione lo eccitasse, o quali utili effetti da lui produr si dovessero. Il congiungimento delle molecole eterogenee, e le combinazioni e le cristallizzazioni, avrebbero trovato in un vento furioso piuttosto un impedimento. Nè l'aggiunto di Dio (Spiritus Dei) dimostra qui favellarsi di aria sommamente agitata. Nel salmo CXLVII si appella spirito di Dio (flabit spiritus eius et fluent aquae) il vento che scioglie in acqua il gelo e la dura grandine, nè a ciò richiedesi un vento furioso,

1 L'Ab. Sorignet, gran nimico delle interpretazioni, che gli sembrano allontamarsi dal seuso più letterale, chiosa Spirituu Bei, Buah Elohin, che parecchi voltano figuratamente, apirito dicino o fecondatore o energia creatrice, significa letteralmente su gran cento. In obreo elohim o el serve di annificazione, Commonie, n. 292.

atto piuttosto ad indurarla, specialmente se muova dalle regioni polari, ma è opportuno un venticello dolce, tepido e australe.

La versione Siriaca ha foreus, come hanno osservato gli antichi Padri. S. Basilio esciseo: Diem tili ion nueme, need viri spri sententium, qui tentum e mundi distolut supientia, quontum a directum e remain eterrarun eterrarun scientium approprinquabat. Aiebat tigitur voccen syrorma et significationem esse, et ob suum cam hebraica lingua cognutionems, quodammotolo al scripturarum sensum propius accelere. Jauque talem dicebat esse huitsi dicii stentationa. Illad, inquisibat, verbum superfrechatur interpretatutes summat pro vercio confoveda, et nadurue aquarum vin trilivabat florificandi, instar incebantis arus et situlem quamdam facultatem iis quae focebature impercitatii s.

Goi S. Girolamo. Pro eo quod in notiris codicibus terriptum est frenchaux, in hactrono habetar menchephelh, quad nos appellare postamus incubabat seu confovebat, in similitudioene colureiri ora colore minuntiis. Simil cosa hanno S. Ambrogio, vehe cita anchi essa la versione Giraca, plodoro di Tarsa, Gesario fratello di S. Gregorio Nazianzeno e S. Agostino 2. Così pensa anco-ra Salomon Jarchi. In questa spiegazione, il movimento dee supporsi quanto esser può tenuissimo, molecolare e a un dipresso impercettibile.

Il rabbino Nehemanide pensa che qui si tratti dell'aria, e si aggiunga la voce Eloina il miciare la sottigliezza, nella quale supera le altre sostanze dementari: ma l'aria comune o atmosferica non era in quel primo tempo divisa dalle altre sostanze, né formar a manosfera simile a quella di oggidi, la quale vediamo costituita dei secondo giorno.

Molto lodevole mi sembra un pensiero, che si affacciò alla mente di S. Agostino, allorchè scrisse: Potest taliter intelligi, ut Spiritus Dei vitalem creaturom, qua universus iste visibitis mundus atque omnia corporca confinentur et morentur, intelligamus,

<sup>1</sup> S. Bas. Op. T. I, p. 18. Ed. Guernier. 2 De Gen. ad litt, I, I, C, 18.

cui Deus omnipotens tribuit vim quamdam sibi serviendi ad operandum in iis quae qiqnuntur; qui Spiritus, cum sit omni corpore aethereo melior, quia omnem visibilem creaturam omnis invisibilis creatura antecedit, non absurde Spiritus Dei dicitur 1, Lo immaginava un fluido invisibile, sottilissime più d'ogni altro e in ciò nel suo genere eccellente e non indegno di quella denominazione, e inoltre attuosissimo e da noter disputare al sole il vanto di ministro mannior della natura. Teofilo Antiocheno 2 trova in questo Spirito una virtù riscaldante : Hanc Deus creaturae dedit ob viventium generationem, quemadmodum homini animam. ut hic Spiritus se se aquae incorporaret, et hacc ab illo penetrota calefaceret creaturam, ipsi se commiscens. Anche il Crisostomo lo giudicò una certa forza che agitasse le acque, dando loro una certa vital virtù. Similmente pensò l'autore di un sermone pubblicato fra le opere di S. Agostino 3. Ma si reputa apocrifo. perchè, contro ciò che il S. Dottore insegna in più luoghi, dichiara: hic Spiritus res Dei est, non tamen ipse Deus intelligitur esse. Nell'edizione de Maurini è il Sermone CLVII append. tom. V. Possono narere oscuri questi pensieri: ma assai chiari non possono essere i detti, segni delle idee, se queste sieno generalmente troppo oscure ed imperfette, quali erano un tempo in generale le idee che riguardavano le scienze naturali. Di questa virtù calorifica e fecondatrice non saprei formare altra idea, che di una materia sottile assai energica o di una modificazione di tal sostanza.

Propongo un mio pensiero, senza nulla definire, ma soltanto esponendolo alle persone capaci di giudicarne, acciocchè veggano se debba giudicaris probabile; capaci di giudicarne reputo le persone versate nello studio delle sacre carte e non ignare delle scienze naturali. Generalmente nelle varie scuole di filosofia naturala antiche e moderne si è riconosciuta, almeno come assai

<sup>1</sup> De Gen. imper/. c. IV. 2 Ad Autolucum, lib. III. 13.

<sup>2</sup> Ad Autolycum, lib. III, 13.
3 Secus, CXXXIV de tempore.

probabile, oltre la materia ordinaria sensibilmente pesante, l'esistenza di un'altra sostanza, corporea sì, ma assai più leggiera delleriari, e la quale, sembrando tene meno della materia, pareva meritarsi il nome di Spirito, nome che del resto davasi dai vecchi fisci a tutte le cennazzioni sottili. Si è appellata fuoco, materia sottile a nonzo luce, calorico o fluido elettirco, ma principalmente etere, voce degli antichi greci, fatta latina da Lucrezio e da Cicerono, Okvilio la descrive.

.... liquidum et gravitate carentem

Aethera nec quidquam terrenae foecis habentem 1.

Pochi negano l'esistenza di questo attivo principio; nè io penso, senza di esso, ricevuto almeno come probabile ipotesi, spiegansi intelligibilmente i fenomeni del raggiamento o luminoso o calorifico. I moderni fisici assai generalmente dalle vibrazioni di questo etere ripetono tutti gli effetti calorifici, luminosi e chimici dei raggi del sole e degli altri corni. Si tiene anche da non pochi che esso non differisca dal fluido elettrico, che trovasi in ogni corpo e sembra avere grande attrazione coll'ordinaria ponderabil materia. ·e per avventura è desso che combinandosi, in diversa conia ed in modo diverso, colle molecole di diversa specie, produce in queste le differenti proprietà elettrochimiche, dalle quali poi si derivano tanti fenomeni fisici e chimici. Volere spiegare i fenomeni del mondo materiale senza l'etere o qualche cosa di assai somigliante, parmi a un dipresso tanto malagevole, come lo spiegar senza l'anima quei della vita animale. In vero sembra che l' etere possa dirsi in qualche senso l'anima materiale del mondo corporeo , di cui avria potuto dire Virgilio:

> Spiritus intus alit tolamque infusus in artus Hanc agitat molem et maquo se corpore miscet 2.

<sup>1</sup> Metam. 1, 67. 2 Aeneid. VI.

Se così è, certamente il Creatore, dando l'essere al ciclo e alla terra, non dimenticò l'etere, per cui mezzo era per dare luce e calore ai corni per sè oscuri e freddi. È perciò da crederlo concreato colle molecole ponderabili, e con queste e con quello concreata l'attrazione tra quello e queste. In virtù di questa forza o piuttosto di questa legge del Creatore, questo con quelle si combinava, e verisimilmente per questa combinazione acquistavano gli atomi de corpi semplici le proprietà che in essi osservansi. Ouindi dovea nascere una certa agitazione molecolare, la quale costituisce la temperatura de corpi. Non è d'uopo supporre questo calor primitivo assai grande da rendere luminose quelle molecole: bastava che fosse tale da render possibili alcune combinazioni sol che giungessero presso il mutuo contatto. Senza tal principio vivificante, probabilmente o non avrebbe avuto luogo alcuna chimica affinità, o sarebbe restata inerte e latente. Forse neppure sarebbero seguiti gli effetti della universale gravitazione, se è vera l'ipotesi del professore Mossotti che questa fa derivare dall'attrazione fra l'etere e le molecole ponderabili 1.

Mi sembra dunque (chechò altri si pensi inforno alla possilitità o alla probabilità di questa interpretazione) mi sembra, dico, di potere, in senso fisico e letterale, uello apririo di Dio noremterisopra le acque, o riscaldante, fecondante e in certo modo oconute quelle, intendere l'estre, sostama bossi maderiale, na prestantissima per la sua sottigliezza et efficacia; nel quale universui site cisibilis mandas atque omnia corporea coninentare et moceulur; il quale shibito dopo la creazione moveviasi sopra quella immensa, congerie di atomi e la penetrava; il quale continciava a scaldaria de a fecondaria, hisponendo prossimamente gil elementi alla generazione delle molecole composte e remotamente a quella degli esseri reganizzati. Mi sembra che le voci riscaldare, fecondare e covare, come ottimamente convengono in senso spirituale al divino Spirito

<sup>2</sup> Mossotti, Sur les forces qui régissent la constitution intérieure des corps. Turin 1836, Idem, Prolusione letta all'apertura del corso di Fil. Mat. nell'università di Pisa. 1857.

vivificatore, così in senso più letterate e fisico si aggiustino all'enc, che forse meno impropriamente di altra corporte assianza poteva servir di figura e di immagine dello Spirilo divino, omipossente, immenso e vivificante. Non so quanto i rozzi Giustic contemporate di Mosè potessero imatataria a questo senso spirituale; ma, quantunque nepure nello scienze fisiche vogliamo supporti sassi istruiti, conocevano però i raggi calorifici e luminosi, e così potevano formarsi un idea di un findio sottile che muovesse, scal-dasso e fecondasso quelle aque primitive. Ma tuttociò sia detto per modo di conogettara.

No sembri coas vile e discouveniente cercare nello studio delle materiali recature i friedligane adde parode di Dic . dacchè, come leggendo un dotto libro, non siamo istruiti dai caratteri formati coll'inclusioro, ma dallo seritiore che di quelli ha fatto uso per pulsarari i asul pensieri; così alloriche qualche così impariamo dal gran libro della natura, siamo istruiti dal sublime suo Autore. Egregiamento S. Tommasa: « Sievit ocese ab homine formatae signa sunt intellectualis scientine ipinis; ita cercaturae a Dec conditae sunt signa aspiendae eius. Unde dicitue Ecclesianisti I, quod Deus effoldi supientium super omnio opera sun. Sicui sigita ei gains est doceri a Deo quama do homie; ita diquine set accipere scientium per sensibiles ercequras, quom per hominis doctrinoma 1. »

Mi piace fare osservare che questi pensieri o qualche cosa di assai somigliante si aggirasse per la mente di Galileo: ecce ciò che egli serive in una lettera a Monsignor Dini: " Direi paremi « che nella natura si ritrovi una sostanza spiritosissima, tenusi-sima e velocissima, la quale diffineduchois per ogni verso, penetra per tutto senza contrasto, riscalda, tvitifica e rende fecondi tutti i vivenii. . . . Che poi di questo spirito il corpo solare sia « un ricello e, per così dire, una conserva, piuttosto che un princi-» pio e funte primario dal quale originariamente si derivi, parmi che se n'abita evidente certezzo dalle sacre teltere, nelle quali  veggiamo, avanti la creazione del sole, lo spirito con la sua calorifica e feconda virtù foventem aquas seu incubantem super
 aquas, per le future generazioni 1. »

E basti di quel primo stato del mondo creato. Veniamo al primo de' giorni genesiaci. Alcuni hanno pensato e scritto, le cose fin qui esposte ed eziandio la creazione primitiva del cielo e della terra appartenere al primo di questi giorni, in cui apparve la luce. Più ragionevole mi sembra che il primo giorno cominci dal divino comando: sia luce, come da simili parole e comandi divini cominciano gli altri cinque giorni Mosaici. Inoltre leggendo noi che giorno appellasi la luce (E nominò Iddio la luce giorno, v. 5) sembra men ragionevole porre una parte del primo giorno innanzi all'apparir della luce. Certamente la prima creazione delle cose dovette necessariamente precedere ogni giorno, qualunque sia ilsenso che si dà a questo vocabolo. Principium diei vox Dei est: Fiat lux 2. Nè punto ha di autorità l'aprocrifo L. IV di Esdra, ove per contrario si legge 3: O Domine, loquens locutus es ab initio creaturge, in prima die dicens: Fiat caelum et terra: et tuum Verbum opus perfectum. Del resto la discrepanza non è di gran momento; e se per i giorni genesiaci intendiamo periodi indeterminati di tempo, è a un dipresso lo stesso, allungare il primo periodo, cominciandolo dal principiar delle cose ed aggiungendo ad esso il tempo delle tenebre primitive; ovvero abbreviarlo, premettendo ad esso un altro periodo di tenebre anteriore ad ogni giorno.

0 0. 11, 0

Oper, di Galileo Galilei, Milano 1811, tomo VII, pag. 569
 Ambr. Hexaem. L. 1, c. 10.
 C. VI, 38.

## s. III.

## Giornata prima.

(J. e. 3.) Disse Iddio: sia luce, e fu luce. Qui per la prima vota il legislatore degli Israelli ci fu dufre la voce edil comando dell' Autore e Legislatore della natura. Alcuni fra gli antichi perazono e dull'attorno che il Creatore facesse uso di vere e sensibili voce; e ciò dice Teodoreto, in grazia degli Angeli ; nè tal dottrina sarebbe assai assurda, se agli Angeli ; nè tal dottrina sarebbe assai assurda, se agli Angeli ; nè tal dottrina sarebbe assai antichi, de corpotento siotili el aerete. Ma cisentenza più comune fra gli antichi e assai più fira i recenti, cho niu-na voce materiale intervenisse, e che figuratamente qui favelli Mosè. Si ascolti S. Ambrogio: Plema voc luminis, non dispositioni apparatuma significat, sed operationis respendent gifecta. Naturae opjice lucens loculus est el crossit. Sermo Dei coluntas est, opus Bei naturae est (Heazem lib. 1, c. 9).

Si è cercato perchè a Dio niuna voce si ponga in bocca, allorchè nel principio creò i cieli e la terra, come si fa in seguito nelle opere singole delle sei giornate. Sembra che un magnifico esordio sarebbe stato: nel principio disse Dio: sieno i cieli e la terra, e furono i cieli e la terra. Ci pare darsi ragione assai facile di questa diversità, se osserviamo che le parole di Dio sono comandi, talchè nella versione persiana, ove il testo ebreo legge sia luce (v. 3); sia il firmamento (v. 6); sieno i luminari (v. 14). pone, quasi con altri Iddio parlasse: sii o luce, sii o firmamento, siate o luminari: ora non si comanda se non a chi può obbedire. non già al non esistente, il quale non essendo, non può obbedire. Le cose che sono, comechè irrazionali ed inanimate, nè intendenti il comando, tuttavia obbediscono a Dio, a un dioresso come il ferro obbedisce alla calamita e alla mano che gliela avvicina. Non comandò Iddio alla materia non ancora esistente del cielo e della terra, ma ad essa già creata, e perciò esistente comandò che emettesse la luce, ossia che si movesse con quel movimento vibratorio, che è generator della luce; come poi all'atmosfera, che formasse una estensione dividente tra le acque superiori e le inferiori : come noi alle acque che si dovessero ritirare da quella parte della superficie del globo che doveva apparire asciutta ecc. Ottimamento ci combra avar disfinto Mosè tra la creazione della materia e la formazione delle cose dalla materia creata. Nella prima operazione il Creatore opera, e non comanda 1: nella seconda opera e comanda, le quali due cose si congiungono in una quando trattasi dell'operar di Dio sulle creature irrazionali. Ciò conferma che nel principio cieli e terra furono creati dal nulla: altrimenti perchè tal diversità? perchè nel principio non comanda al cielo e alla terra? al silenzio succede la voce, perchè al nulla o al non esistente erano successe creature esistenti. S. Girolamo. ad occasione delle parole: imperavit ventis et mari (Matth. VIII), scrive: ex hoc loco intelligimus, quod omnes creaturge sentiant Creatorem. Quas enim increpavit, et auibus imperavit, sentiunt imperantem; non errore haereticorum, qui omnia putant animantia, sed maiestate conditoris quae apud nos insensibilia sunt.

Sembra che le parole del testo più letteralmente si traducano: in lace e fu luce che one: ri forcci n la loce e la luce fu futta. La prima traduzione sembra meglio indicare trattarsi qui della produzione di un fenomeno che non della crezzione o della formazione di un amora sastanza. Peraltri o non penso che le parole Mossi-che definiscano la questione intorno alla natura della luce, che ha tenunto per molti social vivisi gii serutatori della hattera, cha quale il Creatore ha lasciato alle umane disputazioni. Così se ad altri chiedele luce per vedere gli oggetti, null'altro chiedete se non chi il luogo ove siete sia illuminato, cic che si cittiene aprendo le finestre se è giorno o se è notte recando uma lucerna accesa, o accendendo una lucerna o una candendi ciera coi sistemia o di

1 In opere creationis utitur verbo creationis, quia in illo corpora simplicite producuntur en nildo, In opere distinctionis utitur hoc verbo fiat et fecit: quia illul non fi ce: nildo, sed est determinatio ad formam et locum, quod ex parte operis est proprie fieri. ALBERT. M. Summ. P. 3, tract. XI. 9, 53. bianco di balena o un getto di gas infiammabile; non chiedete o che sprema fuori un imponderabile dai corpi ove è latente, nè che desti nell'etere un certo moto vibratorio.

Il Voltaire, immaginandosi di abbattere il racconto Mosaico scrisse, tutti zli antichi aver creduto la luce non emettersi dal sole ma soltanto da esso porsi in movimento la materia della luce diffusa per lo spazio: ma poscia essere stato dimostrato che la luce si emette dal sole. Se Mosè insegnasse, la luce non emettersi dal sole ma essere effetto di un moto tremulo destato da esso nell'etere diffuso nello spazio, dovremmo con lui congratularci di avere in enoca così remota insegnato una dottrina che soltanto ai nostri giorni è divennta comune e credesi dimostrata. Ci sembra per altro che Mosè stia contento all'esposizione del fatto, nè adotti alcuna teoria. Affatto arbitraria è l'asserzione: « tutta l'antichità « credè che il sole non producesse la luce e che essa sia diffusa « nello spazio. » Se parlasi, come si dovrebbe, de' contemporanei di Mosè, noi ignoriamo qual sistema dominasse allora interno alla luce in Oriente o nell'Egitto. Tra i posteriori filosofi greci fu diversità di oninioni. Udiamo Lucrezio, elegante espositore delle dottrine di Democrito e di Epicuro:

> Ut vapor is, quem sol mittit, lumemque serenum Non per inane meat vacuum, quo tardius ire Cogitur, aerias quasi cum diverberat undas 1.

Në punto è verisimile che tutta l'antichità ripudiasse una doitrina che sembra da sò presentaris allo spirito umano. Segue il Vollaire: « Cartesio fit anch' essos per lungo tempo in quesso errore. Il Danese Boemer dimostrò il primo che la luce emana dal sole di in quanti mintti. « Sombra cocher che il Cartesio venisse alla fine nel sistema dell'emissione, il che non reredo nè da altri affermato nè vero. Boemer non dimostrò il sistema dell'emissione (e niano lo ha dimostralo) ma solanto che il propagarsi della'

<sup>1</sup> De natura rerum, L. II. v. 149.

luce non si fa in istanti, ma in un tempo, come avevano creduto gli atomisti. Galileo ecc. Ugenio precipuo espositore del sistema delle onde eterce, a dimostrare che la luce si propaga in tempo (verità necessariamente connessa col suo sistema), nel trattato de lumine si servi delle osservazioni di Roemer non ancora pubblicate. Il sistema dell'emissione ebbe gran niumero di seguacinell'età trascorsa: ma i più prudenti si contentavano di tenerloqual più probabile o più comoda inotesi. Dono le scoperte di T. Young e di Fresnel è generalmente abbandonato. Aggiunge Voltaire « i critici osano dire che se Iddio aveva prima diffusa la « luce, acciocchè fosse urtata dal sole e illuminasse il mondo. « essa non poteva essere urtata nè illuminare nè essere separata « dalle tenebre nè fare il giorno, prima che fosse il sole; questa « dottrina è contraria, dicono, ad ogni fisica e ad ogni ragione, » Contraria non solamente alla fisica ma alla più volgare sperienza ed alle più triviali cognizioni è l'asserzione di questi critici : se Iddio avera diffusa la luce (o l'etere) per essere urtata (o messa in moto) dal sole, ed illuminare il mondo, non poteva ciò fare prima che il sole fosse. Niuno ignera che nel sistema dell'emissione dee dirsi che la luce è emessa, e in quello delle onde che l'etere luminoso è posto in moto non soltanto dal sole ma da ogni corpo infiammato o rovente. Quei critici non avevan veduto l'illuminazione a gas, nè la luce vivissima che manda un bastoncello di calce investito dal getto infiammato della lampada di Newman. nè quella che guizza fra due carboncelli mediante l'azione della pila del Volta: ma potevano immaginare una grande cruzione vulcanica, o l'incendio di un'ampia selva o di una vasta città; avevano veduto splendidamente illuminato qualche tempio, qualche salone, qualche teatro, qualche città : avevano probabilmente assistito a qualche magnifico fuoco artificiale : è noto all' nomo niù rozzo (e perchè non dico ancora ai cani e ai gatti?) che qualche candela o lucerna bastantemente illumina una camera, che una cucina o una sala sono spesso illuminate dal fuoco di un camino. Come dunque questi critici non concepivano luce senza sole? Bastava che una luce, qualunque ne fosse la provenienza, illuminasse il globo o gran parte di esso, perchè quella facesse il giorno; poichè giorno nel linguaggio del Genesi è il tempo della luce non il tempo del sole  $(v.\ 5)$ .

Molto si è detto intorno a questa luce del primo giorno. S. Agostino dubitò se dovesse intendersi luce spirituale o materiale 1, non peraltro mai intendendo la luce divina ed increata /si spiritualis fuit, non illa vera Patri coaeterna intelligenda est per quam facta sunt omnia, et quae illuminat omnem hominem), ma o la natura angelica o la illustrazione di questa (quamlibet lucem significet. factam tamen et crentam debemus accipere). Ma la comune sentenza, anche degli antichi, è che qui si tratti, nel senso letterale. di luce sensibile e cornorea. Alcuni antichi oninarono con S. Basilio, che nel primo giorno e negli immediatamente seguenti alternassero luce e tenebre : per una emissione della luce. la quale a un tempo predefinito si raccoglieva, a così dire, in sè stessa, e così produceva le tenebre. Oppone S. Tommaso: sed contra hoc objicit Augustinus augd nulla ratio esset huius vicissitudinis emittendi et retrahendi luminis: cum homines et animalia non essent quorum usibus hoc deserviret. Et praeterea hoc non habet natura corporis lucidi, ul retrahat lumen in sui praesentia: sed miraculose potest hoc fieri. In prima autem institutione naturae non quaeritus miraculum, sed quid natura rerum habeat, ut Augustinus dicit 2.

Altri pensarono questa luce primitiva essere stata una nube luminosa, la quale poi, fatto il sole, cessò e si disperse. Sed istudnon est convenieras, osserva S. Tommaso, quiu Scriptura in principio Genestis commemoral intilutionem naturae quae postunodum perseverat: unde debet dici quod aliquid hunc factum fuerit, quod postunodum esse desierit 3.

Altri dissero che quella lucida nube ancora esiste, ma congiunta col sole in modo che da lui non può distinguersi. Sed se-

<sup>1</sup> De Gen. imp. De Gen. ad litt. 1, C. 3, et 17 seg.

<sup>2</sup> P. I, q. 57, a. 4 ad 3.

<sup>3</sup> Loc. cit. ad 3.

cundum hoc, oppone il citato S. Dottore, illa nubes superflua remaneret. Nihil autem est vaium in operibus Dei. Altri finalmente dissero di quella nube lucida formato il corpo del sole. Questa nube lucida ci pare anch' essa superflua, e sarebbe essa stata un sole di luce più diffusa e men concentrata, del quale non appare lo scopo. Altri pensarono che la luce, di cui cerchiamo, fosse senza più quella del sole, opinione che trovavano nelle opere che correvano sotto nome di S. Dionigi Areopagita. Fu approvata questa sentenza dagli antichi rabbini, come riferisce Maimonide, Piacque all'Angelico questa sentenza, come nure all'Eugubino, al Caterino, al Pererio e ad altri. Fa grande opposizione l'apparir del sole soltanto nel quarto giorno (v. 14-18). Alcuni scolastici rispondevano la luce primitiva era informs et habebat virtutem illuminativam in communi, sed postmodum data est ei specialis et determinata pirtus ad particulares effectus, ciò che confesso di non bene intendere. In modo semplice e chiaro questa dottrina così si espone dallo Scheuczero 1. Il sole era creato, ma la sua luce penetrar non poteva il denso ed opaco fluido caotico: separate poi moltissime particelle opache, rimase il mezzo più sgombro ed alquanto trasparente, onde la luce del sole apparve, come accade quando il cielo è coperto di nuvole. Così pure intendono questa luce gl' Inglesi autori della Storia Universale. Le folte nebbie circondanti la terra primitiva, sono indicate nel

libro di Giobbe 2. Ma la debol luce trapelante per quelle,

Come quando i vapori umidi e spessi A diradar cominciansi, la spera Del sol debilemente entra per essi 3,

questa debol luce sara essa, e non altro, l'opera del primo giorno genesiaco, l'oggetto unico del primo comando dato dal Creatore

<sup>1</sup> Physica sacra in Gen.

<sup>2</sup> lob. XXXVIII, 9.

<sup>3</sup> Dante, Purg. XVII, 4.

alle sue opere? Non molti, io penso, vorranno crederlo, tanto niù che tal luce non noteva 'servire allora alle creature viventi, non ancora chiamate all'esistenza. Di più: se fino dal primo giorno. la massa atmosferica fu semitrasparente, nè conteneva quasi altro che aria comune e variori acquei, era troppo simile all'atmosfera d'oggidì, troppo simile a ciò che leggiamo essere divenuta dopo il comando del secondo giorno (vv. 6, 7), e il sole avrebbe cominciato dal primo giorno a dividere fra il di e la notte. Finalmente in questa supposizione, il cominciamento della purificazione almosferica, avvenuto nel primo giorno in seguito delle prime divine parole, avrebbe progredito nel giorno secondo e sariasi perfezionato nel quarto, allorchè illustrarono la terra, il sole e gli altri astri. Ora chi vorrà persuadersi, che le opere di tre de sei giorni genesiaci si riducano alla gradata purificazione atmosferica. e questa senza niù producano tre distinti divini comandi? Mi pare che la scienza ci porga non meno semplice e più verisimile interpretazione di quelle opere, e di quelle divine parole,

Ildiamo intanto i pensieri di alcuni moderni scienziati. L'ingegnoso ma bizzarro naturalista Patrin 1 propone l'ipotesi da lui attribuita al Newton, che dapprima non vi fosse altra materia se non la luce e da quella si formassero poi le altre sostanze corporee, ed aggiunge: « Sembrami che potrebbe appoggiarsi questa opinione al libro del Genesi, ove è scritto, che la luce fu il pri-« mo risultamento del grand' atto della creazione. Nel primo gior-« no l'Eterno disse: sia la luce. Questa sola parola comprende-« rebbe tutta la creazione; il rimanente sarebbe soltanto una se-« rie di modificazioni di questa materia universale, come il corpo « dell'uomo non fu che una modificazione del limo della terra ». Si avverta che Newton tra varie questioni o problemi, nel terzo libro dell' ottica, pone anche questa (quaest, XXII): An non corpora crassa et lumen in se muluo converti et transmutari possunt? cioè propone il dubbio se forse la luce che era per lui sostanza imponderabile, possa mutarsi in materia ponderabile e vi-

<sup>1</sup> Nelle note alle Lettres à Sophie, del MARTIN.

ceversa. È il poblema degli antichi filosofi, se gli clementi possano cangiari uno mell'attro. Quando il Genesi, ivi non si leggeche Iddio della luce formasse i cieti e la terra, anzi neppure che cevanze o facezze la luce, ma benal che prima che questa spidendesse da principio creò i cieti e la terra, cieti l'universa, e questo per qualche tempo fiu in tenebre cieti senza luce, e prima che questa appaia troviamo la terra informe, L'abistro e Tacqua. Al presente, essendo abbandonata l'ipotesi che fa della luce una sosanza nache meno potrà essere adottata quell'altra suppositione.

Gio. A. De Luc 1 stabilisce che da principio il nostro globo fu un ammasso di molecole elementari senza alcuna coesione, che l'acqua già era, ma non in istato liquido, poichè mancava il calor necessario a questo stato ed alle chimiche combinazioni : che l'epoca in cui cominciarono sulla terra tutte le operazioni, i cui monumenti abbiamo sott occhio, fu quando, liquefattasi questa massa, gli strati minerali cominciarono a formarsi sonra un nocciuolo. Perchè si producesse la liquidità, dice esso, questa massa dovevà essere penetrata da fuoco sufficiente a liquefar l'acqua fino a certa profondità, ed a dare al liquido, il quale allora si formò e conteneva tutti gli elementi delle altre sostanze conosciute. la temperatura necessaria alle loro chimiche combinazioni : il fuoco non può esistere senza la luce: è prodotto dalla combinazione di questa con un altro elemento: la luce produce calore unendosi all'elemento del fuoco. Dunque quanto osserviamo sul globo non potè operarsi senza l'unione di una certa quantità di luce a tutti gli altri elementi, e così l'origine di tutti i fenomeni geologici conosciuti comincia all'epoca di siffatta unione. Quest'addizione della luce agli altri elementi della terra non potè venirle dal sole e dovè essere una penetrazione di questa sostanza in tutta la massa e tal penetrazione per la terra, come per gli altri grandi corpi, non può assegnarsi ad alcuna cagione fisica conosciuta. Così la natura medesima ne fa certi del gran comando di Dio nel principio del racconto di Mosè: sia la luce.

1 Lettres sur l'histoire physique de la terre à M. le prof. Blumenbach.

Ma i meglio avverati principii della fisica e della chimica non permettono che questo sistema si abbracci da chi studiasi, come De-Luc, di conciliare la natura colla rivelazione, ossia la narola di Dio colla sua opera. I pensieri di quel dotto e stimabile autore interno al fueco, alla luce ed all'acqua non sono punto d'accordo colle dottrine meglio fondate sui fatti. Se in vero esiste una sostanza appellata luce, com'è che il Creatore sembrò dimenticarla, allorchè nel principio chiamava all'esistenza tutte le sostanze elementari? Finalmente il fuoco o il calore luminoso è atto non a dare all'acqua lo stato liquido, ma bensì a toglierglielo, facendola passare a vapore elastico ed invisibile. Il calor poi non luminoso. ed assai a questo inferiore, e ancora al punto dell'ebollizione dell'acqua ( e supponete, se vi piace, tal punto a 209°,48" rispondente alla pressione di quindici atmosfere) in tal caso quel calore era oscuro, nè meritava nome di fuoco o di luce, non era quello di cui qui favella Mosè, e intorno al quale noi ora ci occupiamo.

Alcuni moderai, riverenti dei Libri sacri, godono in veder prevalente a' di nostri di sistema delle onde elevre costituenti la luce, ed immaginano l'elere dei moderni fisici essere appunto la luce. Ma, al avverta, l'elere non è luce, come l'aria non è suoco- noi, co nostri occli, siamo immersi mell'etere in mezzo alta notte più buia non meno che in pien merriggio. L'elere è necessario, ma non sufficiente alla produzion della luce: la d'upo di chi lo metta in moto vibratorio, come l'aria di qualche agente, che ecciti in essa i tempori amma di condiscontrato del meno.

Qual cosa dunque coachinderemo intorno a questa luce primitier? Avverte che la vece originale puir fundursi così bane fusco come lace, e la radice arabica suona bruciò o infammo); e il verbo 'my, in forma transiliva significa illuminare o accendere i scuedat altere Malach. 1, 10 1. Luce o calore sono due voci indicanti due distinto idee; mo è ra esse gran relazione; polebb i vi uni diciamo sesse fusco con vestimano corpi infammalo i ovventi; la temperatura, crescendo ad un certo punto, rende i corpi luminos; e la luce adquanto viva sempre è prodotta da corpi assaicaldi. Non pure troviamo quella voce obrea in senso di fuoro nel vecchio Testamento (1s. XXXI, 9; XLIV, 16. Ezrch. V, 2), ma anche nel muovo troviamo 952 (unce) in senso di fuoco (Marc. XIV, 54 sedebet cum ministris ai fupum). Si avverta eziandio che Mossi non pone questa luco esclusivamento in terra, ne ha dice aparesa ne' ciel; come ne' versi 14, 13, 17, ove parla degli astri; ma in generale o indefinitamento servive: al comando di Dio apparve la luco. Questa luco essersi estesa per ogni verso affermasi espressamento da S. Basilio: per universa mundi fulgor lucis infusus, servive S. Ambrotio.

Rammentiamo ciò che altrove abbiamo scritto, e vedremo questa luce o fuoco risplender vivissimo a nostri occhi, e toglierci il fastidio di cercarlo altrove e di fabbricare ipotesi per rinvenirlo. Abbiamo osservato che le molecole disperse pello spazio, mentre in virtù della gravitazione universale si riunivano in grandi globi , allorchè si appressavano al contatto dovevano provare l'effetto dell'attrazione molecolare, e perciò (probabilmente prima delle altre quelle atte a combinarsi a bassa temperatura) chimicamente unirsi e formare delle particelle composte. Queste prime combinazioni avranno in molti punti innalzata la temperatura e destata qua e là qualche luce. La elevata temperatura renderà agevoli altre combinazioni es. gr. quella dell'ossigene coll'idrogene (ambedue abbondantissimi nella massa di cui formavasi il nostro globo): quindi nuove combinazioni e perciò nuovo incremento di calore e di luce, la quale perchè intensissima, impedito avrebbe adogni occhio, se occhio avesse esistito, la vista di qualunque altro oggetto.

Immaginate un osservalore volgente lo sguardo al mondo nacente. Nulla dapprima si offrirebbe al sono cochio. Ma allorche per l'avviciamento delle molecole produconsi gli effetti indicati , giunge al suo occhio la prima luce, per avventura debole da principio, ma gradatamente crescente fino a farsi vivissima, estosissima ed abbaglianto. Luce dunque e sola luce sarà il primo fenomeno, cioè la prima paparenza del mondo nascente. Poteva Mosè meglio indicaria se ha fenedo comandare il Creatore: sin luce (o lucco) e fur Ecco indicalo abbastanza il primo fenomeno assegnandone la caplon prima el Feltelo assibilie; ni più conveniva al legislatore izraelita, il cui scopo non cera addottrianer il popolo a lui affidato nella chimica o nella cosmogonia. Parmi peraltro che oggidi potremmo anche noi pensario, quando pure Mosè il lacesse; la prima delle grandi operazioni; le quali formarcosi il nestre globo, fi una gran luce o un grande incondio. La sapienza, la quale esprimeva in poche parole questa gran verilà, che la scienza dopo tunti secoli dovera farei consserre, è forse più mirabile del modo tanto ammirato, con cui la espresse.

Non so se m'inganno, ma sembrami che sì chiara brilli questa luce, che il cercarne altra sia quasi un accendere una candela di sego, mentre spiende il solo di mezzodi <sup>3</sup>.

Poichè hio toccalo dell'ammirrazione destata da queste frasi di Mosè, aggiungerò interno ad esse poche parole. È assai noto il luogo dell'autore del rablime (volgarmente Lougino) lu commendazione di queste parole mossiche: «Il legislatore dei Giudei non e fu un volgar personaggio; percoche dichiarò ed indició degnamente la potenza del divino Nume, serivendo nel principio della legge: disare Iddio: e cherì si faccia la luce e fu fatta, si pocia la « terra e fu fatta.» Le parole Messiche non sono riportate con tutta l'accuratezza: l'e cher non di di Mosè, nè è manifesto se a lui lo attribuisca il retero Greco: se ciò a, secuma la semplicità e perciò il pregio del testo. Non pare che egli avesse soti occhio il te-

I Questa spiegazione dall'autore di questo erritto fin esposta in un Saggio audia composita ogizione supraporia espizione sutraporia in Roma negli Amadi delle Scienza religiore 1839, vol. VIII, face. XXIV (e riprodotta in francese me di Amadie de philamphie cheritimen 1836), IXX, pag. 197, 287, edi movo onelle Omerenzioni mila Commopunia pubblicate nei movo! Assadi delle Scienza saturali, Bolagona 1847, Dicenture, 11ch. Delevayare, benedici i sosì pensieti non poco dai mostri differireano, sembra alquanto arvicianza: a religiora delle fine molecchie petterio especiali proportioni delle propositi del

sto nè un'esatta traduzione. Nè presso Mosè leggiamo: disse Iddio; si faccia la terra. La creazione del cielo e della terra (cioè dell'universo) è da esso narrata assai più semplicemente. Nel principio creò Iddio cielo e terra. Ecco il semplice e sublime esordio del Pentateuco: sublime, poichè di sua natura atto a sublimare lo spirito, che attentamente lo ponderi : benchè quanto esser può semplicissimo sia il dettato, anzi appunto perchè è semplicissimo. La creazione di tutta la materia dell'universo narrata tranquillamente in cinque parole! come accennerebbesi la più agevole fra le opere dell'uomo! Perchè il dare l'esistenza nel principio del tempo all'universo non esistente, fu al Creatore non meno facil cosa che a noi la più agevole operazione. Cresce lo stupore figlio del sublime, se ricerchiamo perchè Mosè non introduca da bel principio Iddio a parlare ed a comandare. Certamente poteva fargli dire: Sieno cielo e terra, quantó: sia luce. ovvero: sia il firmamento: ma no: ce ne farà udire i comandi, allorchè saranno creature atte ad obbedirlo. Da prima il presenta, nella sublime sua solitudine, con un cenno, non già scuotente l'olimpo, ma dando l'esistere all'universo, il quale dovrà poi obbedire alla sua parola: il Dio di Mosè con un atto di volontà creante il cielo e la terra, è ben altrimente sublime, delle false dettà, cui concedevasi la produzione de' fenomeni, e non delle sostanze. Quanto sono meschini al paragone gli esordii di Esiodo e di Ovidio, incomincianti dal caos, senza indicarne l'origine !

Si è detto essere qui i sublime ne pensieri, non già nel detato e nelle frais. Ma se queste, senna dichiarar depunente Ja cosa (ciò nel caso nostro era impossibile) destano in noi il sentimento del sublime e sono brevì e figurate (l'azion divina presentati figuratamento solto l'aspetto di un comando espresso con parole) non veggo perchè non possano diris sublimi. L'Huet a prova che non appartengono allo sile ubulime, ma sono semplici ed ordinario, avverte che i Giudei posteriori spesso appellano Iddio, Colui che disse e il mondo fu fatto, e cò ii no pere teologiche, prire di figure e di oramenti; ce he mell'Alcorano la lode più ordi-

naria data a Dio è che, quando egli vuole una cosa, dice: sii, e quello è. Questi delli versimilmente no sono so no remisiocaze del Genesi e de' Salmi. Del resto il linguaggio figurato è più familiare agli orientali che a noi-e così le frasi alta a destare il sentimento dei sublime, il qualo peraltu, apunto per l'abitudine, non destano per avventura in essi così vivo, nè così facilmente, come in noi avvezzi a lisquaggio più prossicio.

Torniamo al testo: « e vide Iddio la luce esser buona. » Buona certamente e bella è la luce (la voce ebrea מוכ significa buona e bella); ma il detto meglio si intende se si considera, secondo le cose esposte, questa luce o fuoco come produttrice di tante utili cose e principalmente dell'acqua. Simil lode vedremo successivamente darsi dal Creatore alle altre sue opere (v. 10, 12, 18, 21, 25); ma però non la troviamo data a tutta la materia corporea, quando dapprima la trasse dal nulla. Perchè ciò? Non mi dispiace la risposta del Mazocchi, « Id quia inse per se molitus est, nulla approbatio sequitur. Praeparata deinde materia universa, singula pene opera creaturis facienda locasse, hic et in sequentibus scribitur ut: germinet terra.... item alibi : producant aquae reptile .... et rursum alibi : producat terra iumenta et reptilia. Non mirum ergo si eadem opera, postquam fuere facta, ad artis suae id est divinae sapientiae regulas exegisse, ac demum probavisse dicatur supremus artifex 1. » Così sembra confermarsi, la produzione del cielo e della terra essere stata vera creazione, non così la produzione della luce del primo giorno.

« E sequa'i Iddie tra la lance e tra l'oscurità » (v. 4). Cosè l'obro : la Volgata la et direisi lucem a emetris. Ciò non punto si oppone alle cose dette. Non c'insegma Mosè, che la luce apparsa in certa regione del ciclo tramontasse mell'opposta dopo dodici ore. Se altri ciù afferma, non lo ha certamente tratto dal Genessi, ma da quella propensione della mente unusna per cui giudichiamo delle cose antiche ed ignoto dalle note o presenti. Il detto di Mosè Se generale: e fi dace, nh si riforisca ad alcuna particolar regione.

<sup>1</sup> Spicil. Bibl.

non alla Palestina o all' Egitto punto più che al Brasile e all' Australia, specialmente non essendo allora aleuna isola o continente
of in generale aleun lerra altitalise: onde pare che debha considerarsi da per tutto diffusa. Così pensarono varii antichi Padri. Ho già mentvati i santi Basilio ed Ambragio. Gosì ancora
S. Efrena. S. Gregorio Nisseno e Procopio Gazeo. S. Giovanni
Danasceno pensa con S. Basilio che in quel prime tempo la distituzione tra il di e la notte si facesse, non per diversità di luogo,
ma soltanto di tempo, cioè che la lure alternamente si difinodesse
e si rittrasse ni so stessa. Di questo opinione fa mearine S. Agostino 1. Enissionem sero contractionempue lacis illius, zi celinua
diren noctempue intelligere, ne consusana videnua cer in fareri;
none cmin inm erant animalia, quibus hace viciusitudo salubriler
exhiberetar.

Non essendo le tenebre se non privazione della luce, ripugna che possano essere insieme, ond'è che per essenza e natura sono divise. Di più Iddio volle che nè sempre nè dappertutto regnasse la luce o la sua privazione, e divise per così dire fra esse i regni.

« E sominò Iddio la luce giurno, e le tendre sominò sotte », (5. ). Lialini Italvala per couvreso chianano luce il giurno (centerina lux hace est ab interita Publii Clodii; (Cierone). Troppo semplice sarbbé cili penesses avere Iddio proderito queste vost che intu umon poteva utilire: Nondam de hominista appelutar « serive S. Agostino, postea adhibita must occubula et diese et nox. nominò ecc. ciele volle che per un certo tempo regnando la luce producesse cià che chianava giorne e per altro tempo regnando le tenebre, ciò e maneando la luce si producesse quello stato di cosse che chianitamo notte. Insegna S. Tommso: Intelligibre ubica per fuo qua diciture conceti, il est dedi instarame et proprietatem si possiti si coorri. Di più l'imporre i nomi era per giù orientali segno di dominazione si Cosi dicandori lone che Dio orientali segno di dominazione si Cosi dicandori lone che Dio

<sup>1</sup> De Gen. ad litt. L. I, C. 16.

<sup>2</sup> Vedi IV. Reg. XXIII, 34; XXIV, 17. Dan. I, 6, 7. Senza allontanarci dal principio del Genesi troviamo, che Iddio, dato all'uomo l'impero sugli animali, fa che imponga loro i nomi (II, 19, 20) e nel C. III, dato

impose i nomi al tempo della luce o al tempo delle tenebre (come traduce la Versione Arabica) accenna il supremo dominio di Bio su tutti i lempi, come poco dopo (v. 8, 10) facendosi da Lui dare i nomi al cielo, alla terra ed al mare, cioè a quanto esiste nello spazio, si indica il dominio di Dio sopra tutti i corpi. Trii sunt condi el tune al lerra, Mare ta creati (Ps. LXXXIII, 12).

Non si aspetterebbe trovare negli scrittori profani questi nomi divinamente imposti al di e alla notte. Troviamo per altro che Procto 1 scrisse, il di e la notte esser Dei, i cui nomi abbiamo noi ricceuto daoli stessi Dei.

Pensa il Mazzocchi da questo luogo del Genesi aver ciò tratto Proclo o altri da cui ciò esso ebbe.

Non pols vedere il Mazzochi un luogo di Frontine 2 che postirirremete com mili settili di esse Prontone fu tratto dalla biblioteca Ambrosiana, per opera dell'illustre Angelo Mai, poscia Cardinale della Chiesa Romana. Ecco il luogo, che è a nostro proposiei: Joeen partum ferrant, cum res humana a primordio conderet, accum ci medium uno citu percussum in duas portes undique parea diffidises, parten alteram luoce, alteram Incerbris amicisse: diem noclemque appellasse: nochique atium, diei negotium tradidisse.

« El fait vespera, el fait mane dies unus » (v. 3) (o secondo la Volgata factusque est espere et mone dies unus! L'appellarsi questo prima giorno non primo ma uño, ò sembrato misferieso e da ricercaran il perchè; ma pare che basit avvertire esser proprio della lingua elsera susurpare non di rado i numeri cardinali in losgo degli ordinali (Vedi Gar. VIII, 3. Num. I, 1 heb.). Nel mitovo Festamento ciò che S. Matteo nomina priman audolati (XVIIII, 1) terviamo in S. Giovanni nominato (XX. 1) unum nabbati. Si tiene a mòtit che in questo verso la voce dier abbita doppio senso, prima quello di tempo della luce, secondo quello volgare di giorno di

contro Eva la sentenza: « sub viri potestate cris et ipre dominabitur tui, » subito Adamo « rocavit nomen uzoris suae Haeva » (III, 16, 20).

<sup>1</sup> Lib. 4 in Timacum Platonis. 2 De 'eriis Altiensibus. En. III.

and games, up. m.

24 ore composto di giorno e di notte. La versione siriaca fa uso di due diversi vocaboli e L. Hirzel nota e commenda tal diligenza 1. Ciò non sembra punto necessario : abbiamo pur ora udito da Mosè che Iddio appellò giorno la luce, onde il tempo della luce così denominato dall'Autore della natura è da dirsi il vero e natural giorno. Censorino 2 chiama il tempo ab oriente sole ad solis occasum naturale e vero giorno, e quello di 24 ore giorno civile. Similmente parla Gemino Rodio 3 e generalmente gli antichi così intendono e adoperano la voce giorno 4. Mi riesce troppo duro a credere, che Mosè appena riferite queste denominazioni divine, adonerasse la voce giorno in diverso significato nel versetto medesimo. Penserei piuttosto, giorno primo da lui appellarsi il temno compreso tra l'apparir della luce e il suo cessare. Principium diei vox Dei est: fiat lux (S. Ambrogio). Lo state del mondo prima della generazione della luce, non era notte ma tenebre, insegna S. Basilio. Così S. Agostino: Illae tenebrae nondum erant nox, nondum enim praecesserat dies ; divisit quippe Deus inter lucem et tenebras et prius lucem vocavit diem, deinde tenebras noctem et, facta luce usque ad alterum mane, commemoratus est dies unus: manifestum est illos dies a luce coepisse et transacta: luce usque ad mane singulos terminatos 5. Così sentirono molti altri, e fra questi il Crisostomo, Gio. Filopono e Vittorino, autore di un opuscolo interno a questo punto, edito dal P. Sirmondo, Altri fanno cominciar questi giorni dalla sera, perchè questa è nominata prima, e perchè il giorno civile degli ebrei cominciava alla sera. Cominciava la sera, ma per finire la sera seguente, mentre questi giorni genesiaci, se cominciarono la sera, perchè questa prima è mentovata, dobbiamo farli terminare al mattino, ciò che sarebbe non solo contrario alla consuetudine de' Giudei, ma al tutto assurdo

<sup>1</sup> De Pentat. Vers. syr. Lipsiae 1835, pag. 63.

<sup>2</sup> De die natali, C. XXIII.

<sup>3</sup> S. Isidoro ottimamente scrisse (V. Orig. 30): dies est praesentia solis, sive sol super, terras, sicul nox sol sub terris.

<sup>4</sup> V. MAZZOCCHI, Spicil, Bibl, in C. VII Gen.

<sup>5</sup> Serm. LXXIX. De divers.

poichè i giorni sarebbero il medesimo delle notti, che hanno principio alla sera e termine al mattino seguente.

Intorno alle voci sera e mattino abbiamo già discorso alquanto stesamente nella introduzione.

È da credere che il mattino del primo giorno cominciò colla prima luce, e giunse la sera di esso allorchè quella indebolivasi e languiva: dacchè non è verisimile esser essa pervenuta in un momento al sommo splendore ed essersi spenta ad un tratto. Ci è più assai verisimile che il suo splendore gradatamente crescesse e dono un certo tempo a mano a mano languisse e finalmente cessasse. Il mattino da Mosè mentovato dopo la sera potè esser il compimento del primo di e il cominciamento del seguente ossia. del secondo giorno. Se volessero interpretarsi secondo la loro origine quelle voci ברב sera e מרב mattina, potremmo interpretare le parole mosaiche : e fu un mescolamento, e fu un mattino ossia un aprimentò: ovvero così: ed era stata una commistione, e fu un maltino cioè un aprimento, una prima nascita o un primo parto. In vero, le tenebre primordiali men propriamente sembrano chiamarsi vespera o sera; che è a noi un'oscurità imperfetta dono la luce del giorno : così ottimamente conviene ad esse l'anpellazione di commistione o mescolamento, perchè nelle tenebre nulla appare distinto, niuna figura, niun colore, e principalmente perchè in quei primordii tutte le sostanze elementari erano miste e confuse, eziandio le destinate a formare i primi corpi composti. Quel mescolamento e quella totale oscurità non sono propriamente parte del giorno, ma si rammentano perchè il cominciare del giorno le suppone precedute, e il loro cessare fu il giorno. La prima luce merita poi per antonomasia il nome di mattino o aprimento e di primo parto, perchè, quasi aperto l'abisso, uscì da quel ventre tenebroso e allora per la prima volta apparve il mondo corporeo è nacquero le primogenite fra le sostanze corporee.

Non oso determinare la durata del tempo di quel calore luminoso. Possiamo peraltro congetturare che non così presto cessasse; perocché dobbiamo rappresentarci nella nostra supposizione tutto il il globo incandescente; almeno dalla superficie fino ad una certa profondifà, si per le combinazioni che ivi accadevano, si per la cepia di corpicciuoli infuocati, che possiamo immaginare precipitanti dalle superiori regioni ed aumentanti in massa del nestro giobo. Aggiungeto che questa superior regione andi resis infuocata contribuiva a conservare la elevatissima temperatura della terra. Se pia la combustione si estese assaji di la dagli spatii sublmani e pervenne ai corpi celesti, quell' immenso raggiamento da tutti i punti del cielo verso la terra quanto non dovette impodire e ritardare il raffreddamento di essat [ Gli vonaini non polevano vivere in quello stato di cose; nè se fossero stati avrebhero avuio mezzo di misurare quel emorp; pioche la luce da per tutto diffusa e constituna impediva quelle alternative di luce e di oscurità che sono er noi la misura naturale del lempo.

Avverta chi legge, che noi commendiamo la sapienza, la quale riluce nelle parole di Mosè, ma nulla affermiamo relativamente alla sua scienza delle cose naturali. O egli intendesse quelle fisiche verità, che sotto la corteccia delle sue parole si ascondono ed erano ignorate, non che dai dotti del suo tempo, da quelli ancora di molti secoli appresso; ovvero le ignorasse quanto i suoi contemporanei, e scrivesse senza più ciò che avea ricevulo o da immediata rivelazione divina o dalla tradizion de maggiori o per avventura gli era stato presentato in soprannatural visione; intorno a ciò nulla osiamo determinare. Il popolo, ch' ei conduceva, non era certamente atto a penetrare a fondo quelle verità; ma ciò non era munto necessario: bastava che credessero. Es. gr. rispetto all' opera del primo di, bastava ad essi credere, dopo la vera e propriamente detta creazione, essere apparsa, comandando Iddio, una gran luce o fuoco : ne questa luce essere un Dio, come sembrano aver sognato gli antichi Egiziani, ma soltanto un effetto della legge o del comando del Creatore.

Se alemos si avisa di rigettare la naturale interpretazione della une superiorimento recata, appunto perchè tale, nenandosi che qui non sia discorso se non di azioni soprannaturali e di opere immediate di Dio, questi è progato a meditare ciò che, trattando appunto dell'opera del primo giorno, lasciò sertito il dottor Angelico, il quale conforma la sua dottrina coll'autorità del suo masretto Agostino. Pranteren duo non hobet natura corporti lucidi. ut retrahat lumen in sui praesentia, sed miraculose potest hoc fieri. In prima autem institutione naturae non quaeritur miraculum, sed quid natura rerum habeat, ut Augustinus dicit 1.

### s. IV.

#### Giornala seconda

C. I, v. 6. « E disse Iddio: Sia estensione 2 nel mezzo delle acque e sia senarante tra le acque e le acque, »

V. 7. « E fece Iddio la estensione e separo (o fe separare tra le acque che sono di sotto all'estensione e tra le acque, che sono di sopra all'estensione. E così fu. »

Ciò che la Volgata nomina firmamentum ed i settanta στερεωμα, nell' ebreo è רכיים, che può rendersi estensione o distesa, della radice רקט distendit, expandit: « hac enim significatione, dice il Pererio, saepenumero usurpatur in sacris literis, ut animadvertere licet: Is. LXII. Ps. CXXXV. IER. X. aliisque locis. » Niuno peraltro intende qui estensione perfettamente vacua, la quale non si fa, e non è sostanza, e nemmeno vuota nel senso de' fisici, i quali appellano vuoto boileano o torricelliano quello spazio, da cui coll'arte hanno estratto, quanto meglio sanno, l'aria comune e gli altri fluidi elastici : ma nel volgar senso, in cui diciamo vuoti i bicchieri, le scatole, le botti e simili cose, allorchè sono prive di ciò a che contenere sono ordinate e sola contengono l'aria. Tuttavia in alcuni luoghi de' Libri Sacri, come in quello citato dal Pererio del Salmo CXXXV, 4, quel vocabolo può indicare fermezza o stabilità, non meno che estensione. Non è perciò da dispregiarsi la versione de' Settanta e della Volgata (firmamentum): tanto più che, osserva Gio. Clerc, appo i Siri il verbo rakah significa premere o comprimere. Ancora il Michaelis scrive 3:

<sup>1</sup> P. I, q. 67, art. 4 ad 3.

<sup>2</sup> Stephese i LXX Int. Fiat firmamentum, la Volg. Così ne vv. 7, 8, 14, . 15, 17.

<sup>3</sup> Suppl. ad Lex. Hebr. n. 2386.

Ez his, quae de verbi significatu, unu linguae hobratica et sigricace frantat dizimur, nomen rakiagh non eril expansum, sed firmatus seu, ut eccabulo Vidgulae utar, firmamentum (Gen. 1, 6), viz potest utis dinosphaera exes, nubes portus; sieque el Exech, 1, 21, 22, ubi basis, . . pariemalm nest Dei tomatinis. Aggiungele aver potulo gli Ebrei usar della voce significante fermaer o premere per indicare Vietenisme. Leggiumo in S. Luca 1: Internos el ros choss magnum irrigazin firmalum est, cioè extennum est.

Veniamo all'esposizione del lesio. Due questii ei si presentanoqual cesa indicià Musò sotto mone di firmamentor qual cesa sotto nome di acque? Mi sorprende leggere presso il Petavio, fra tutto le parti di questa narrazione mosaica, la più dillicile esser l'opera del secondo giorno, in cui fia fatto il firmamento interposto fra le acque superiori e le inferiori. A une sembra questo luogo più chiaroe facilo dell'opera del giorno preceduto.

La più semplico delle interpretazioni mi sembra che meriti la preferenza. Qual cosa divevano intendere gli Ebrei, ulmodo monitorarai la neque colesti o sopraccelosti, se non quelle che vedevamo inpierere dal ciedo ossis dalle mevole? Ni no da ultra intioderemo in questo lougo per firmamento, se non l'aria o l'atmosfera, o la parte di questa non troppo devata e sottile, ma quella ove trovansi le mevole, dalle quali ordinariamente cace la pioggia. Questa certamente dicesi ciclo e nella Serittura e nel volgari linguaggio ultermo or ora di Mosè, ciclo el firmamento cosser una cosa medesima:) leggiamo nelle Sacre Carte: Qui operit ocelum subilota 3. col strite et rubicundum ocalum 3. conteres cació simili frast. Cl dirà or ora Mosè: il volatile volare sulla faccia del firmamento del 9. S. Tomanos ci dice. Poteta ritelligi su per frammentum, quod legium secundo die factum; non intelliguar firmamentum, quod legium secundo die factum; non intelliguar firmamentum.

<sup>1</sup> XVI, 26.

<sup>2</sup> Ps. CXLVI.

<sup>3</sup> MATTH, XVI. 4 Gen. 1, 40, Hebr.

<sup>. 4</sup> Gen. 1, 40, Hel

densantur nubes. . . Unde Augustinus sun, Gen, ad lit, hanc expositionem commendans divit: Hanc considerationem laude dignissimam judico: quod enim dixit, neque est coutra fidem, et in promptu posito documento credi potest 1. Il Mazzocchi di questa spiegazione, che abbraccia, scrive Patrum et Theologorum consensu niti : ed aggiunge : Iudaei non dubitant quin quod in hebraco Bakiah rocatur, in Vulgata vero firmamentum, sit hic insequem spiramus, gër, Consentono fra gli altri Ruperto, l' Eugubino, il Pererio, Gregorio di Valenza e il Petavio: nè da questa interpretazione mostransi alieni i Santi Basilio ed Ambrogio. Olimpiodoro 2 ed altri antichi. S. Basilio disapprova l'opinione di chi qui ricorreva alle allegorie, e vedeva in queste acque delle sostanze spirituali ed incorporee. Non si nega che altrove (vv. 14, 15, 16) le voci firmamentum o firmamentum caeli, estendansi in più amplo senso alle regioni degli astri eziandio niù remoti. Essendo firmamento sinonimo di cielo, come il secondo vocabolo, così il primo si prende in senso ora più ristretto ora più esteso. La voce Ebrea sciamaim (cielo) è ben dichiarata dalla radice arabica samava, eminere, elatum esse; da tal verbo deriva NDD (sama) caelum quasi alto o sublime ovvero astrattamente altezza, elevazione. Altri l'hanno derivata da rom rom (sciam-maim), etimologia meno verisimile, la quale se si ammetta, confermerà eccellentemente, il primo senso della voce cielo essere per gli Ebrei, questo basso cielo, ove sono le nuvole, e donde cade la pioggia. Eziandio dai Latini la voce coelum si applica tanto alle più eccelse regioni dell'universo, quanto a queste vicine alla terra. Troviamo in Lucrezio: In caelo, qui dicitur aer, e in Plinio: Et hoc caelum appellavere majores, quod alio nomine aëra (II. 30). E presso Cicerone: Caelum hoc, in quo nubes, imbres, ventique coguntur, quod et humidum et caliginosum est propter exhabitiones terrae 3.

Da ciò consegue, le acque superiori o cclesti essere le nubi ed i vanori acquei, il congiungimento dei quali le forma, ossia quei

<sup>1</sup> P. 1, qu. LXVIII, art. 1. 0.

<sup>2</sup> Mazzoc. Spic. Bibl. T. 1, pag. 13, 191.

<sup>3</sup> Tusculan. 1, 19.

minimi globetti di acqua, che i fisici appellano vanori concreti. visibili . o vescicolari. Altri luoghi delle Sacre Carte confermano questa semplice esposizione. Il salmo 103 è un magnifico inno. ove con vivi colori lirici si pennelleggia l'opera de sei giorni. Da prima ci appare il Creatore amictus lumine sicut vestimento: ecco l'opera del primo giorno. Succede il secondo. Extendens caelum sicut nellem (come una tenda . un tabernacolo): qui tegis aquis superiora eius. Qui ponis nubem ascensum tuum (il tuo cocchio), qui ambulas super pennas ventorum. Vedete qui non altro rammentarsi nell'opera del secondo giorno se non l'aria e le nuvole. Si aggiunge poscia: Oui facis angelos tuos spiritus et ministros tuos ionem urentem. Anche queste frasi potrebbero letteralmente riferirsi ai fenomeni meteorologici. Gio. Bernardo De Rossi traduce dall'ebreo « egli fa suoi messaggi i venti; ha per ministri un fuoco che arde 1. » Peraltro siccome l'Apostolo Paolo (Hebr. I) espone questo luogo, riferendolo alle sostanze angeliche, non dobbiamo abbandonare questa interpretazione. Bene si spiegano queste parole così: Qui facis angelos ministros veloces ut ventos et efficaces ut ignem. Così Teodoreto e S. Tommaso (in epist. ad Hebr.). Estque, dice Suarez 2, expositio satis apta, ut Genebrardus . Bellarminus et alii ibi tradunt. Nel libro di Giobbe 3 leggiamo, che Iddio lega (racchiude) le acque nelle sue nuvole: e presso Geremia 4: Qui fecit terram in fortitudine sua.... et prudentia sua extendit caelos. Ad vocem suam dat multitudinem aguarum in caelo, et elevat nebulas ab extremitatibus terrae. Fulgura in pluviam facit. Nel cielo che Iddio ha steso come una tenda si rammentano acque copiose : ma queste acque son quelle appunto che, secondo le leggi poste dal Creatore, s'innalzano in istato di vanori, si agglomerano ia nubi e cadono in pioggia. Ne Proverbii 5 leggiamo, secondo la Volgata: Quando aethera

<sup>1</sup> I Salmi di David tradotti dal testo originale. Parma 1808.

<sup>2</sup> De Angélis, 1, 1, c. 6.

<sup>3</sup> C. XXVI. 8.

<sup>4</sup> C. X, 12 e 13

<sup>5</sup> C. VIII, 28.

firmabal sursum et librabat fontes aquarum; ove nota il Pererio, la voce tradotta aethera propriamente significar nuvole:

Era dunque allora intorno alla terra nell'alta regione dell'aria una come volta di nubi : Iddio, mediante l'estensione acrea che chiamiamo atmosfera, le fe dividere dall'acque discese sotto l'atmosfera a coprire la faccia della terra. E bene l'atmosfera appellasi firmamento: dacchè essa col suo peso e colla sua pressione ritiene le acque, acciocchè troppo vaporando (ciò avverrebbe anche nelle nostre temperature e molto più avvenuto sarebbe in quel periodo, in cui possiamo supporre più elevata tamperatura) non ascendano alla region delle nuvole e si confondano con esse, e parimenti ritiene sospese in alto le nuvole, le quali, tolto questo ostacolo, preciniterebbero sul globo. In vero le nuvole e i vanori che le compongono tanto più ascendono quanto è maggiore la pressione dell'aria indicata dalla colonnetta di mercurio nel barometro. Così Mosè spiega questo fenomeno, faeile oggidì, a dir vero, ma che poteva eccitare l'ammirazione dei suoi Israeliti non meno di quella di Plinio, il quale scrisse: Quid esso mirabilius potest amis in coelo stantibus 1?

È ura facile esporre la serio degli eventi di questo secondo giorno. Tostochò nella terra e nello spazio circostanto cessò quel primo incendio, e sotto ili grado del calor luminoso discese la temperatura, il globo restò per qualcho tempo in tenchere. Se al-tona il sole già vibirava i suoi raggi, como parecchi interpreti pensamo, tuttavia, como esservò S. Efrem, i vapori densissimi e gio spachi corpetico di disseminati per lo spazio impedivano a questi il passo, ne questi arrivavano al nostro globo, se non per aventura scarsissimi e debolissimi. In vero immensa copia di acqua recentemente formata e che non poteva per la troppo elevata temperatura restare sulla superficio della terra, la cingeva da ogni parte con una densa massa di vapore vesciolare, cui probabilmente erano misto innumerabili altre particoletto oparche, metallicho e di altra natura, e pomedant nuture estimentamo

<sup>1</sup> Hist. Nat. 1. XXXI.

eius (terrae) et caligine illam, quasi pannis infantiae; obvolvebant 1. A mano a mano questi opachi corpicciuoli precipitavano, e, allorchè la temperatura abbastanza diminuita il permise, grandissima copia di acqua precipitava pure e copriva di un liquido strato il nostro globo: in essa acqua scioglievansi molte sostanze terrestri e quella caligine gradatamente si dissipava. Dopo tante precipitazioni, la grande sfera corpuscolare, che attorniava il globo, trovasi bastantemente trasparente. Ma però assai vapor concreto rimane tuttavia nelle alte parti dell'atmosfera, ove più che in basso è scemata la temperatura, ed ivi forma una nebbiosa volta, per mezzo dell'atmosfera trasparente poc'anzi ricordata, separata dalle acque sovrapposte immediatamente alla terra, e così l'atmosfera diafana fu ed è dividente o separante fra le acque che sono di sotto al firmamento e fra le acque che sono di sopra al firmamento. Quella volta nebbiosa, vietando alla terra la vista diretta degli astri , tuttavia può lasciar trapelare la luce solare , come oggidi avviene, se il cielo è coperto di nuvoli. Qual differenza fosse tra l'atmosfera di allora e la odierna, non oserò certamente determinarlo: forse il suo stato allora era tale da non permettere a quella volta nebulosa di mai squarciarsi o dissiparsi. È certo soltanto che tutto avveniva in virtù delle leggi da Dio imposte, cioè pel volere del Creatore e Conservatore della natura : onde è che a buon dritto Esso dicesi avere ordinate e fatte tali cose.

Mosè non riferisce lutto ciò che avvenne in questo secondo giorno o periodo; gli basta narrarci per divin comando stabilità l'atmosfera, per la quale il nostro globo non poco procedette verso quella perfezione, che avea decretato di darle prima d'introdurvi l'nomo.

All'occasione di questo luogo molti opinarono che vere acque esistessero diffuse per tutto il cielo, anche per quello delle stelle fisse. Ma di queste acque non abbiam duopo per ispiegare le parole mesaiche; anzi a queste non hene si aggiusta tal supposizione. In vero dove trovare il framaneto o estessione (reale certa-

1 los. XXXVIII, 9.

mente, poiche niuno ha fatto ciò che non è) separante le acque esistenti fra le stelle o sopra esse dalle terrestri e colla sua pressione vietante il congiungersi di queste a quelle? Di più da chi o a qual fine sono ritenute le acque sospese in mezzo allo spazio. senza che cadano sulla terra, o in altro globo celeste? Ricorrevano all'onnipotenza di Dio: ma prudentemente li avvertiva S. Agostino: Nunc. onemadmodum Deus instituerit naturas rerum, secundam Scripturas eius nos convenit quaerere; non quod in eis vel ex eis ad miraculum potentiae suae velit operari 1. Merita pure di essere udito il Petavio. Nec me illud latet posse divinitus effici, ut in suprema mundi parte qualibet fluxus humor et volubilis sese contineat, neque per subjecta, liquida etiam et ipsa penetrabiliaque, corpora diffluat. Sed quia contra naturam est aquarum, coerceri eas illic, non est probabile summum illum nec suavem minus quam potentem Opificem, in ipso rerum ac naturae totius exortu, cum maxime suum cuique modum, ordinem ac rationem praescriberet, quam servari in posterum vellat, quando, ut ait Scriptura, certa lege et gyro vallabat abyssos, quando aethera firmabat sursum et librabat fontes aquarum . . . . et legem ponebat aquis, ne transirent fines suos; non est, inquam, consentaneum, ab eo tunc illum coepisse, quod extraordinarium violentumque sit, idque ipsum constans ac perpetuum esse iussisse.

Si è dello nella Scriltura dislinguersi le nuvole dalle acque, que super cande naul. Veggo al l'opposto nel Salmo 188, ove a lodare il Creatore s'invitano tutto le creature del cielo e della terra, non farsi motto delle movole, le quali per la Joro apparende grandeza sembra dovessero essero rammentate: so non le crediamo al tutto dimenticate, è duopo dirle compreso nella frase oquae omnes quen super cordes nario.

Nel cantico delle benedizioni de tre giovani di Babilonia troviamo è vero da principio: Benedicite cueli Domino. Benedicite aquae omnes, quae super cuelos sunt Domino; e poscia troviamo quasi un elenco di oggetti meleorologici, il quale prima di ricon-

<sup>1</sup> De Genes, ad litteram, II, c. 1.

durci in terra si termina con quesio parole: Benedicite fulgare et nubez Douino. Le acquu superiori sono quel vapori disseminati che solututo latvida diminuiscono la trasparenza dell'arta; e le nu-bi, e si distendano in cirri o si agglomerino in cumoli o si dilaten lo instrai, sono ammassi di quel vapori. Le nuvelo rammentato in compagnia dei fulmini sembrano essere le nubi procellose, che sogliono presentarsi irregolari e come lucere ed indicanti la perturbazione dell'aria. Può admupeo dirsi che in quessio luogo si enumerano piuttosto i fenomenti, che le sostanno (nocter, dier., lux., texelorae, fulgaro), ovvero che fulminatti sono la specie; le acque superiori il genere. In questo cantico vediamo parecchie specie invitate dopo il genere: così dopo tutte le opere di Dio sono chiamale le singole; dopo la ferra i monti, dopo i figli degli uomini il popolo di Israele, dopo Israele i sacerdoti di Dio.

Non sosterremo già noi non trovarsi vera acqua se non mel mostre gologo nell'atmosfera che lo cinge. È pessibile, forse annora probabile, che sistate o per avventura in gran copia in moli altri globi: ma non suppiamo se punto interno a ciò fosse a Mosèvivelato, o che esso volesse interno a bili oggetti siturire gli laracliti. E poi o' è il firmamento o l'estensione materiale separante dallo acque terrestri queste acque appartenenti ad altri globi?

V. 8. « E nominò Iddio l'estensione (o firmamento) cielo. E fu sera e fu mattino: giorno secondo. »

Abbiamo supposta în questo secondo periodo una debel înce, dopo le tenebre che furnon îl cessare del primo giorno, tutto di luce c le quali da tal deficienza sembrano indicate: ma non sembra che una sola rotazione della l'erra interno al suo asso abia costiinito questo secondo giorno. Interno a ciò abbiamo parlato abbastanza. Nec illos dies siculi istos solares . . . cogitare debenua 1. Pobl anche quesio secondo giorno o periodo esser composto di molti giorni solari frontiti di debel luce; ma però in

1 Avg. De Gen. ad lit. 1, V, c. 5.

questi non saprebbe indicarsi quando fosse il mattino, quando il meriggio, quando la sera. Perocchè Mosè non è ancora lo storico di questo o di quel popolo, di questa o di quella regione, ma bensì di tutto il globo terrestre, allorchè niun popolo nè regione esisteva, ma bensì omnia pontus erant. In tal globo coperto di acque sempre, dacchè cominció ad apparire una debol luce solare, sempre in qualche modo fu giorno, come è ancora oggidi nel globo terracqueo, eziandio quando il ciclo è coperto di nuvole, quantunque non sia giorno in tutto il globo. Può anche bene interpretarsi questo v. 8 dall' Ebreo, Et fuit (vel fuerat) commiztio (בקר) et fuit divisio, vel aperitio vel prima naticitas (בקר): dies secundus. Al principio di questo secondo periodo fu un mescolamento, o era stato immediatamente dinanzi ad esso, si per mancamento di luce, sì perchè miste erano le acque superiori colle inferiori, nè era mare, nè eran nubi, mediante l'aria trasparente, separate dal sottostante globo; ma poscia fu mattino (בכר), prodotto dal riapparir della luce e principalmente dalla divisione tra le acque superiori e le inferiori : cominciò ad aprirsi quell'oscura e vasta nebbia, che avvolgeva il globo terrestre ed il mare nascente, e nacque per la prima volta l'atmosfera diafana tra le acque e le acque, e quella luce che nelle varie parti del globo fa una divisione fra il regno del giorno o della luce, e quello della notte o dell'oscurità

Non è oggidi da temere che in grazia della voce firmiamento alcuni credinsi obbligati a supporre negli alli spazii qualche masas solida e impenetabile all' acqua. Bir ipporta a ciò che altrove ho scritto, e son contento di rammentare col Petavio: firmamentan non a naturare propria conditione, sed ab effecta vocatam est, quod perinde aquas separet a ci murus esset firmissimus 1.

Nella versione de Settanta si aggiungo a questo v. 8 la approvazione divina, che trovasi applicata alle opere degli altri giorni : E vide Iddio essere buono: questa particella manca nella Volgata, come nel testo ebroe e nel samaritano e in altre versioni orientali

<sup>1</sup> De Opif. L. I, c. X, 9.

ed eziandio nelle greche di Aquila e di Simmano. Si dà ragione di tal maneame, perchè l'opera di questo giorno fi a distribuzione delle acque: ora questa non fu compita collo stabilirsi del firmamento, finche le acque inferiori non furono raccolle in ri-cettadoi, in portone del globo restò acsiutta: percito troviamo differita l'approvazione all'opera ancora incompinta, e due nervivamo per le due operazioni del giorno seguente (pre. 10, 11).

#### 8. V

# Giornata terza.

Due sou le operazioni che il sacro stario attribuisce a questa lera giorata lo periodo. L'apparire della lerra ascitta, destinata ad abitazione degli animali terrestri e dell'umon, ed il posteriore rivestirsi quella di vegetabili. V. 9. « E disse Iddio: siseuo raccolle le acque di sotto il cielo 1 al un hogo e comparirea l'ascinito. E così fu. » V. 10. « E moninò iddio l'ascinito terra, e la raccolla dell'acque merri. E vide iddio lesser buno». Il Mazzocchi
pensa, che la voce obraica, la quale risponde al compregentur,
potrebbe rendera più letterlamente, conneche poco bitanimente,
incarentur (h. e. in caro recondentur). La terra non coperta
adil'acque anche da laltini appellasi siccum. Marinine in siccum
hadunt fulcare, troviamo in Virgilio; e in Plinio: neque in mari
menue in siccu.

Pessano alcuni, come il Petavio e il Mazzocchi, le parole in locum unum, come ha la Volgata con l'ebreo, o in una collezione (2022/1977), come hanno i LXX, doversi prendere distributivamente, cioè che ciascuna collezione di acque dovesse raccogliersi in un proprio luago, talchè, se anche erano più collezioni, tutta l'acqua dovera però trovarsi nel suo certo e determinalo luago.

<sup>1</sup> La Volgata coi LXX traduce quae sub caelo sunt, e il Targum chiamato di Gionata: congregentur aquae inferiores, quae relictae sunt deorsum sub caelis.

S. Basilio insegna che più sono le collezioni di acqua, che Mosiparla della principale e massima; aggiunge, i laghi e gli stagni non essere propriamente collezioni di acque, edi imaggiori, che spesso appellansi mari, comunicare coll Oceano per canali ora manifesti, ora occulti e sotternate. Losi ancora Teodoreto, Procopio e Boda. Per altro è assai probabile che in quel primo tempo, in cui apparve la terra asciutta, tutte le grandi collezioni di acque comunicassero fra loro e così fossero riunile in una gran collezione, prescindendo per avventura da qualche piccolo stagno o lago.

Aggiungono I LXX al v. 9 : et congregata est aqua, quae nab cuelo erat in congregationes suaz et apparait arida, lezione ricevatu dai Greei e con essi da S. Ambrogio. Ma questa appendice manca nel testo chreo o nelle altro versioni, e soltanto impitciamente ciò si asseriese colle parole: et factume etti. a. Leggiamo nell' Ebreo che Iddio appello mari la collezione delle acque. La Volgata ha in plurale congregationes. Gli Ebrei chiamavano mari eziandio i laglii, ossisi di acqua salsa o dolce: così il mar morto, il màre di Galillea; ciò che usarono ancera altri popoli I.

È ora da cercare, qual fosse la cagiono o l'occasione, per un irilaranosi le acque ed apparve la terra asciutta. Tal cagione fu micamente il comando di Dio, dalla voce del cui tuono le acque quasi spavenlate flaggivansi, come dice pocificamente il Salmista, alloribe accuelenco in comi e discenderano i campi ne limpli; ad essi stabilità 2º Cortamente fu questa la vera prima cagione. An che questo divino comando fosse al lutto distinto dalle leggi, colle quali il Creatore regge il mondo (ossia che fosse un miracolo), ci ib non sembra necessario, e perciis, secondo le leggi ricevule, non pare da ammettersi. Non est ad causana primam recurrendum, cum postual effectas ad causasa secundas reduci. 3 Discono alcuni: il sacro testo indice come uni-

<sup>1</sup> V. MAZZOCCHI, Spicil, Bibl. t. 1, p. 22-24.

<sup>2</sup> Ps. 103, Vv. 7 e 8.

<sup>3</sup> Suarez, De Angelia, I. 1, n. 8.

co strumento delle opere della creazione i precetti di Dio: fiat. congregentur; ed aggiungono, Iddio non aver d'uono, come l'uomo, di mezzi esterni per operare : ma avvertasi primamente, qui non trattarsi di vera creazione: dacchè nulla dicesi creato in questa operazione. Mosè accenna soltanto la prima cagione, la quale sola conduceva al fine inteso; ma non nega, questa sua particolar volizione essere stata inclusa in qualche general sua legge, in cui virtù tanti altri effetti poscia produsse e tuttora produce. Sicuramente il Creatore non ha d'uono di mezzi esterni o di seconde cagioni, ma qui non dobbiamo cercare, come udimmo da S. Agostino, quid ad miraculum potentiae suae operari possit, ma piuttosto quali cose soglia fare Egli, qui disponit omnia suaviter. Più degno sembra della sapienza di Dio supporre che Esso, per mezzo delle leggi da sè in principio poste e concreate alla materia, facesse prima che la terra nascente fosse conerta dall'acque e dai sedimenti di questa ricevesse degl' incrementi, e poscia alcune parti del globo terrestre levassero dell'acqua il capo per sostenere le piante e gli animali terrestri. Così concependo la cosa, siamo quasi costretti ad esclamare: Omnia in sapientia Jecisti. Quanti effetti si par-toriscono da poche e semplicissime leggi! Per un solo atto del divino volere tutte le cose procedono al loro scopo. Haec sententia, uso le parole e la dottrina dell'esimio Suarez, est magis philosophica et rationi conformis, cui magis inhaerendum est. quando scriptura non cogit 1. Per contrario se dico, la terra da principio per solo voler di Dio essere stata coperta dalle acque, e poscia per un altro atto del divin volere esserne in parte uscita, senza indicare alcuna cagion seconda di tali effetti, nè alcun utile effetto di essi, ed attribuisco tal dottrina al sacro scrittore, debbo temere di esporre i libri sacri alle risa dei sacci del mendo, dal che dobbiamo sommamente guardarci, come ce ne avvertivano ai loro tempi i santi Agostino e Tommaso, nè certamente oggidi, se vivessero, dimenticherebbero tale avviso. La Scrit-

<sup>1</sup> Stares, De opere sex dierum, lib. 2, c. 7.

tura attribuisce a Dio gli effetti naturali : questo linguaggio è vero e filosofico : poichè tutti cotali effetti debbono discendere dalla volontà prima. E questo linguaggio basta al comune degli uomini, e chi ben lo ha appreso più si avvicina alla: vera sapienza che non quegli antichi gentili, i quali operibus attendentes non gonorerunt quis esset artifex; sed aut ionem, aut spiritum, aut citatum aerem, aut avrum stellarum, aut nimiam aquam, aut solem et lunam. rectores orbis terrarum Deos nutaverunt 1 o que recenti nseudofilosofi, i quali per la via delle umane scienze tornati all'antica ignoranza, altri reggitori non danno al mondo se non il fuoco. l'acqua, il sole, l'attrazione, l'affinità e altre leggi alla natura imposte, le quali mentre rimuovono o nascondono il Creatore, si rimangono effetti senza cagione e leggi senza legislatore. Ciò ner altro che basta alla fede non basta alla scienza, cui si appartiene il cercare di ridurre tutti gli effetti, che non derivano certamente da una peculiare ed immediata velizione divina (come la creazione e i miracoli), a qualche legge generale da Esso posta.

Quindi che ovunque trovisi qualche comnessione tra le cose naturali e le sopranasturali. Il teologo ha d'uopo di conoscere più o meno le leggi, che diconsi di natura, o le cagioni seconde, per potere difendere la sana dottrina et cos qui contradicant arquere, o per mostrare come, anche nelle sacre science lenche immutabile sia il dogma perchè è verità) si dà un progresso; ut intelligatur, juno exponente, illustrins, quod antee obscurius credebatur; ut per ipsum poteritas intellectum gratuleur, quod antee velustas nos intellectum 'esenerobatur; 'endem tamen (dogmata) quate dificit tradesse, si dam driel noce non dicot noco 2.

Torniamo al ritirarsi delle acque : qui fortunatamente i geologi sono generalmente d'accordo con Mosè. Quelli osservando quasi da per tutto avanzi di esseri organici marini o altri vestigii del l'antico soggiorno delle acque, si accordano pressochè tutti in affermare o sipporre, che la terra fu un tempo coperta tutta dalle

<sup>1</sup> Sap. XIII. 2.

<sup>2</sup> V. VINCENT, LURIN, Communitor, C. XXXVII, XXXVIII.

acque, e quindi accaddero in essa delle rivoluzioni, in virtú delle quali emerzere fetelis montes, orbisque per undan ezcitif (Manillo), e gli strati di sedimento, che il soggiorno delle acque aveva formati orizzontali o, a un dipresso, in gran parțe elevati ed inclinati, presero una direzione obliqua e talora anche verticale.

De-Luc supponeva il globo da principio (dirò così) quasi un immenso platzaro a più piani. Caverne vastissime erano in esso ciò che fra noi sono le camere, e le grandi rupi e gli strati pietrosi equivalevano alle muraglie e alle volte. Rompendosi di quando in quando questi sostegni delle volte, cadevano queste sotto il tivello delle acque, e le acque scendevano nelle aperte caverne, e le parti più elevate de terreni fino allon sommersi leava ano il capo dalle acque. Se così andavan le cose, ad una di queste catatori diobiamo attribuire il primo apparire dell'arrido o della terra propriamente detta, come da un'altra non mobio dissimile catastros fa De luc produrre il diluvio noctico, che distrusse, secondo lui, in un'e coi copovoli abitatori gli andici continenti da essi abitati. Repleta est terra iniquitate, et ego disperdam cos cun'ierra.

Fià versismile ed oggidi più ricevula sentenza è quella che insegna essera i monti e in generale i terreni asciutti innabrati in virtà de fuschi sotterranei, la cui potenza è assai conosciuta, ed quali ezinadio al prèsente danno rascita a qualche nuova isola o aggiungono qualche brano ai continenti. Questa dottrina fu già insegnata dallo Steensen, commemente detto Stenone 1, e quindi gesosta da Lazaro Moro in-un'opera pubblicata nel 1704 P. Cotta sistema non poteva allora porsi nel miglior lume, e nemmeno allaro de Oddardo King (nel 1767) essose gii stessi pensieri in laghillerra, e quando il sistema del Moro trovò in Italia degli oppotiori, come il Costamini 3 e de seguaci, come il Garmelitano

<sup>1</sup> De solido intra solidum naturaliter contento.

<sup>2</sup> Sui crostacci ed altri corpi marini che si trovano sui monti. Venezia 1740.

<sup>3</sup> Della verità del diluvio universale, 1747.

Generelli I. Pisoque anora quel sistema al cel. Scipione Mafini 2. Il Boscovich nutri analoghi pensieri, come vedesi in certe sue lettere scriiler l'anno 1772 (pubblicate in Venezia dall' ab. Morelli nel 1812); e in altra operetta stampata nel 1782 leggiamo; che montagne sieno per la massima parte alzate da fuochi sotterranei, e che i prodotti marini sieno sui monti, non perchè il mare sia stato lassi, ma perchè si sono quel depositi formati giù al hasso 3.

Questa dottrina è salita in gran credito dono i lavori di L. de Buch e di A. de Humboldt, e le indagini di Elia de Beaumont. Dalle loro osservazioni deducono assai comunemente i moderni scienziati molte essere state le catastrofi d'innalzamento, e le varie parti della terra essere successivamente venute su dalle acque, e probabilmente alcune parti da prima innalzate, essersi poscia per altre vicende sepolte di nuovo nel mare. La Scrittura non dice, che tutta la terra restò scoperta il terzo di, avverte opportunamente Lazzaro Moro 4. nè dice che quanto allora fu scoperto, resti scoperto anche oggidi, e che molti ed eziandio la più gran parte de' terreni, ora scoperti e superiori al livello del mare, non sieno stati elevati in epoche assai posteriori. Mosè non ci dà la storia di tutte le vicende del nostro globo, nè il doveva, ma è contento di accennare quella, che segna un'epoca importantissima nell'istoria della terra, poichè d'allora cominciò ad esistere la terra più propriamente detta, l'arida o l'asciutto, ed apparecchiossi il luogo alle niante, necessarie ai venturi animali ed all'uomo. Non dichiara il sacro testo se la terra si elevò in un solo luogo, in una sola massa, talchè si formasse sola un' isola, o se l'elevazione accadendo in niù luoghi diè luogo al nascere di parecchie isole fra loro disgiunte, nè se ad una prima elevazione

<sup>1</sup> De crostacci ed altre produzioni marine che sono ne monti. Milano 1749. Breve dissertazione, assai commendata dal Baocciii e dal Liell.

<sup>2</sup> Lettere scientifiche, V. lett. XIII.
3 Riflessioni nell'opera.... Piano di operazioni idrauliche.... Lucca, pag. 178.

<sup>4</sup> Op. cit. L. II, c. 17.

della terra asciutta, in questo medesimo terzo periodo ne vennero dietro delle altre e prepararono spazio più esteso alla vegetazione terrestre. Sembra verisimile che ne primi tempi tali innalzamenti fossero più frequenti di quel che furono in seguito, tanto più agevolmente cedendo alle forze sotterranee la corteccia terrestre consolidata, quanto più era sottile. Comunque siasi, prima di questa ricordata da Mosè, altra non fu nel nostro globo, o almeno non altra, che innalzasse stabilmente qualche porzione della terra sopra il livello delle acque. Potè per altro, anche prima di questa terza giornata, prodursi da analoga cagione qualche monticello o collina subacquea : e questi potrebbono essere i monti dal Salmista rammentati come già esistenti, allorchè il comando di Dio nro-dusse l'opera della terza giornata (Abussus, sicut vestimentum, amiclus eius: super montem stabunt aquae. Ab increpatione tua fugient 1). Ma anche senza ricorrere a questi, può credersi il globo primitivo coperto dalle acque, non già perfettissimamente liscio, assai meglio di una palla da higliardo, ma non mancante di rugosità e di prominenze, quali a proporzione le osserviamo sulla buccia degli aranci e de pomi. Ma verisimilmente i monti del Salmista sono senza più le rupi, gli strati, le rocce, in una parola i materiali, che in virtu dell'innalzamento dovevano formare i monti.

Delle elevazioni de terreni e del calore sotterraneo ho detto qualche cosa addietro, ne trovo necessario altro aggiungere in questo scritto.

Veniamo alla seconda operazione narrata da Mosè in questa lerza giornata.

V. 11. \* E disse Iddio: germogli la terra erba minuta (o erbeggi la terra d'erba minuta) erba semuta secondo sua specie, ed albero fruitifero che dia fruito secondo sua specie, il cui señu sia in esso sopra la terra. E così fu. \*

V. 12. « É produsse la terra erba minuta, erba semuta secondo sua specie ed albero, che da frutto, il cui seme è in esso, secondo sua specie. E Iddio vide esser buono. »

1 Psalm CID 7

Non dispiacerà a chi legge udire ciò che ascoltava alcuni anni addietro l'Accademia delle scienze di Parigi dalla bocca del sig. Gaudicaud. « Iddio, creato il mondo, volle fecondarlo. La pos-« sente sua destra sparse germi innumerabili , vegetabili ed ani-« mali , i quali popolarono la terra e le acque dalla sommità dei « più alti monti fino alle maggiori profondità de mari. Tutti i più « possenti intelletti dei tempi antichi e de' moderni si accordano « in pensare che i vegetabili precedettero gli animali, che la « terra fu coperta de' primi innanzi all'apparire de' secondi ; ciò « che altronde la teologia ha trasmesso di età in età nella storia « delle sette epoche o divini giorni della creazione. I filosofi del « nostro tempo, gli uni provando che l'uomo non ha lasciato ve-« stigii nei più antichi terrefii, e gli altri che i vegetabili niù · semplici precederono i più composti, hanno dato oggidì la san-« zione della scienza alle grandi enoche creatrici della prima « età. Ogni secolo adduce i suoi progressi e ciascun progresso « dello spirito umano è una pruova novella a favore della eter-« na verità 1. »

La nascita delle piante illustra questo terzo periodo. Comincia a vita nel nastro globo con queste untabili creature, nelle quali la materia bruta o inorganica si organizza, e si fa atta a servira al nutrimento de dil accreacimento degli animali. Come i vegetabili sono i primi viventi che troviamo, ascendendo nella serio delle creature dalle meno alle più perfette, così nella vera storia si presentano come i più antichi abitatori e davivatori della nostra terra. L'illustre Aupire la lasicato serittio: « Sembra risultare dalle ingegnose ricercine dei sig. dd. Brognardt, che in que' remoti periodi, i fatmosfra contenesse l'acido carbonico assa più copiso che non oggidi, e perviò non fosso atta alla respirazione animale, ma bensi favorevolissima alla vegetazione. Così in terra si copri di piante, le quali melli raspi piri cuel carbonico tovarono più abbondante elemento. In tal modo spiegasi l'anterità della carezione dei vegetabili rispotto a quella degli ani-

<sup>1</sup> Compte Rendu à l'Acad. des sciences, 1842. Sem. I, pag. 94, 74.

mali. » Sembra invero che ne' saggi consigli della Provvidenza, l'apparire degli animali, specialmente di quelli respiranti l'aria libera, dovese serbarsi al periodo, nel quale-l'almosfera sarebbe divenuta atta alla loro respirazione. /

Anche il Prof. Marcello de Serres, nella Cosmogonia di Mosè paragonata ai fatti geologici, scrive: « Secondo Mosè, come se-« condo i fatti geologici, la vita cominciò sulla terra da' vegetabili « e primamente dalle piante erbacee. Almeno il grande scrittore « pone costantemente la parola herbam innanzi all'altra lianum « (albero), quantunque gli alberi attraggano a sè gli sguardi « assai più che non le erbe propriamente dette. Dunque egli am-« metteva come un fatto questa verità, dimostrata soltanto dono « diciotto secoli d'osservazione, che i viventi si sono successi gli « uni agli altri in ragione inversa della complicazione della loro « organizzazione.... Questa successione dei vegetabili in ragione » inversa della complicazione d'organizzazione è un fatto dei più « osservabili, e si stupisce al tróvarlo in un libro così antico « come il Genesi; poichè altronde non è noto se non da un mezzo « secolo al più 1. » Il Genesi non pretende darci un elenco esatto di tutte le opere della creazione, e tace generalmente, come avverte S. Tommaso, di quelle che si sottraggono al nostro sguardo. Esso non fa menzione espressa delle piante acquatiche e nemmeno delle terrestri che non hanno seme, benchè possanocredersi le prime tra queste e prodotte in questo primo periodo della vegetazione.

Non conviene abusare, come taluno ha fatto, della lettera del fenesi; e perchè leggiamo: germini la terra erbe ed alberi dichiarare quel libro favorevole alla generazione spontanea dei viventi organizzati, alla quale anzi è opposto, Quella frase ed altresungilitatti indicino senza più che al comando del Creatore dovexano uscire dalla terra lo piante (come poi dall' acqua e dalla terra gli animali) senza opera di cagioni seconde, o non accen-

<sup>1</sup> De la Cosmoyonie de Moise comparée aux faits géologiques, par Mar-CELLE DE SERRES. 1838.

nano affatto ad una virtii della terra contraria alla osservazione La scienza moderna non ci insegna punto di più del Genesi rispetto alla prima produzione delle piante. Essa eziandio, ove non voglia ammettere tanti effetti senza cagione, dee cercare la cagion prima della vita e della vegetazione nel comando dell' Onnipotente. Essa avvera colle osservazioni il fatto dell'antica apparizione dei vegetabili e si studia determinat qualche cosa intorno all'antichità relativa di certe famiglie nel regno vegetabile. Ma se la interroghiamo, comé si formassero dalle terre le primogenite delle piante e quindi degli animali, se la invitiamo ad indicarci qualche intermedio fra il comando divino e la sua esecuzione, e la legge, in cui virlù questa da quello si ottenne, allora la povera umana scienza si trova non poco imbarazzata a rispondere, e pel suo meglio si tace. Essa potrà esser loquace, finchè trattisi di formare i globi celesti, i mari, le montagne e le catene di montagne, ma dinanzi ad una pianticella, ad un seme, ad un fiorellino, il suo orgoglio umiliato legge su queste deboli barriere: fin qui verrai e non procederai più oltre ; e qui frangerai i gonfi tuoi flutti.

Leggiamo ancora nei Nuori elementi di Geologia del Lyell (c. 13). « La legge la quale preside alla creazione ed alla estinzione delle specie, tovasia perfettamente sepressa nel verso del poeta: « Natura il fece e poi ruppe, fa stampa »; se non che nel verso, applicato alla creazione delle specie organiche; alla voce natura sazia da sseltitira il Naturane le Valuore della natura.

Gavien concludere od Virey. « Vi è qualche coas superiore alla umana indeligenza in questa formazione di esseri. Indarno « si tenta scandagliaria: è un abisso ovo non si vede se non la mano til Dio: percode andia sarebbo più assurdo che supporte con Epicuro. La forza ciera del caspo persidere al algenerazione « de corpi organizzati con tanta provvidenza e sapienza: conviene manazzare di esseso comune per assertir di a giorni nostri. »

ne inaucare ur seuso comune per asserir co a georii mesti. Parecchi naturalisti hanno diligentemente studiate le più antiche piante fossili ed i terreni, che sembrano essersi con esse
deposti. Si distingue fra questi il già mentovato Adolfo Brogniari.
Dalle Ipro osservazioni pare rilevarsi, che i terreni usciti di re-

cente dalle acque consistevano in isole, talvolta riunite in arcipelaghi, e la temperatura era più elevata per avventura che ora non sia, eziandio fra i tropici, e più uniforme nelle varie latitudini, ciò che sembra provarsi dalla uniformità della vegetazione. Abbondavano allora le felci, le equisetacee e le licopodiacee, di aspetto e statura arborea, alle quali oggidi appena trovasi qualche cosa di somigliante nelle regioni tropicali. Questi vegetabili sono più copiosi e maggiori quanto più caldo ed umido è il clima. In quel primo période della terra credesi che il calore di questa dovesse ripetersi principalmente dall' interna temperatura del globo e fosse a un dipresso indipendente dal sole, onde poco notabili fossero le variazioni diurne ed annue. Più frequenti erano probabilmente le sorgenti termali e le esalazioni di vapori assai caldi, e di più la copiosa evaporazione delle acque, rendendo nebbiosa l'atmosfera, doveya, non poco diminuire il refrigerante irraggiamento notturno. In una temperatura calda, umida e costante dovevano prosperare le piante : non così opportuno sarebbe stato quel soggiorno per gli animali, ai quali sembra che poco opportuno alimento avrebbero somministrato i prodotti di quelle piante. Scrive il lodato Brogniart 1: « Ne' primi tempi dopo la creazione degli esseri « organizzati, la terra costituita da isole non molto elevate, era « coperta d' immensa copia di piante; non v' era gran varietà di « famiglie: niun mammifero, niun uccello, in una parola niun « animale animava quelle dense selve 2, »

Si è pretesso che le piante non potevano nascere e verdieggiare senza l'aspetto del sole. Abbiamo altrove preventa questa difficoltà. Qui ci basti avvertire che l'herbom circutem si trova veramente in questo luogo nella Volgata, ma non già nella versione de LXX, e così nemmeno nelle trastizoni samaritano, sira, arabica e persiana, o nelle parafrasi caldese denominate di Onkelose e di Gionata. L'originate sembra piuttosto doversi interretare er bu

<sup>1</sup> Considerations sur la nature des vegetaux qui ont couvert la superficie de la terre aux diterses époques de sa formation. - Instit. ac. des Sciences, Paris, t. XVI, pag. 423.

<sup>2</sup> Traité de chimie, T. V.

tenera o piccofa. Aggiungo che io non esculuo in questa terza giornata ogni influenza della luco solare, ma solanto escludo con Mosè l'apparizione immediafa della faccia del solo essis il diretto giungero alla terra de' suoi raggi, il quale punto non è necessità al germoligira delle piante: ne luoghi ove la faccia del sole è quasi sempre velata, verdeggiano pare le foglie; ne mancano erbe ed alber verdeggiani nel centro di serbe denaissime ove non penetrano i diretti raggi di quell'astro. Si ascolti il cel. Berzelius. Perchè i fenomeni che costituiscono la vegetazione comincino, si csige 1.º che il grano sia in contatto con un corpo umido, e cui possa soltrarre dell'acqua: 2.º che sia a lemperatura superiore a 0.º ma non ai 30.º, 3.º che sia a lemperatura superiore a 0.º ma non ai 30.º, 3.º che sia a lemperatura superiore a 0.º ma non ai 30.º, 3.º che sia a lemperatura superiore a 0.º ma non ai 30.º, 3.º che sia a lemperatura superiore a 0.º ma non ai 30.º, 3.º che sia a lemperatura superiore a 0.º ma non ai 30.º, 3.º che sia a lemperatura superiore a 0.º ma non ai 30.º, 3.º che sia a lemperatura superiore a 0.º ma non ai 30.º, 3.º che sia a lemperatura superiore a 0.º ma non ai 30.º, 3.º che sia a lemperatura superiore a 0.º ma non ai 30.º, 3.º che sia a lemperatura superiore a 0.º ma non ai 30.º, 3.º che sia a lemperatura superiore a 0.º ma non ai 30.º sia che il grano sia in contatto con un corpo umido, e cui possa soltrare dell'acqua: 2.º che sia a hemperatura superiore a contrato con un corpo umido, e cui possa soltrare dell'acqua: 2.º che sia a hemperatura superiore a contrato con un compo umido, e cui possa soltrare dell'acqua: 2.º che sia a hemperatura superiore a contrato con un corpo umido, e cui possa soltrare dell'acquare a contrato con un corpo umido, e cui possa soltrare dell'acquare a contrato con un corpo umido, e cui possa soltrare dell'acquare a contrato con un compo umido, e con possa con un contrato con un compo umido, e con possa con un contrato con un contrato con un contrato con un contra

Dalle indagini de' moderni osservatori sembra dedursi, che la vegetazion primitiva non poco differisse dalla posteriore e dall' odierna. Trovandosi ne' più antichi terreni fossiliferi molti vestigii di specie vegetanti, che più non osservansi viventi, nè si credono niù esistere, nè ivi osservandosi generalmente avanzi delle specie che oggidi più floriscono, ne deducono che quelle primitive specie sono in gran parte perite, ed altre ne sono state lor surrogate. Prevalevano nel primo periodo della vegetazione le piante inferiori (le crittogame e principalmente le felci). Abbiamo qui addietro avvertito che ne' più bassi strati fossiliferi, negli strati inferiori a quelli che racchiudono i trilobiti, trovansi denositi antraciferi, e se ne' più antichi fra questi pon si sono osservate piante riconoscibili, non si può negare loro l'origine stessa dell'antracite meno antica, accompagnata da evidenti tracce di organizzazione : e ciò conferma l'anteriorità delle piante. Ma di questa dovremo tornare a parlare.

A queste si aggiunsero, forse alquanto posteriormente, alcune piaque monocoliledoni; ma le dicotiledoni, riputate di più complicata organizzazione, mancano negli antichi terreni, fiuor solamente alquante specie appartenenti alla divisione de gimnospermi, cioò delle famiglie delle cicadee e delle conifero o almeno a famiglie somiglianti a queste. E pure le piante dicotiledoni ora primeggiano, almeno ne' nostri climi.

Si opporrà: se la produzione delle varie famiglie e specie di piante fis successiva, e non si ammette negli esseri organizzati il polere di tramutarsi e così dare origine a nuore specie, convien ricorrere alla dottrina delle rezazioni successive, la quale accusa, si è detto, la potenza suprema d'imprevidenza e d'impotenza in preparare i cangiamenti della vita sul mostro globo.

É necessario riconoscero in qualche modo le creazioni seconde successive chi non voglia apertamente opporsi ai raccoulo mosco. Iroviamo in questo creata in principio la materia inorganica, e poscia in questa terza giornata il regno vegetabile, e successivamente nella quinta o nella sesta varie classi di animali e finalmente veniamo alla creazion della specie umana, la quale, beachè unica, esco in duo tempi, ne' suoi duo esssi, dalla mano dell'Ominoscente.

Fu opinione di S. Agostino 1 che nella terza giornata, le piante fosser prodotte soltanto causaliter, invisibiliter, potentialiter. quomodo funt futura non facta. Nel C. VI del L. V de Gen. ad lit. scrive : Causaliter tunc dictum est produzisse terram herbam et liquum, i. e. producendi accepisse virtutem. Quelle che sogliono appellarsi leggi naturali o forze vitali, sono ad esso, numerosae rationes incorporaliter corporeis rebus intextae, ovvero rationes, quas, tanquam seminaliter, sparsit Deus in actu creationis, quum dizit et facta sunt. A confessare il vero, questa dottrina mi riesce alquanto oscura: dacchè se queste, che esso appella rationes, sono le leggi, per le quali il Creatore anche al presente opera gli effetti naturali , e fa per es. che nuove piante germoglino dal seme fecondo (ciò che sembra indicare la seconda definizione) non s' intende perchè tali leggi non più producano quegli antichi effetti, ne più ci facciano comparire o piante senza seme, o semi senza piante. Nè pare facile conciliare questa germinazione non più che causale e invisibile col sacro testo, ove leggiamo dono il divino comando: Et protulit terra etc.

1 Avg. de Gen. ad lit. L. IV, c. 33.

Se non m'inganno, una piccola modificazione di questa sentenza basta a conciliar questa perfettamente col testo sacro, e le parole del Genesi colle osservazioni de' geologi , le quali pare che ne debbano formare quasi il natural commentario. Ecco come possiamo intender la cosa. Iddio ab eterno decretò la creazione de' vegetabili, come di tutte le cose : promulgò, per così dire, questo decreto in questo terzo giorno o periodo, colla sua parola, cioè col suo efficace volere, che fè nascere dalla terra liberata dalle acque le prime piante. Nacque così il regno vegetabile, col nascere delle prime piante, cui convenivansi quel clima, que' terreni. quelle condizioni atmosferiche, le quali allora esistevano, e nascevano pel volere del Creatore, non so dire se secondato da qualche cagione seconda, da Esso disposta e preparata. Allora possiamo dire che furono create in causa o potentialiter le altre piante ; serbate ad apparire in atto ad altri periodi, accompagnati da circostanze più opportune alla vita ed alla propagazione di esse piante, e degli animali, cui dovevano servire di nutrimento. Ed eziandio delle specie, le quali apparvero visibilmente in questo terzo periodo, soltanto un certo numero d'individui fu formato attualmente, e tutti gli altri soltanto causaliter, essendo ad altro tempo differito il loro uscire ad atto e germogliare. Anche le piante che veggiamo nascere tuttogiorno hanno la lor cagione efficiente nel decreto divino riportato qui sonra, ed esse ancora possono dirsi fino d'allora create, ma soltanto in causa ed invisibilmente, mercecchè anche ad esse fu detto implicitamente crescite et multiplicamini, allorchè creavansi piante semute ed alberi can frutto contenente il seme. Così l'effetto del divino comando si stende ancora. a'nostri giòrni: e quanto compose finora il regno vegetabile o comporrallo in futuro può dirsi causalmente creato da quel comando. E se innumerabili individui di quel regno, perchè non possiamo credere il medesimo di molte specie, che sembrano venute a luce soltanto dopo quel periodo? Sembra dunque potersi pensare che il divino comando diè l'essere al regno vegetabile, producendo in atto le specie che prime apparvero (v. 12): E la terra produsse erba minuta e semuta secondo sua specie ed albero fruttifero, il cui seme è in esso secondo sua specie e producendo in causa le altre specie, che dovevano opportunamente manifestarsi ne' seguenti periodi, forse anche disponendo i terreni in modo che più acconci riuscissero a tali produzioni nel tempo opportuno e stabilito. Nè trovo improbabile se ciò si dica eziandio del primo comando della terza giornata; appaia la terra asciutta. Questo fatto avvenuto per la prima volta in questo periodo, potè più volte ripetersi ne' tre seguenti periodi dell' Esamerone, ed eziandio dopo la creazione dell'uomo, nè fu a ciò uopo di altra prima cagione, fuori del comando divino: comparisca l'asciutto, nè per ayventura di occasioni naturali o di cagioni seconde diverse da quelle dalle quali si era prodotto il primo innalzamento e il primo nascere della terra asciutta. Onde possiam dire ancora delle terre . che in questa terza giornata alcune ascesero sopra il livello delle acome in atto e visibilmente, e le altre soltanto causalmente ed invisibilmente

S. Agostino 1 non approvava, si quis forte dicat, non omne liqui genus tertio die creatum, sed dilatum aliquid quod sexto crearetur, auum homo factus est atque in paradiso constitutus: frustra, esso aggiunge, per singulos dies, tam diligenter distincta sunt omnia, si permixtionis dierum potest ulla suspicio residere, ut cum herba et lignum diei tertio sint attributa, aliqua liqua etiam sexto die creata esse credamus, quae ipso sexto die Scriptura tacuerit. Nemmeno io approverei chi volesse porre una nuova e al tutto distinta creazione delle piante, perchè di piante dal Creatore prodotte si torna più sotto a parlare; ma neppure. io credo, S. Agostino biasimerebbe chi, illustrato dalla luce che sugli antichi tempi spargono le recenti indagini, non nega l'unità della creazione de' vegetabili, e tutta la ripete dal producat terra di questa giornata ; il quale onnipossente volere tutte in causa le produsse, non però in modo che ogni specie venisse ad atto, ma bensì molte fossero serbate ad apparire ed a germogliare in periodi più convenienti ad esse e agli altri viventi. Nè così accusasi

1 De Gen, ad lit, VI, 1.

il poter supremo d'imprevidenza o d'impotenza, ma piuttoto se ne fa risplendere la libera onnipotenza e la provvida sapienza. Coloro che non ignari de progressi della scienza naturale, amano di seguire le ingegnose speculazioni del gran Vescovo d'Ippona, non possono ignorare aver egli insegnato, tutte le specie vegetabili essere state da Dio prodotte causaliler nella terza giernata. ma pascia esserlo state cinibiliter in opere pertinente ad temporum curisum, sicul stape unesconorali.

Riconoscendo non poco verisimile la distruzione di un certo numero di vegetabili, i cui avanzi si osservano negliantichi terreni. non perciò ci crediamo obbligati ad ammettere tante specie perdute del regno vegetabile, quante certuni ne contano. Forse alcune di queste non sono che razze o varietà. Forse altre hanno ancora vissuto ne' temni storici, o vivono ancora oggidì, benchè ignote ai naturalisti. Così non è abbastanza provato che quando si deponevano gli antichi terreni niuna esistesse delle piante, che in essi non si rinvengono fossili. Poterono gli avanzi di molte totalmente disfarsi dalle acque. Risulta dalle sperienze del Lindley. che le piante nell'acqua si distruggono, eccettuate le felci, le licopodiacee e le conifere. Poterono molte vivere e perire in regioni lontane dalle inondazioni e da corsi di acque e perciò noco favorevoli alla fossilizzazione. Aggiungasi che possono certe piante non già essersi cangiate in nuove specie, ma bensì alterate in modo da non essere facilmente riconoscibili: sembra in vero che le variazioni atmosferiche debbano influire più sulle piante che sugli animali : quelle hanno niù semplice organizzazione : si nutriscono di ossigene, di azoto, di acqua, di acido carbonico e di ammonia-

I Allurchè era in vaga la generatione expuiri, non pochi teologi, anche di primo ordine e interpreti dibile. Sortiura adottivazioni in parte la indicita dottrina di S. Agostino, e insegnavano gli animali cond generati indicita dottrina di S. Agostino, e insegnavano gli animali condi generati consegnata Generali aggiorni genessio i coltanto potenzialirera e quale senimalir ratione, o essere stati granda i prinducta in unita principiti er traticulului vissibilità vedi S. T. Sono, P. I. qu. L. XIVI et L. XIIII. H. Nos. Sexters. L. II, Bitt. XY — S. BONN, In Il Sentent. Birl, XV, q, 3. — A Larsus, in Gen. v. 28.

ca: l'elevazione di temperatura dà grande attività alla vegetazione, e non ha tanta influenza sugli animali.

Dalle frasi del sacro Testo: Germini la terra erba, la quale faccia seme, ed albero il quale porti frutto secondo sua specie, il cui seme sia in esso.... E la terra produsse erba semula secondo sua specie ed albero fruttifero, il cui seme è in esso secondo sua specie, si conferma ciò che ammettono i più savii naturalisti, e che noi abbiamo cercato di stabilire ne precedenti articoli, cioè la realtà e la fissità delle specie organizzate. Le piante, le quali si rinroducono senza interruzione, per mezzo del seme o senza esso. sono ciò che chiamiamo una specie vegetabile. Per comprendere i fatti e i modi di riproduzione, la specie vegetabile può definirsi : la serie degli individui, i quali riproduconsi senza alterazione essenziale, per una generazione successiva o sia per continuazione dei tessuti o per mezzo di organi proprii per mezzo della fecondazione. La specie è dunque una realtà esistente in natura, invariabile ne caratteri essenziali, benchè variabile negli accessorii, ossia capace di dar nascita a delle varietà, non già a vere nuove specie.

Di più vediamo che lo scrittore del Genesi c'insegna essere state dal Creatore prodotte le piante stesse e non i semi, che da quelle devono prodursi (albero fruttifero, il cui seme sia in esso).

"Gli esseri organizzati, che si succedono nell'universo e si manaifistano come produti da esseri sonigitanti a loro, studiati nell'ordine della loro apparizione, ove mostransi successivamente effetto e cagione, serive il dott. Forichon, rimontano tutti ad un primo individuo, sevara il quale non avrebnono esistito. Essi presentano una linea di successione, la quale bisogna rigorossamente seguire per conoscere la loro origine, e fuori della quale è impossibile trovare la lor causa nel rimanente della natura, ond'è che questa catena phi ocusiderarsi quasi un ordine a parte, avente la sua esistenza indipendente.

« Se ancora, segue egli a dire, polessero gli esseri organizzati prodursi da non so quali leggi della materia, come alcuni pretendono, non saria men vero, che essi manifestansi per una filiazione, la quale ne suonone altre simili ed antecedenti, alle quali sole è affidato il potere di generarte, e che fuori di questa serie, nulla veggiamo che possa suppliri. Seguno di fili della logica e della seienza siamo dunque costretti a risalire ad un essere primitivo, cui furono affidate delle funzioni speciali per la produzione dei sudiscendenti. O e il funzioni di una pianta tendono ad un solo sopo, ove metton capo e si terminano, la produziono del grano. Dicensio questo scopo, la pianta si riposa o muore, e il grano racchiade in seno tutte le parti della pianta che Tha prodotta, le quali anoras sono in certi casi osservabili colla latera di quali anoras sono in certi casi osservabili colla latera di

« Il grano non tende a produrre la pianta, ma la racchiude utila formata. Il grano è un essere soptio, accartocciato, e aspetata le circoslame favorevoli per isvolgerai e mostrar le sue parti. La pianta tende pel grano a farsi rappresentare. Il grano per sè moseimo non è in funzione: è una interruzione di funzioni, è un sonno: la pianta soltanto opera, sola è l'essere operante per la produzione dell'essere. Il grano non è se non un risultato e la sua formazione esigne i concorso di due individui o di due organi: è dumque, in ogni ipotesi, la pianta che fu creata, e non il grano, che essa è licarcia di produrro I.

Con ciò pare che sufficialemente sia risposto al famose quesito in tanti tempi e luoghi proposto 3. Se fu prima l'uovo o la gallina (per gii uccelli che hamo d'uopo di chi li covi e pe' mammiferi bisognosi di latte, la risposta è più chiara che per le pianelli problema sembra ridicoloso i e-peraltro grave, e riconduce irresistibilmente l'intelletto, che un poco lo mediti, a piè del trono dell'Oninossenti.

Le frasi generali dello Scrittore del Genesi ei fanno conoscereche, secondo lui, come secondo il buon senso, tuttle le vere specie distinte del regno vegetabile, grandi o piccole, sono del pari opera del Creatore; nè dee prestarsi fede a chi pretenda una sola o pochissime piante aver da prima esistito, da cui poscia per me-

<sup>1</sup> Examen de plusieurs questions scientifiques. 1837.

<sup>2</sup> Anche nello scorso secolo fu proposto ad un nostro Missionario dall'Imperatore della Cina.

tamarfosi tutte lo altre sieno derivate, o che per es. le felci, così abbondanti nei primi periodi della vegetazione, siensi trasformate ne cedri del Libano e ne giganteschi pini, che ammirransi nell' America, e che qualche pianticella acquatica abbia dato origine al Fucus giganteus (Macrocyutic pyrifero) il quale sì assicura giungere alla lumbeza di 338 piedi francesi.

V. 13. « E fu sera e fu mattino, giorno terzo, » Di questa formola, la quale chiude ciascuno de'sei giorni genesiaci, abbiamo parlato con qualche estensione nella Introduzione premessa a questo lavoro. Aggiungo qui tuttavia alcune parole. Reputasi necessario trovar qualche luce illuminante questa giornata a meglio salvare il senso proprio e letterale delle voci dies e mane? Supponendo (con S. Tommaso e più altri) il sole già esistente e mandante raggi di luce, noi non abbiamo esclusa ogni luce solare dalla seconda giornata mosaica, comechè l'abbiamo supposta debole, quale doveva aspettarsi da un sole non valente a dissipare o rompere i frapposti vapori e mostrare alla terra la maestosa e raggiante sua faccia. Anche meno dobbiamo escluderla da questa terza giornata. nella quale possiamo anzi supporla meno languida, atteso il dissiparsi e sciogliersi di gran copia di vapore, e il precipitare di uno sterminato numero di particelle opache o semiopache. Il sole non mai vedevasi nascere, né mai tramontare, ma era permanente sul globo (alternamente sulle varie sue parti) una mediocre luce da esso derivante o per usare il linguaggio del Creatore, un debol giorno 1.

Se vuolsi anova qualcho escurilà, che producesse quel respere percedente al mattino, possiamo tentaro di soddisfare questa esigenza, propoendo una non assurda, nê, a parer nostro, înverisimile ipotesi. Ilo detto qualche escurità, non tenebre o notte, poiche notten be lemoltre trovo nel teso, una seuza più ser; respere. È assai verisimile, che questa terza giornata si aprisse da una gran catastrofe, la quale innatara dagli abissi de terreni abbasanza estesi e facevali ascendere sopra il livello delle acque: se

<sup>1</sup> E nowino Iddio la luce giorno, v. 5.

questa in un medesimo tempo, o quasi in un medesimo tempo, che hungo in molte parti del globa, o per avventura assai distintile une dalle altre, la gran copia di materia elevata dal profonda nell'aria per la forza de l'nochi sotterranei, non pole diminuire la trasparenza dell'ambostera e produrer in più lungdi una certa oscarità, come veggiamo accadero nello eruttazioni vulcaniche? Oltre in amteria lanciata di fonchi sotternanei, gran quantità di vapore acqueo possiamo supporre allora elevata, e questa poteva aumentare l'oscurità e i una col vapore potevano ascendere molte particelle eterogenee sciulte in esse acque, ed assai vapore dell'atmosera accumularsi in seguito di quelle esplosioni altorno a quelle bocche, che ne erano state il centro, ciò che pure ora si osserva quo ja prassismi vulcanici. Ora la oscurità indicata pote appellarsi erro, come la tenebria universale e perfetta si sarebbe nominata notile.

Nè è impossibile, che eziandio nel principio di ciascheduno dei seguenti giorni genesiaci avesse luogo una sontigliante catastrote, elevatrice per avventura di più setsei o più elevati terreni, che non quella da cui esordi la terra giornata o periodo. Parecchi geologi pensano dedursi dallo esserazioni, che tra grandi elevazioni terrestri le meno antiche fossero maggiori o produttiri di maggiori effettii. Non sembra improbabile, a cagion d'esempio, che prima del quarto periodo qualche mutazione accadesse, in cui virtù poscia l'aria superiore schiari, e permise alla terra l'aspetto de corpi celesti.

Et caelo terras ostendit et aethera terris. Ov. Metam. 1.

E quantumque la catastrofe debba riguardarsi qual lieta apportatrice di luce, tuttavia nulla vieta che da principio fosse da essa prodotto qualche oscuramenio, e quella luminosa giornata fosse anoro essa preceduta da una sera. I geologi rammentati ponguno un maggior numero di grandi elevazioni posteriori all'apparir dei viventi sul globo: checchè sia di queste supposizioni. Mosè uon pretess darne una storia accurata delle vicende del globo, e polèricordare quelle soltanto, le quali fissavano nella storia della rera delle epoche memorande, aprendo un pusvo ordine di cose e degno d'essere da lui mentovato, quale fa l'emergere la terra asciutta dal seno delle acque, e il vestirsi poscia quella di erbe e di alberi.

Se per l'intelligenza delle voci vespere et mane, ripetute ad ogni giornata, ricorriamo principalmente alle radici ebraiche, anche per questa terza giornata ci si offre un senso assai acconcio.

(respere), come abbiamo detto, suona mescolamento o confusione; ככר (mane) per contrario sembra indicare ordine, disposizione regolare delle cose, o ancora aprimento o nascita, e in narficolare nascita di un primogenito. Ora qual cosa troviamo precedente la doppia operazione della terza giornata, e in relazione con essa? Un mescolamento, una commistione delle terre, le quali erano per venire a luce, e quindi cuoprirsi di piante, colle acque le quali tutte ancora le nascondevano, le bagnavano e, a così dire con voce biblica, le inebbriavano 1 : e di più il mescolamento della materia destinata ad organizzarsi e vivere colla materia inorganica. Vediamo poscia distinguersi e separarsi le terre dalle acque, e venire a luce ed in certo modo nascere le primogenite delle terre asciutte, aprendosi il solido inondato terreno, e permettere a quelle l'ascendere. Vediamo gran numero di particelle inorganiche prender nuovo ordine e disposizion regolare, trasformandosi in materia organizzata, destinata a produrre nuovi ed ammirabili fenomeni, al tutto distinti da quelli della materia inorganica. Vediamo finalmente la terra uscita dalle acque aprirsi da per tutto e partorire i primogeniti de' viventi, le prime specie, del regno vegetabile.

<sup>1</sup> Cataelymus aridam inebriavit, Eccli, XXXIX, 28.

# 8. VI.

### Esame di un luogo del C. II. del Genesi (vv. 4-7).

Vengo all'esame di un luogo del C. II. del Genesi, alquanto difficile e controverso, il quale non poco si attiene alla presente trattazione, ed in particolare alla terza giornata, per poi tornare immediatamento a commentare ciò che ancora ci rimane.

Ne primi versetti del C. II, sembra lo scrittore del Genesi continuare e chiudere il racconto del C. I; ma nel v. 4 ci si annunzia come una nuova trattazione, e si appressa a favellare de nostri primi progenitori e della loro abitazione.

- V. 4. Istae sunt generationes 1 caeli et terrae, quando creata sunt, in die quo fecil Dominus Deus caelum et terram, ossia: Tal fu l'origine del cielo e della terra quando furon creati, nel giorno in cui il Signore Iddio fece il cielo e la terra. Seguita quindi:
- V. 5. Ed ogni virgulto della campagna, avonti che 2 (alcuno ne) fosse sulla terra ed ogni erba del campo primachè germogliasse: percoch non 3 acesu il Signore Iddio fatto piocere sulla terra, nè (era) uomo da coltivare la terra.
- V. 6. E vapore \( \frac{\epsilon}{2} \) saliva dalla terra ed irrigava tutta la faccia della terra.
- V. 7. E formò il Signore Iddio l'uomo (della) polvere 5 della terra ecc.

Questo luogo fa nascere parecchi dubbii e difficoltà. E primamente qual fu questo giorno (in die) nel quale furono creati cielo

- 1 La nascita e la formazione del cielo ecc.
- 2 La versione Sira ha nondum, invece dell'antequam dell'Ebreo, dei LXX e della Volg. così poco dopo; e come il Siro, il Targum Gerosolimitano e quello detto di Gionata.
  - 3 La versione arabica ha soltanto non senza l'enim
- 4 Fons la Volgata. Nubes Onkelos e Gionata. Fumus Aben Ezra e qualche altro. La versione arabica Nec exhalatio.
  - 5 De limo terrae, Volg.

e terra (v. 4) ed ogni virgulto ed ogni erba (v. 5.). Non pare questo il terzo de giorni genesiaci : dacchè, se in questo fu creato il regno vegetabile, il cielo peraltro e la terra, o la loro materia, lo furono da principio, nè qui è parola della luce, la cui sola produzione è narrata nel giorno primo. Non è il primo, come alcuni hanno detto, tanto più che la creazione del cielo e della terra precede nel sacro testo le sei famose giornate, e fu ante omnem diem, come parlano S. Agostino e più altri. Assai comunemente gl' interpreti ed i teologi convengone, la voce dies doversi in questo luogo prendere indefinitamente, sicchè lo stesso sia in die che in tempore 1. Così di fatto traduce il traslatore Arabico, e fra i recenti il Nicolai parafrasa: in quel tempo che Dio dal niente trasse ecc. Nè alcuno si pensi che, quantunque tal senso sia frequentissimo ne profeti, come osservò il Pererio, presso Mosè peraltro non se ne trovi esempio. Eccone uno assai straordinario. Mosè nell' Esodo (C. XII. 29) narra la terribil catastrofe de primogeniti degli Egizii e ne nota l'enoca accuratamente (in noctis medio, e prima ci narra come questa fu predetta a Mosè e zli fu ordinato che dovessero gl' Israeliti celebrare questa epoca in perpetuo (Et transibo per terram Aegypti nocte illa, percutiamque omnem primogenitum .... Habebilis autem hunc diem monumentum, et celebrabitis eum solemnem Domino in generationibus vestris cultu sempiterno vv. 12-14). E nel C. VIII del L. de'Numeri tocca di nuovo l'enoca di tal catastrofe e dice (v. 17) Ex die quo percussi omne primogenitum in terra Aegypti, sanctificavi eos mihi, cioè i primogeniti fra gl'Israeliti. Avrebbe detto ex nocte, se per die non intendeva in generale epoca o tempo.

Possiamo dunque intendere il die del luogo che esaminiamo per tutto il tempo scorso tra il cominciare del tempo e il compimento della terza giornata, o ancora forse fino alla creazione

<sup>1</sup> Dies har loco pro tempore sumitur dierum sez; quibus cashum et terram creavit, hoc est elaboratit. Paxavus Be Opif. sez dier. L. Il. c. 24. Dicuat doctores communiter, Moyerm eo loco manghisse dieu pro tempore . . . alibi narpe in Scriptura sumitur dies pro tempore. Monsa In I. Part. De opere sex dievrum D. 1.

dell'uomo, dacchè troviamo nel v. 7 : E formò il Signore Iddio

S. Apostino (De Gen. contra Manich. II. 3), trovò nacle esso difficoltà i mpesso longo, el arrivò a pensare che ivi per quel die fosse indicato universum tempus. È uius diri nomine onne tempus significari èsene intelligibar. Ma il santo Doltore ci confessa eggi tesseso in quell'opera non e da cercare il senso letterale del S. To-sto; perocchè, parendogli troppo ardus 1 l'esposizione letterale deleco ese vi narrale (naturalium rerma serçatu al titeram serpo-nere), le avea interpretale allegoricamente o spiritualmente (se-candom allegoricam significamente arriphare cerbo ir tuctore-ram) 2. E in vero ciò è manifosto, mentrealle parolo citate sogrigue; e Feci estem Deus omne tempus simul cum omnibus creaturis temporalbus, quae creatura e tiribiles cadè el terrae nomine significante, e intendo pel cirici que gri ofinen trigulum agri della Volgata v. 3), le creature invisibili, ed interpreta l'antequam es-sent super terraru, antequam omina peccarel.

Ma di ciò basti, tanto più che della voce giorno abbiamo alquanto stesamente parlato nella Introduzione.

La difficoltà è tolla, se considerando con alcuni Ebrei il sentimento del v. 5 al tutto distinto dal precedente, poniamo fra i due versetti un punto fermo, e leggiamo.

1. . . . Quando Iddio creò cielo e terra.

 E niun virgulto dei campi era ancora, e niun erba della campagna aveva ancor germogliato.

In vero non si vede perchà il sacro slorios, ricordando la creacione delle cose sensibili, colla consuela frase, caefam et terram, dovasse qui ad case aggiungere le erbo e le piante, e non es, gr. il mare, cho occupava la maggior parte del globo terracqueo, o piutusto i tomo recutare più nobile el a noi più importante, l'uomo cui era per volgersi il pensiero dello scrittore, per non più abbandonarlo nel rimanente o vuoi di quel capo o del Genesio del Pentateuco.

<sup>1</sup> Lo appella negotiosissimo et difficillimo opere.

<sup>2</sup> Aug. Retract. 1, 18.

La Volgata traduce fous la voce Ebrea 78: così i LXX e l'interpreto Siro. Scrive il Grozio, che la Volgata ha seguito i LXX, e rei quali è frequente il nome fonte per qualunque sorgente di umori, ciò che si osserva pure negli scrittori del Nuovo Testamento 1.

Sembra comune fra gli ebraisti il rendere la voce 78 per vapore o esalazione: così la vediamo interpretata in parecchie versioni orientali. Alcuni interpretano nuvola, ma intendono il medesimo e invero, che mai altro è la nuvola se non un ammasso. di vanori vescicolari? La terra primitiva credesi composta di forse non grandi nè assai elevate isole, e la cui temperatura fosse maggiore della presente : circostanze favorevoli ad una copiosa vaporazione. La rugiada, ov'è copiosa, può in qualche modo supplire alla pioggia. Le rugiade, scarse nell'interno dei continenti, specialmente dell'Asia e dell'Africa, salvochè nella vicinanza de' laghi e de fiumi, abbondano ordinariamente nelle isolette, e presso le coste del mare. Diconsi copiosissime nelle coste di Egitto, del Mar rosso, del Golfo Persico, e nel nuovo continente, in quelle del Chilì e del Brasile. Sembrerebbe perciò che il senso più ovvio di questo luogo si fosse: le erbe e le altre piante in que primi tempi crescevano e prosperavano senza pioggia e senza irrigazione artificiale: a ciò suppliva il copioso vapore diffuso per l'aria, che inumidiva tutta la terra e le piante : nè certamente copiosa vaporazione poteva mancare, allorchè le prime terre erano allora uscite dal seno dell'acque.

Se tal cosa ha voluto insegnarei il sucro Scrittore, esso ci ha detto ciandio implicitamente, nei seno mi inganno) sassi manifestamente, i giorni genesiaci essere ben diversi dal nostri di 21 ore. Imperoccide, so le piante appena nate crescevano e sviluppa-suasi, como eggidi, mediante l'uniditi, non er questa faccenda da compiersi in due o tre giorni solari di ventignatti' ore; ma un cret spazio di tempo richiedevata, acciocchi il regno animale tro-vasase copiaso alimento e potesse adempire il precetto divino: cresvite et multilustimumi.

I Guor, in h. l. et in Marci v. 29.

S. Agostino legge fous come la Volgata: ma in qualche luogo 1 accenna che il singolare sia posto pel plurale (ciò che avea pensato ancora Filone) ed intende molti fonti, ciascuno de' quali irrigava la sua regione.

Quantumque sembri manifesto negarai dal sacro Scrittore il cader delle piogge nell' epoca della primitiva vegetazione, pure sappiamo da Mesè Maimonide, alcuni antichi Rabbini avere inseguato quella proposizione negativa riferirsi al tempo anteriore, e che dopo assesa dal globo copiosa acqua in istato di vapore, e dopo avere, ricadendo in pioggia, inatitata la terra, questa aveva prodotto per divisio volero le cerbe e gli alberi 2.

Cornelio a Lapide intende per quel no que que inundationem, puta abussum illam primigeniam aquarum; e crede il luogo potersi tradurre: In die (primo) quo fecit Deus caelum et terram, omne virgultum agri nondum erat in terra, et omnis herba regionis nondum aerminaverat, sed inundatio, scil, abussus aquarum. quae a terra videbatur emergere vel ascendere, irrigabat et tegebat totam terram. Il nondum invece del priusquam trovasi in più versioni orientali, ma quel videbatur emergere vel ascendere mi pare violento, nè il trovo in alcuna traslazione. Certamente niuno dice che l'acqua la quale cuopre tuttora il più della superficie del nostro globo, sembri ascendere o salir dalla terra. Due cose principalmente si oppongono alla interpretazione di gurges o inondazione data alla voce 38. Primo, questo senso non provasi convenire a quel vocabolo. Leggiamo veramente nella Volgata: Oui aufert stillas pluviae et effundit imbres ad instar gurgitum, lob. XXXVI. 27: ma dagli altri quel vocabolo ivi si traduce nucola o vapore o goccioline, le quali appena differiscono dal vapore visibile. I LXX traducono qui numerat stillas pluviae et effundit eas

<sup>1</sup> De Gen. ad lit. V, c. 9, 10.

<sup>2</sup> Supirates mottri observant quad Drau herban et arbores e terra demun produzerit, posteaquam pluria Illan rigarit: quad dicitur, et vapor ascendit de terra, continet nurrationem rei prioris, praecedentis Illat', herbescat terra herbam. Hine transtulii Onszuos: Et nubes acenderat de terra etc. Mosss Mauson, Mere Yercekim, P. Il. c. 30, vers. Buxtorf.

gutatini. 1. La seconda e principale difficultà è il favellari viti della pinggia, come di cosa, la quale, seendenglo, poteva esser utile al vegetar delle piante, come pure ai lavori della agricoltura: ora se tutta la terra era inondata, non si vede di qual pro polesse esserva la pioggia per la sua prospera vegetazione: nè meglio come l'uomo in un torreno tutto inondato avria potuto seminare o piantare, arare o mietre. Perebà poi ivi insiste interno alla mancanza delle piante terrestri (omne etirgillum agri: omne herbom regionis)? Non era questa conseguenza fisicamente necessaria della tuttora dirante universale inondazione?

Che diremo poi di quella negazione che alquanti introducono, leggendo: nec fons (o vapore) ascendebat? Dalla risposta a tal dimanda sembra principalmente dipendere il senso di questo Inogo. Dacchè, se ammettesi quella negazione, escludesi ogni umidità, e ci si insegna che Iddio fu solo Fattore delle piante e delle erbe, onde fu vestita la terra, nè al crescere di questa ebbe parte alcuna cagione seconda, escludendo eziandio le rugiade. Se per opposito escludesi quella negazione, il senso è al contrario affermativo: si dice che il vapore saliva copioso dalle acque e dalle terre, ricinte tutte dalle acque e di esse uscite, e quindi ricadendo manteneva l'umidità sulla terra, ed irrorando le nuove piante, contribuiva al loro crescere e prosperare, come anche oggidì dicesi la sua copia supplire al bisogno delle campagne, ove pressochè nulla è la pioggia : la quale in que primi tempi mancava. Veniamo dunque al punto. Il sacro Scrittore pose o no quella negazione nel testo? Se si risponde che sì, non allegasi che un antico codice. veduto dall'antico rabbino Saadia, al quale possiamo opporre tutti i codici ora esistenti, eziandio samaritani, e quelli di cui usarono per le loro versioni i settanta interpreti, e gli altri traslatori, che lavorarono sul testo originale, come S. Girolamo.

Dicono alcuni: la negazione si sottintende, come altre volte si fa nella lingua ebrea. In questa lingua e nelle altre si sottintende la negazione, allorchè il contesto del discorso ciò indica, non già

I Possono vedersi il Pineda e gli altri espositori di Giobbe.

allorchè manca ogni indizio: se allora ciò fosse lecito, la lingua diverrebbe intellerabilmente equivoca, e qualsiasi affermazione notria mutarsi in negazione: nella poesia ebrea, e in que' luoghi. che tengono del poetico, è frequentissimo il parallelismo poetico. cioè la rinetizione del sentimento medesimo ne' due membretti, o almeno i due sensi si corrispondono e sono il riscontro l'uno dell'altro: allora non è raro che omettasi nel membretto posteriore la negativa posta nel precedente (o qualche altra parte dell'orazione) ed allora quella dee sottintendersi. Es. er. nel Salmo XI.III v. 20. leggesi : Et non recessit retro cor nostrum , et declinasti semitas nostras a via tua. È manifesto qui sottintendersi il non / et non declinasti), altrimenti il verso esprime una contraddizione. Così nel salmo IX, v. 19, secondo l'Ebreo: in Giobbe III, 10 e XXX, 20: Is. XXIII, 4 etc. In questi esempii la negativa è supplita dai traduttori. Ma nel caso nostro non la veggo supplita dalla Volgata ; nè dalle altre più autorevoli versioni. Di più : qui la negazione di un verso si sottintenderebbe in un altro, della qual cosa non penso essere esempio 1. Che il contesto faccia evidente tal negazione sottintesa, niuno, io penso, vorrà dirlo, se non forse, per la preconcepita opinione, che Mosè intenda qui di parrarei un gran miracolo cioè il germogliare delle piante senza il soccorso dell'acque. Se mi dite : in questa terza giornata niun pesce guizzava per le acque, nè alcun quadrupede passeggiava per la terra, o alcun volatile volava per l'aria, facilmente intendo, che negate l'esistenza e perciò il volo di questi. Ma se dite : in questa giornata niun animale viveva nelle acque, niuno sulla superficie della terra e su questa germogliavano i vegetabili, chi se non sia stolto. affermerà, in questo terzo membretto sottintendersi la negazione ed esser ciò certo ed evidente?

1 Dubito an negatio repeti possit ab uno versu ad alium. Exemplo caret. Drusus. Ancora G. Clerc esclude tal negazione. Il parallelismo poetico cammina assai hene senza quella negativa. Basta separare questi versi dai precedenti, e disporli e tradurli così:

Et omne eirgultum agri nondum erat in terra.
Et omnis herba regionis nondum germinacerat:
Non enim pluerat Dominus Deus super terram ארבורך Et non homo ad operandam terram הארבות המרבות Sed eapor ascendebat de terra.
Et irriadabat omnem faciem terrae 1.

ascendeva, o poi discendendo la Irrigava. Alla voce ve del v. 6, è connessa la particella 1; se questa non trovasi tradolta et, ma sed, come abiliamo nella Volgata (ovvero quamuri; tumen, nitàlominas, come pur si potrebbe, essendo tal particella polisensa 3) è indizio che il Irdultore vedeva nell' ve una exglose istrumentale dell'attuale vegetazione, e non già dell'effetto contrario necativo.

Aggiungasi: se l'introduzione di quella negazione non ha appeggio alcuno grammaticale o filologico, anche meno lo ha fisicopoichè le terre, che prime si rivestirono di piante, avevano probabilissimamente più alta temperatura delle terre odierne, ed erano cinte da per tutto dall'acqui: erano pio state, per un tempo più o men lungo, al tutto sommerse soti acqua, e secondo la volgar sentenza intorno ai giorni genesiaci, non avenno levato, la copo dalle acque se non al più da poche ore, circostanne tutte

I Puis sembrare questo luogo un brevissimo cantino tradizionale, conperatuaci da Mose i sentro mella sua storia: perche ció de qui dicesa; éindipendente da ció che precede e da ció che segue; pel paradiciónso posfice, carnitare sassi comune e general de canário i es general delle possie charite; per certa artificiosa collocacione delle parole che chiudiono quatro el ultim emberti: 1 suo cer certa i tradiacosa; di ciò di paradiveggansi alternamente le due voei, che così tradiacosa; ciò è le parole arcte e adamo.

2 D'Heinsio lo chiama il Proteo delle particelle.

opportune non ad escludere, ma a rendere copiosissimo il vapore e la rugiada. Al più potria dirsi che quelle terre non vaporavano assai, perchè trovavasi l'aria soprastante satura di umidità; ma in tal caso era soprabbondanza, non già difetto di vanore.

Per ammettere quel senso negativo, è duopo supporre quelle terre aride e sitibonde, ciò che avvenir non poteva senza miracolo, almeno nella volgare intelligenza de' sei giorni genesiaci : di più, convien supporre dal voler divino impedito eziandio il vaporare delle acque circostanti. Ecco due miracoli contrarii al crescere e germogliar delle piante da Dio create. E i due miracoli da niuno attestati, a qual fine sono ordinati? A rendere necessario un terzo miracolo, cioè il vegetare e crescere delle piante senza il soccorso delle acque. Chi così discorre non segue al certo la regola de' niù saggi teologi 1, non doversi ricorrere al miracolo senza necessità o senza assai autorevole attestazione, e mostra avversione alle leggi naturali, le quali sono poi leggi di Dio, e rispettando la S. Scrittura, la espone al riso de' cultori delle scienze naturali, mentre fa rider di sè; nè S. Agostino lo avria punto approvato, egli che nella sua opera De Gen. ad lit. 2 lasciò scritto: Non tam molestum est auod errans homo deridetur, sed auod auctores nostri ab eis, qui foris sunt, talia sensisse creduntur, et cum magno eorum exitio de quorum salute satagimus, tamquam indocti reprehenduntur atque respuuntur 3.

I difensori del senso negativo pensano che l'intenzione di Mosè qui sia farci sapere, che il voler di Dio fu sola ed immediata ca-

<sup>1</sup> Absque necessitate vel sufficienti testimonio audienda non sunt. Surbez. 2 De Gen. ad lit. L. 1, cc. 18. 19.

<sup>3.</sup> Il seal mento medosimo troviamo nelle Confessioni: Cam audio Christianum aliquem festeren inta nescirenten et aliud pro alio senienten, patiente inturor opianeten houisten, nei illi obere vielto, cum de te, Domine Creator anulum, non credat indigna, il orte altus et hobitus creaturac corporatio iguneri. Obest autem, ai hec ad ipuno pietatis fermam perihere arbitetur, et pertinocius affrinare audet quod iguorat. Axo. Confess. V. c. 5.

gione del germogliar delle piante. Noi non conosciamo le intenzioni di Mosè; ma non roviamo che di ogli dica. Se partasi del lempo anteriore al comando dato alla terra di produrre le piante, allora la mancanna de primi germogli de le vienti diceva al bastanna che tutto era opera dell'Omnipotente, nè era uspo trattenersi nella mancanna della untidità. Nemmeno il più rozar volgo ignora che le piante, e in particolare le più utili e le maggiori, nascono dal seme trasformato da prima in piccolo germoglietto, e perciò, mancand quesio e quello, non possimo aspettarle, asivo se per vero mirarelo. Se poi la terra giornata, nella cui seconda parte sorse il regno segetabile, fut un gieron ordinario di 21 ore, e di n quel breve sparsio le piante crebbero a segno, che gli animati, prodotti due e tre giorni appresso, trovarono alimento sufficiente el opportuno, allora l'opera immediata del Crestore è manifesta, e vano è partare di piogge o di rugiade.

In tempo così breve non potevano le piante sorgere e grandeggiare a tal segno col soccorso di copiose piogge o di abbondantissime rugiade. Dice e ripete S. Efrem, che Iddio, il quale poteva non soltanto creare le piante, ma farle eziandio crescere senza la cooperazione dell'acqua, tuttavia, avendo decretato di affidare all'acqua la fecondità della terra, volle che essa concorresse ancora alla prima loro formazione. Io credo di potere stare con lui, sembrandomi questo il senso ovvio del luogo che esaminiamo, almeno se non aggiungasi quella inopportuna particella negativa, ignota a quasi tutti i traduttori ed espositori. Ciò non è conciliabile colla intelligenza volgare de giorni genesiaci; perocchè, indicandosi una natural cagione, benchè seconda ed istrumentale, parmi debba intendersi avere operato nel tempo, il quale secondo le leggi naturali richiedesi, e non con celerità prodigiosamente aumentata. È ancora da osservare, che l'argomento di qui tratto a favore dell' intelligenza di tempi o periodi applicata a quelle famose giornate non si elide, ponendo col Buckland e con altri un tempo lunghissimo interposto fra il crearsi delle cose in principio e la prima delle sei giornate genesiache: dacché qui non è discorso di cose, che nossano supporsi anteriori a queste, ma di ciò che avvenne nel terzo periodo dell'esamerone.

Lud. De Dieu prof. protestante, dotto nelle lingue orientali. pensò che in questo luogo, intorno a cui ci occupiamo, ci si dica senza più che ne primi tempi mancavano le piante coltivate e promosse coll'agricoltura. Crediamo facilmente, senzachè altri cel giuri, non esserci stata agricoltura, nè piante coltivate, finchè non era la specie umana, nè a creder ciò abbiamo duono d'indagini filologiche intorno alle parole ebraiche. Con queste il De Dieu cerca di appoggiare il suo paradosso. Monemus, egli dice, tria hic esse vocabula, quae attentionem requirunt, quorum nullum C. I ezstat. Primum est my quod virgultum significat, i. e. virgarum multitudinem ex praecidanea radice pullulantium. Secundum מערה quod absolute terram, sed terram cultam et sive sationi sive pecorum pastui adaptatam, denotat. Tertium ray quod germinare, pullulare significat; itaque de surculis et stolonibus dicitur, qui ex praecidaneo semine aut radice exurgunt. Tale nihil fuit in prima creatione, ad quae pluvia et cultura requiruntur. Herbae et arbores, de quibus C. I, non ex semine et radicibus pullularunt, sed ipsamet fuerunt omnium plantarum semina et radices. Così egli : cui qualche altro ha consentito.

A questi così risponde Ern. Ped. Rosenniller: Neque quoi costandi hoc hoc unsurpato ad agriculturum pertinere dicust, solido argumento nititur. Num rvez pro frutice ses arbasculo plerumpes sunitur (v. lob. XII. 8; XXX. 4, 7) quomodo et his insurpatum con aggio siediere, quo niquisceretur ne frutiene qui-dem agretem rice insalitum, nedum satieva aut hortensem, aut arborem processon aliquam estities, quum Deus terms crearel. Porro rryu nequaquam tervam culturue denotare, sed laitus parte, constate o ecció huius um, qui infra ec. 19, 20, III. 4, observatur, ubi rryur ryn non dubium est dici feras agrestes a pecudibus distinctes: rycy denique in genere oriri notare, et de iqua ratione natural processimi unsurpar constat. Quod igi-tur hoc loco alisi nonualli cocchulis quam supra (1, v. 12), de codem esgens silitur, praeter 200/, lerbo), quad et lilo cocur-

rit, pro mera styli variatione habendum erit. Cum autem in decursu narrationis, de totius mundi intra sex dierum spatium ortu, plantarum originem die tertio summatim memorassel, iam ad telluris, hominumque antiquissimam historiam progrediens, primum accuratius exponit qua ratione procreatae sint plantae (v. 6), praemittitque hoc v. 5, cum primo creasset Deus caelum et terram, non simul plantas extitisse in arido solo, quod etsi ex superiori narratione appareat, hic tamen diserte commemorat, ut transitum faciat ad ea quae sequentur. Aggiungo che ancora le voci adoperate nel C. I significano piante nascenti dal seme e dalla radice, e che le pioggie o l'acqua richieggonsi per le piante, le quali nullis hominum cogentibus ipsae sponte sua veniunt, e finalmente che vano e ridicolo saria l'insegnarci la non esistenza delle piante dovuta all'agricoltura in un enoca in cui nè l'uomo era, nè alcuna pianta. Aggjunge il Rosenmüller: Loco pluviae et irrigationis erat vapor 78, quo universa telluris superficies humefiebal eo lempore, quo lener terrarum orbis primum concreverat . . . . antequam sole novo lucescente crearentur pluviae. ad procreandas et conservandas plantas . . . . Quod supra (1, 11) plantas divino iussu exortus dixit, non excludit causas naturales, quibus tamquam instrumentis usus sit Deus. Neque onus est ad huius (6) versus initium e superiori repetere negandi particulam. Se così è, se Iddio volle servirsi di cagione naturale cioè del vapore, affinchè i primi germogli crescessero e fruttificassero. nare che Mosè non oscuramente ci indichi, quella sua terza giornata non-essere stata uguale in durata ad uno de nostri giorni ordinarii, ma bensì di durata notabilmente maggiore e a noi ignota. Non veggo dunque come esso Rosenmüller affermi, questa interpetrazione de giorni genesiaci essere contra omnes interpretandi leges, totiusque narrationis indolem, quidquid dicat Henslerus. Sarà contro l'indole di tutta la narrazione una interpetrazione, la quale discende dalla narrazione medesima? Facilmente gli accorderemo. Mosè avere avuto in animo d'inculcare sex diebus laborandum, septimo quiescendum, ma da ciò non conseguita, che in luogo d'un vero racconto, esso ci abbia esposto un volgar sistema, in cui manifestasi disciplinae omnis physicae et astronomicae infantia. Non pretendiamo trasformare Mosè lu un fisico
ecceliente oi ndelissimo astromoni: aveva altro a che pensare.
Ma però se pretendesi, che esso non altro potò o volle esporci se
mo le volgari opisioni d'un aplebe incerutilia, perché es, gr. egli
fa nascer la luce, la quale col suo splendore produce il giorno,
regiornate prima dell'appari del 1800? Può ciasumo giudicare
a suo senso l'interpretazione che di quella luce primitiva ci ha
somministrato la scienza moderna. Cartamente non si diric assere
essa un pessiero col vovio e volgare, da dover cadere senza
una luce discesa dall'allo, in una mento ignara di ogni fisica
chicalina (e ci da quel tempi remoti) e da dover di volo essere
afferrata da un volgo ignorante, uscito appena dalla più abietta e
derradante servit.

E il far nascere il regno vegetabile prima dell'apparizione degli astri, era per avventura pensiero degli antichi volghi, tanto inclinati alla venerazione de corpi celesti e ad attribuire a questi l'origine delle cose terrestri?

Non so quanto di scienza fisica o astronomica Mosè possedesse; ma certamente non di tali cose intendeva istruire quel popolo, di cui era stato da Dio eletto a liberatore e legislatore.

Fa egli uso di parole è d'immagini adutate all'intelligenza polare, nò dovea fare altrimenti, acciocchò g'i Israeliti potessero almeno cumprendere e guatare la corteccia, dirò così, della sua narrazione: ma il midolio mascosìo sotto quella corteccia, tantò è iungi dal palesarci l'espoatione delle fantasticherie d'un piche indotta ed incolta, quanto altontansai dalle dottrine, le quali possismo supporre ne filosofanti di quelle eàb.

Mi faccio lecito avvertire di passaggio, che a di notati non è nelle agli uomini dotti, i quali si occupano in queste indigaini, lo starsi tranquillamente nel mezzo, paghi delle vecchie e volgari dottrine, e non adottare qualche via di conciliazione fra le natarali scoperte di l'accontin mossicio, o vvero dispegieri questo qual leggenda indicatrice soltanto dell' ignoranza e della rezrezza degli antichi terreji.

#### s. VII.

### Giornata quarta.

In questa quarta giornala Mosè c'insulta per un momento alla regione degli astri, per ricondurci quindi alla nostra terra, ad ammiraria popolala d'innumerabili specie di viventi, e finalmente abitata dalla creatura, pel Creatore fatta a sua immagine e somiginara, e destinata ad imperra su tutto quel gregge di mutt animali. Ecro quanto esso dice de' corpi celesti e dell'opera di questa quarta giornata.

- (V. 14) « E disse Iddio: sieno luminari nell'estensione del cielo (o nel firmamento) per distinguere fra il di e fra la notte, e sieno per segni delle stagioni e de' giorni e degli anni. »
- (V. 15) « E sieno luminari nell' estensione (o nel firmamento) del cielo per illuminare sopra la terra. E così fu. »
- (V. 16) « E fece Iddio i due grandi luminari, il luminare grande (o maggiore) a presidenza del giorno, ed il luminare minore (o piccolo) a presidenza della notte, e le stelle. »
- $(V.\,17)$  « E li pose Iddio nell' estensione (o nel firmamento) del cielo, per illuminare sopra la terra.
- (V. 18) « E per presiedere nel di e nella notte, ed a separare tra la luce e l'oscurità. E vide Iddio esser buono. »
  - (V. 19) « E fu sera e fu mattino : giornata quarta. »
- Si tiene volgarmente, essere stati in questa quarta giornata chiamati all' esistema per la prima volta il sole. La luna e tutti gia stri. Ma egli è da por mente a ciò, che i curpi celesti formano la massima parte della creazione materiale, e perciò, se così fosse, non gia futta lessa sarchibeci compiuta, ma appena una minima particella, allorebè, avanti ogni giorno, in principio creati Deux coetium et terram. Se poi gli astri erano chiamati all'esistenza, in un cola materia terrestre innanzi all'opera de sei giorni, non potevano in questa quarta giornata venir tratti dal mulla, ma bensi destinati qualche utilizio in in etunua maniera

modificati. Di falto qui non veggo Il verlo Nera; (bara), nu sociation faut, come è nella Volgata, o rint che è nell' vrigitale (come allorche trattossi della lure, disse lodio: lue zit ); nè trovo nel v. 16 crearit, ma bensì fecii Deus Iuminaria. Avverto estamiche che Mosè si satiene dai nominare co lor propri nomi il sole e la luna, indicandoli soltanto con quello di luminari, quasi volesse farci comprendere, che qui trattata dell' officio a che sono ordinati rispetto alla terra, anzichè della loro creazione, o della loro sostanza.

Non vezgo dono ciò ragionevol motivo delle declamazioni di alcuni, i quali mossi da zelo, certamente lodevole nella intenzione. espongono quasi con orrore le opinioni di chi pensa, che non bisogna intendere nel senso d'una creazione propriamente detta i testi che riguardano gli astri, la luna e il sole, poichè questi corpi non furono chiamati da Dio all' esistenza la prima volta nella quarta giornata : ma in questo periodo li adattò specialmente a certe funzioni assai importanti per l'uomo. La loro vera creazione essendo compresa nelle parole : Nel principio Iddio creò il cielo e la terra. No, si dice, il supporre che la luce e tutti i corpi siderei esistessero prima dell' opera de' sei giorni, è non pur gratuito in sè, ma eziandio si trae seco delle profonde alterazioni nel significato naturale delle parole, ed un pieno cangiamento nello spirito generale de' testi del Genesi. Mosè non ci narra più l'istoria della creazione del mondo, ma della sua riorganizzazione. Le frasi sì semplici e sì forti dell' ebreo sit lux et fuit lux, sit firmamentum, sint luminaria . . . et posuit ea in firmamenta caeli etc. non significano più la creazione di ciò che non era, come credettero quanti non cercarono nel Genesi se non ciò che vi si trova : e vuolsi che questi pensieri, ignoti a tutti i Padri della Chiesa ed ai teologi, sieno nati nel seno della pretesa Riforma.

Avverlo che queste interpretazioni non erano al tutto ignote agli Ebrei. Mosè Maimonide, forse il più celebre tra i Rabbini, e da alemi appellato l'aquila della sinagoga, nell' opera intitolsta. More Necochim, riferisce questa chiosa del più antico Rabbino. Abbin, al principio del Genesi. Hinc habemus quod Deus ordi-

feavii mundos, et illos iterum destruserii 1; ed a proposito dei luminari celesti, dice queste parole: Scribunt in Berescii rabbah supientes nostri de luce, quae primo die in Lege dicitur creata esse; isto sinut luminaria, quae creata fuerant prima die, sed non suspendit ea usava ed diem quartam 2;

Lasciamo i Rabbini, o veniamo ai Padri della Chiesa. S. Efrem Siro pensava che le tenebre coprenti la faccia del primo ahisso fossero produlte da dense nebibi o vapori, e dice che se questi non erano, eziantilo senza la luce del primo giorno, saria stato il gibbo illuminato da' corpi celesti: suppone dunque I'esistenza di questi prima del'opera de' sei giornii.

S. Tommaso 3 pensa che la luce del primo giorno fosse la luce del sole benchè informe e cita per questa sentenza S. Dionisio 4. Checchè si pensi dai critici intorno all'autenticità degli scritti attribuiti all' Areonagita, certo è ch' essi goderono per parecchi secoli d'una straordinaria autorità , e pergiò non è da credere che una interpretazione biblica, appoggiata a un tanto nome, non contasse un certo numero di seguaci. A njuno è poi ignoto con quanto seguito ed applauso sieno ricevute le dettrine dell'angelico Dottore. Non saria dunque necessario citare altri teologi o espositori, i quali attribuendo al sole la luce del primo giorno, non potevano differirne l'esistenza fino al quarto. Sarò contento di rammentare il nome di alcuni fra i seguaci di questa sentenza: Steuco Eugubino 5, il Gaetano, il Caterino, Nicolò Garcia de Londagno 6. il Quadros e il Pererio, assai reputato espositore del Genesi, il quale n' è tanto persuaso, che arriva a scrivere, coloro i quali altrimenti intendono la primitiva luce, prope-

<sup>1</sup> More Nevochim, 8, 11, c, 30, trad, del Buxtorfio.

<sup>2 1</sup>d. Ibid. Iudaei ac interpretes complures lumen ac luminosa corpora prima die condita fuisse arbitrantur, et hoc esse veiuti narrationis, quam neces austor v. 3 intercident, numbementum Calabet, in v. 14.

<sup>3</sup> In II, Sent. dist. 13, qu. unica, art. 3. — Sum. P. 1, qu. 67, art. 4 ad 1.

<sup>4</sup> In 4. Cap. De Div. Nomin.

<sup>5</sup> In Cosmopoeia.

<sup>6</sup> Ехам. зунорз. 1, q. 6, 7, 8.

modum mezplicabilibus difficultatibus impeditos et implicatos teneri: e veramente al suo tempo non so quale altra via si presentasse per meglio uscir d'imbarazzo.

Se il Sole da principio non esisteva, neppure imperfetto, ma prossimo al suo stato presente, e formito di ciò che appelliamo la sua virtà attrattiva, ma sola esisteva la terra, non era essa al certo, come oggidi, un pianeta, un 'satellite del sole, ma era indipendente dall'attazione del Sole e degli attri corpi elesti: avrebbe presentato fenomeni diversi ne' suoi movimenti, e così ci condurrebbo a pensare, il Creatore avere stabilito per le prime giornate della creazione come un ogorero gioreriorio.

Per opposite, aiuno inconveniente l'evviano, immaginando il Sole e gi ilatri atri non meto aŭtichi tid nosfre piccolo globetto, o perciò da qualche tempo creati e formati. La terra peraltro, a cagione ciella viva luce, di cui era vesitia, non era da cest, memo da sole, ilminata nel primo periodo. Dessito questo, trevavasi ne due seguenti, involta tutta, e quasi cestifia di nebier, e fasciata di ocura caligine 1, non-poteva casere assai illuminata dal sole, nè godero della vista tiegli altri corpi colesti : ai più qualche raggio di sole, traversundo quello folto nebble, e di-radando un poco, qua e là, quella caligine, dava alla terra una debol lure, senza concederlo peraltro la vista degli astri. Finamente in questo quarto periodo si apre la densa caligine, squaricali a vista nebblosa, il ciclo di bels sereno adorno permeticalla terra la vista degli astri. Et coelo terras ostendit et aetheca terri è ?.

Allora i corpi celesti divennero luminari della terra, ed atti agli ufficii qui dal sacro scrittore ricordati, e cui erano dal Creatore preordinati 3 « Sieno i luminari celesti, dice il testo, e sie-

#### 1 los, XXXVIII; 9.

<sup>2</sup> Ov. Met. I; 329. Il Gaetano traduce dall'ebreo: Erit husinaria in extensione caelorum ad dividendum inter diem et inter nocteus. In singulari numero legeadum est erit, luminaria in plurali numero: subanditur enim lux prima die creata. Et sensu est: lux erit luminaria etc.

<sup>3</sup> Può anche pensarsi che allora il Sole e le stelle acquistassero lo stato, che hanno al presente, « Questa epoca, scrive Marcello di Serres, è

no segni delle stagioni e de' giorni e degli anni. » Probabile mi sembra questa interpretazione (in signa temporum) nè opposta all'originale e neppure alla Volgata, benchè ivi leggasi in signa et tempora. È noto che la particella copulativa, allorchè congiunge due nomi, non di rado indica il secondo esser pesto in luogo di genitivo ovvero di addiettivo. Sono ovvii gli esempii e ne' libri sacri e negli scrittori profati (latini o d'altra lingua). Senza molto allontanarci, troviamo nel c. III del Genesi (v. 16): Multiplicabo dolorem et conceptum tuum cioè dolorem conceptus tui-Leggiamo negli Atti Apostolici: De spe et resurrectione mortuorum ego iudicor 1, vale a dire: de spe resurrectionis mortuorum: e nel medesimo libro 2: Sacerdos tauros et coronas offerens, cioè, assai probabilmente: tauros coronatos. E nella Epistola dei Romani 3 : Per quem accepimus gratiam et apostolatum, in luogo di gratiam apostolatus. Così ove leggiamo 4 : Ouia imago et gloria Dei est , pare che debba intendersi : immagine gloriosa di Dio, o immagine della gloria di Dio. Così troviamo in Virgilio : Molemque et montes insuper altos, imposuit. cioè molem montium, e ancora pateris libamus et auro, vale a dire aureis pateris, ed in Lucano: Chalybem, fraenosque mo-

quella, in cui il Sole e gii altri corpi ciesti cresti da principio, ricevette monore disposizioni, le quali divano nori marcia di netiognie e fi line, i cui erano ordinati. Il Sole non fi creato sella quarta speca, ma nel principio: sultanza o questa spora riceve il varono lavillatare di nei ciento, e che gii di il mezzo di spurgere il calore e la lines sulla terra. Helio non comanda al Sole di userio dal mila, non più che aggii iltri cropi stellari e planetari: ordina bessi di brillare, d'illuminare, di aphendere, di essenie in somma huminer. Cio provano dei differenti veci impigate da Mosè, allorchè rappresenta iddio creante o coordinante. «[Connesposite de Mosè, allorchè rappresenta iddio creante o coordinante. «[Connesposite de Mosè, quanto alla sua sostuma, fosse sila quarta spoca reso proprio a spandere la loci in modo contanta en la norti ogdio, che de en avvirare.

<sup>1</sup> XXIII, 6. 2 XIV, 2.

<sup>3</sup> I, 5. 4 I Cor. XI, 7.

mordit, cioè fraenos chalybeos; e finalmente presso Cicerone 1: Incendis odores et sertis redimiri iubebis et rosa: cioè con corone di rosa.

Non è peraltro da riprendere la volgare intelligenza di questo luogo: In signa et tempora etc. intendendo i mesi 2 o le stagioni ( i mesi anticamente erano lunari, e tali sono tuttora per molti popoli), o veramente i segni che o si traggono dall'ispezione degli astri, come indicazioni del tempo sereno e piovoso, o de' venti, e ancora sono indizio dell'epoca opportuna a certe operazioni dell'uomo, come il seminare, il mietere, il navigare ecc. 3. Ex luminaribus caeli accipitur significatio pluviosi temporis vel sereni, quae sunt apta diversis negotiis, et quantum ad hoc dicit: ut sint in signa. Così scrive S. Tommaso 4, e similmente avevano scritto S. Basilio, S. Ambrogio e Teodoreto, i quali aggiungono il dovuto biasimo delle follie degli astrologi e dei genetliaci, i quali immaginavano o fingevano di leggere ne corni celesti e ne' loro movimenti, gli eventi futuri , anche fortuiti o dipentienti dal libero arbitrio dell'uomo. La S. Scrittura aveva già riprovati questi vani presagi, e i vani timeri che ne conseguono 5.

Gii usi degli astri edi fini, a cui sono ordinati, il Creatore soltanto pienamente li conosce; ma a Mosè non sembra couvenisse toccare se non di quelli, che agevolmente si conoscono e sono ordinati a nostra evidente utilità. Moyeze, è dottrina di S. Tommaso, ut populum ab idololatria revocaret, illam solara causam teligit secundum quod sunt facta ad utilitatem nostram 6. È dot-

## . 1 Tuscul.

<sup>2</sup> Mi sembra assai verisimile che le quattro principali fasi della luna abblano data occasione alla divisione del tempo in settimane. Ciò non si oppone alla origine divina della santificazione e del riposo del settimo giorno ( Ezod. XX, 9 et seq. ).

<sup>3</sup> Luna ostenzio temporis et signum aeri. A luna signum diei festi. Eccli. XLIII, 7.

<sup>4</sup> Summa, P. I, qu. 79, art. 2.

<sup>5</sup> Hace dicit Dominus: iuxta vias gentium nolite discere, et a signis cacli nolite metuere, quae timent gentes. Ienem. X. 2.

<sup>6</sup> Perciò noi ancora in questo articolo omettiamo quegli usi della luna, i quali non arrecano manifesta utilità alla specie umana, e tacciamo

trina dello alesso santo Pottere. Moyese ca trantum proposuti quan in nami/eto apparent. Da ciò anche si vede perchi il sacro storiro, quantunque per avventura esiste-sero da prima i corpi celesti, non ne abbia peraltro fatta metazione, se non quando furonomaniesti alla terra e la illuminarono. Pode anche la premura
di sempre più rimuovere gl' Israeliti dal culto del-sole e degli altri astri (al quale erano propensi gli antichi popoli circostanti, e
tuttora sono alcune popolazioni non illuminate dalla scienza ne dalla vera "eligione) determinario a non far motto di quelli prima di
mentovare l'erbe se di alberi I.

Doppio è l'ufficio degli astri ricordato qui da Mosè, distinguere e misurare i tempi, endo Istrumenti del tempo sono appellati da Platone 2; e diluminare la terra (come pure gli altri pianeti), che è principalmente ufficio del Sole durante il giorno e spesso, in sua assenza, della Juna, il cui dolce e modesto lume rischiara le tenehere delle nostre notti.

Niuno ignora che gli astri misurino il tempo, e che il Sole c'illumini, durante il giorno; e gli usi naturali delle creature si riguardano a buon diritto come fini ordinati dal Creatore. Ma l'affermarsi cho il luminare minore sia fatto per presiedere alla notte

ancorá delle nurce, le quali principalmente da assa ripetonal. O piace peraltro notare di passagio, che queste fonomeno mos è estata limportunata per la geologia. Le marce dell'Oceano, non meno dello esque contunenta, peta geologia. Le marce dell'Oceano, non meno dello esque controdoso le coste, e sono dotate di gran forra distruttiva e di notabile poredoso le coste, e sono dotate di gran forra distruttiva e di notabile pomotiona non lougo ciò che toliquon ad un altro. Bi ciò errive stesamente
il Lyell. Così si spòrgiam notti li tatti geologiei senza forrorre a più catastrofi generali e a molte sublimo rivoluzioni. Si avvetta che le marce si si
ripetono principalmente dalla luna e perció tutti il tore della strebbero
assai minori, se la luna distasse dalla terra quanto vorrebbe l'ipotesi del
Laplace, dello qualo diemo or ora.

1 Ne forte, elevatis oculis ad caelum, videas solem et lunam et omnia autra caeli, el errore deceptus, adores, ca el colas quae creacil Domisus Deus trus in ministerium omnibus gentibus, quae sub caelo sunt. Deutenos. IV, 19.

2 Ille Pater rerum, qui tempora dividit astris. Claudiano.

e ad illuminarci nella notte, ciò ha dato occasione alla critica di alcuni moderni.

Assia nota è la osservazione critica del celebre Lapine 1. « Aluni partigiani delle cagioni finali hamo immugianto, la luna esser data alla terra per iluminaria nelle notti. In tal caso la naturasor partica della consista di consista procede noi siame spesso privi a un tempo della luce del sole e di quella della luna. A pervenirri sarebbe basto collocare da principio la luna in oppasizione cel sole, nel piano medesimo dell'edittica, ad una distanza uguale alta contesima parte della distanza della terra dal. Sole, e dare alla luna ed alla terra velocità parallele e proporzionali alta lore distanza da questo astro. Allora la Luna sempre in opposizione col Sole, avria descritto lativo noi desso una dellissi simile a quella della terra; questi due astri si sarrebbon succeduti uno alrebbe stata ecclissata, la sun luce si sarrebbe costantemente sostituita a quella delsole. »

La cessura sembra quasi diretta a tutto il genere uniano ; in pare peraltro che i genere unano avrebbo pututo rispondere, che esso crede si la lusa chas alla terra ancora per illuminaria nelle notti, non peraltro nel miglior modo possibile, nò per tutta la notte, nò in tutta i e sutti, na nella misura e nel modo che portuno le leggi stabilite dal Signore della natura. Le persone poi fornile di buon senso e di mezana coltura pelevara o averettre che l'autore di qualta ipotesi avrebbe dovuto mostrare che, quella poteva aver ungo sensa tuttavione delle leggi esporali imposte alla natura, non convenendo caprovlgere queste, perchè dal lume lusare fossero un poco più illustrate alcane delle nostre notti.

Valenti geometri hanno dimostrato il contrario. Il Lieunville in una Memoria letta all'accademia delle Scienze di Parigi il 4 Aprile 1842 <sup>2</sup>, osserva che per l'esatlezza assoluta della proposizione del

<sup>1</sup> Exposition du Système du monde. 2 Sur un cas particulier du problème des trois corps, pubblicato nella Connaissance des temps pour l' a. 1815.

Laplace converrebbe che niuna cagione pertubatrice in seguito intervenisse a turbare i moti: il che non può ammettersi. Che se veramente il sistema considerato fosse un sistema stabile tendente a resistere alle perturbazioni, ed a riternare da per sè al suo stato regulare di moto, ciò saria poco importante, nè impedirebbe la luna d'esser sempre quasi sul prolungamento della retta. che congiunge il sole alla terra, e un piccolo allontanamento della luna da questa retta, non la impedirebbe d'illuminare la terra per tutto il tempo notturno. Dunque la vera questione è quella della stabilità, ed il problema da lui risoluto è questo: tre masse essendo poste pressochè esattamente nelle condizioni volute dal Laplace, si domanda se l'azione reciproca di esse masse manterrà il sistema in questo stato particolare di moto, o se per contrario tenderà ad allontanarnelo sempre più. Risolvendo il problema coll'aiuto del calcolo, conclude che gli effetti delle cagioni pertubatrici, lungi dall'essere contrabilanciate, sono al contrario rapidamente ingrandite per le azioni mutue delle postre tre masse; di che inferisce : se la luna occupato avesse da principio la posizione particolare indicata dal Laplace, essa non avria potuto in questa mantenersi, se non durante un tempo brevissimo.

Alcuni anni prima della lettura di questa Memoria, un altro valente geometra, il P. Andrea Caraffia professore nel Collegio Romano, aveva esaminato la jossis indicata dal Laplace in una dissertazione I latina (anonima), pubblicata in occasione di un pubblico saggio esibilo degli scloral di Fisico-matematica. Il signor Llounville conobbe questo scritto; ma sembrami che troppo sevoramente lo giudichi. Egli, dopo avera avvertito che la vera quisisione è quella della stabilità, aggiungo « Contentarasi di dire con l'antore d'una dissertaziono atumpata in Roma nel 1825, che il sistema delle nostire tre masse dee provare delle perturbazioni dagli altri pianeti e che perciò l'opposizione della luna ai sole non su sussistera do qui epoca matematicamente in una maniera as-

<sup>1</sup> Eccone il titolo. Paucis expenditur cl. Laplace opinio de illorum nententia, qui lunam conditam dicunt, ut noctu tellurem illuminet. 1825.

soluta è enunciare una verità evidente, triviale, e non fare una seria obbiezione. » Una doppia censura sembra qui farsi all'autore della Dissertazione: prima di non aver veduto, o almeno aver omesso di avvertire, che una niccola deviazione dalla collocazione immaginata dal Laplace non impedirebbe in modo valutabile l'effetto pretesó, nè formerebbe contra lui una valida difficoltà: seconda, d'essersi contentato di questa insufficiente obbiezione. Quanto alla prima, benchè il P. Caraffa cominci dal dimostrare. che non potrebbe nell'ipotesi del Laplace essere in costante e perfetta opposizione la luna col sole, concede espressamente che se le piccole aberrazioni fossero periodiche, non sarebbero cosa di gran rilievo: Si subinde ab oppositionis statu aliquantum removeantur corpora, ut quasi facta periodo, rursus ad eundem statum accurate redeant, non multum refert 1. Quanto alla seconda, l'autore della dissertazione pare piuttosto accumulare le difficultà contro l'ipotesi del Laplace, che non esser pago ad una, e di piccol momento. Fa osservare che, salvo poche notti presso il tempo delle conginazioni, sono niù o meno tutte illustrate dalla luna, e ciò con giovamento non piccolo de viventi meno lontani dall'uno e dall'altro polo: che niun partigiano delle cagioni finali ha dato per fine unico alla luna illuminare la nostra terra : che le sue fasi indicano al volgo l'età del mese (lunare); e le eclissi sono assai utili agli astronomi, nè dispregevoli servigi hanno recati alla storia ed alla cronologia: di gran vantaggio sono poi alla geografia e alla navigazione, somministrando il più commodo mezzo per determinare le longitudini in mare. Osserva ancora che nella ipotesi accennata resterebbe più o meno offesa la terza legge del Keplero. come pure che non dee troppo vantarsi il giovamento supposto dalla perenne illustrazione delle notti, dacchè la luna, posta nella distanza, che conviene alla inotesi, ci manderebbe luce sedici volte più debele di quella che al presente ci invii, e questa luce, così indebolita, sarebbe spesso eclissata affatto dall' interposizione delle nuvole. Male adunque in tale ipotesi avrebbe la luna adempiuto

I Pag. 9.

uno degli uflicii da Mossi indicati, vale a dire illuminare le nostre notici, da vria mancalo lotalmente all'altro, cioè alla misura del tempo: dacebè mancando il ritorno periodico delle fasi lunari, che altrae l'attenzione ancora del volgo, non si vede come saria nata l'idea del mesa.

Aggiungo che lo spettacolo del ciclo notturno è più vago, o certamento è variela più piacevole nell' ordine presente delle cose, che non quello uniforme che si avrebbe nell' ipotesi esaminata. Bello spettacolo ne offre la luna quando ne' plenilumi sereni passeggia doleenente maestosa per l' ampiezza de' cicli fra- le stelle più belle e maggiori, cui i suoi riaggi non victano il rispiendere: ma forse è poco bello, allorchè essa non vietanodolo, tutto il cielo risolendo nei numerabili facelle:

Se accettasi l'intérpretazione, che abbiamo proposta, può peraltro penarsi, come abbiamo inticato, che nedia terza, o eziandia nella seconda giornata qualche debole luce 'preveniente dato, illuminasse alemu peco la terza, o penase, qualche differenza fra il giornò e la nolte, officio nella quarta giornata commesso ai raggi diretti del sol, i quali costantiemente e perfettamente lo abempiono. Ne deò loglie aver pointo tidio comandare ziano i businori nell' estensione de' cieli ... ed illuminino. Se missola inuna sianza debidencie illustrata dala line rimbalzata da una parete vicina, e derivante dai buni che risplendeon in altre stanze, questa imperfetta luce, con diretta e nemneso specularmente riflessa, ma sollanto diffusa, non impedirebbe certamente dal chiedere a siscre che gli recesso il lume.

I compatit divini della lorza giornata non erano revocati e mulpensiamo, e astripa a cordere che non facassero più alcum effetto. È dunque credibile che nuove terre andassero sorgendo dal seno delle acque, c che si aumentasses la terra ascintta ed atta a rivestirsi di piante terrestri e di albert; ne crediamo impossibile che non pure seguissero a crescere ed a moltiplicare le sperie vegetabili già venute a luce, e da nora alquanto si moditicassero, ma che eziandio sorgessero nuove sperie, per le quali erano giunte le condizioni oportune alla loro esistema. Non et da la scienza lumi sufficienti per determinare l'espoci an cui, apertasi la volta nebulosa, e ridotta l'atmosfera a salto assai somigliante al presente, poterono il sole, o gli altri astri apparire alla terra ed illuminarla: ma neppure abbiano punto da opporre al racconto di Mossi, il quala fa cià avvenire nel periodo far l'apparizione del regno vegetabile e quella del regno animale, che da quello divost tarrare la materia el Talimento.

Né oseremo decidere se la purificazione ed il rischigrimento dell'atmosfera avvene lestamente i tranquiliamente per sola precipitazione delle particelle opache o semiopache, o veramente finamo predotti o accelerati da qualche catastrofe arreatrice all'atmosfera di qualche notabile mutazione. Invero, se fu una catastrofe, la quale aumento le terre ascittite, traendone muova portione dal seno delle acque, questo sembra piutotos atto ad offuscare l'atmosfera o almente qualche portione di tessa, riempiendo da ciopricioni di etrogenete più o meno opachi: man non veggiamo ripugnare, che coi la modificasse, che, dopo qualche perione dell'arrea di ordinare di conservati più l'impida e diafinas, che prima non era, e permettere la vista del certice cleriti.

Comunque siasi, troviamo qui (non meno che nelle altre giernale) ud 3-yyu um insciunjo, una confusione, ingondrantel 1-voto le toglieva alla terra la vista degli astri, seguita da un ¬pɔ ciolè da un aprimento, da un parto notabilissimo, allorchè, squarciata la volta nebbiosa, si aprivano i cleile, o naseevano, a così dire, almeno relativamente al nostro globo, il sole, la luna e lo stelle.

Mosé di fatto c'insegna che Iddio fe splendere nel firmamento non pure il luminare maggiore il re possente del giorno, come lo dicnos i posti 1, el luminare minore, che preside alla notte, ma eziandio l'esercito innumerabile delle stelle, (vv. 16 e 17). Gli astri, in partirolare le stelle, non sono al cere collocate, un qui firmamento, che divide le acque dalle acque (vv. 6 7): ma,

<sup>1</sup> The powerful King of day. TRONSON, Seasons, Summer.

siccome è scritto (v. 8) che Iddio nosinò il firmamento cielo, questo due voci sono sinontine: c come al di là di questo priccio, dividente fra acque ed acque, di cui favellasi quadora si dice Le surcole del cielo, fili uccelli del cielo, vi ha un altro cielo superioro, immensamente più esceso, ove collochimo tutti gli astri, secondo le apparenzo, aderenti alla gran volta che termina la nostra vista; così avviene che alcuna volta diciamo, le stelle del firnamento

Le stelle l'Gna questo nome comprendonsi, e le stelle le qualitique una tinuque non con tetta esattera: volgarmente diconsi fiser, e lo erranti o pianedi, fra i quali visibili ad occhio inerune sono soltanto i cinque, conosciuti ancora dagli antichi, fisive, Saturno, Marteviro, Penere Mereurio, henchè questo, troppo prossimo al Sole, di rado ci si mostri. E si esti s' mortai con giù altrai rangi i 1. Delle con delto fises cei pi può determinare il inunero? Soltanto Cài le trasse dal nulla, con un cenno del suo onnipossento volere. Le visibili ad occhio nudo giungono forre ad 8000: e quanto relaciono quelle, che a deso soltragonosi l'è assierca che alcune ne-bulose giobulari, piccole in apparenza, non ne comprendano mendi 20,000, e che un buno telescopio possa renderen visibili nella sola via Laitea circa 18,000,000. Herscholl, in una porzione di questa, di 15' di lunghezza e 3' di larghezza, ne contò fina a 30,000.

Ma queste assai minoro relazione aver dovevano colla terra e meno destare l'attenzione de suoi abitatori; perciò Mosè è contento di fare più sepressa menzione senza più del sole e della luna. Il Genesi scritto per gli uomini, e la preferenza in esso data a ciò ch' ò la relazione con l'uomo, sul rimanente dell'universo, è non meno ragionovole che evidente.

Peraltro le frasi mosaiche: E fece Iddio i due grandi luminari . . . e le stelle; e li pose nell'estensione (nel firmamento) del cielo, per illuminare sopra la terra (vv. 16, 17), prese al loro natural senso, indicano che da questo quarto periodo cominciaro-

<sup>1</sup> Dante, Par. V, 129.

no, eziandio le belle stelle, a risplendere sulla terra, e che in conseguenza, chiamato all'esistenza il primo uomo, dovette godere dello spettacolo della milizia de'cieli, ed al fulgore abbugitante del maggior luminare ammirare sostituito II ciel-cui tanti bami fanno bello 1. Ciò dà luogo ad una importante osservazione.

Le stelle appellate fisse sono tutte lontanissime dal nostro gloho: perciò lungo tempo richiedesi acciocchè i loro raggi giungano a noi : benchè la loro velocità sia grandissima e circa un milione di volte maggiore di guella del suono, è tuttavia calcolabile, ed è noto che i raggi solari per giungere a noi impiegano più di mezzo quarto di ora. Gli astronomi studiansi deterninare la distanza de corpi celesti col metodo che chiamano delle parallassi. Osservasi una stella da due punti estremi del diametro dell'orbita deldella terra. facendo due osservazioni, una sei mesi dono l'altra: per lo spostamento dell'osservatore. l'angolo che con una perpendicolare comune fa ciascuna delle linee visuali , debbe esser diverso, se la distanza da noi non sia, a così dire, infinita, e tanto maggiore sarà la diversità quanto meno remotó è l'astro. Ora niun cangiamento di questa, che chiamano altezza angolare, si è osservata dagli astronomi, malgrado le più squisite cautele, e l'eccellenza e la grandezza degli strumenti impiegati. E pure qualche cangiamento, come deducono dalla trigonometria, sariasi osservato, se la distanza degli astri esplorati dalla terra non fosse niù di 200 000 volte il raggio dell'orbita terrestre, ossia, in numeri tondi, se non fosse più di 4 milioni di milioni di leghe. Da ciò deducono, niuna delle stelle fisse meglio osservate, e probabilmente nessuna di esse, trovarsi assai vicina a noi, onde nossa arrivarci la sua luce in non più di due anni.

Con altro metodo si è tentato determinare la distanza di alcune stelle, cioè esplorando qualche stella piccola in apparenza, vicina ad alcuna delle maggiori, ed indagando se fra esse manifestisi qualche sensibile mutazione. Questo metodo, di cui trovasi il primo cenno assai chiaro negli scritti di Galileo, fia ragione giudmo cenno assai chiaro negli scritti di Galileo, fia ragione giud-

<sup>1</sup> DANTE, Par. 11, 130.

cate preferibile dal celebre W. Berschell 1. Di questo si sono vaulta que moderni astrosmo, i quali con accurate e perseveranti e ingegnose ricerche, han creduto di poter determinare la parallassi della stella doppia detta la 61º del Gigno, ma piccolissima (0° 31) e rispondente a lad idatura da noi, che ir raggi a percorreria dovrebbono viaggiare per quasi dieci anni. Queste indagini del Bessel anon state i più avventurose fra quelle de sisuo collegia, tendenti al modesimo scopo, e molti dotti sembrano ammetterel come verità acquistate alla scienza. Tattavia alcunti conservano tuttora del dubbli, nè credono, possa diraf finora certamente determinata la distanza del nostro pobo da alcuna fissa.

Comunque siasi, o niuna parallassi si è potuta osservare in questa o in altre stelle fisse, o in qualcuna si è osservata, ma stranamente niccola, e da dedursene una, a così dire, immensa lontananza. Ora questa risponde a un periodo di più anni, non di due giorni... acciocchè la lor luce a poi pervenga. Ciò, mi sembra. dee dare qualche imbarazzo, a coloro i quali, fermi nella persuasione che i giorni genesiaci debbano credersi pari ai nostri di 24 ore, vocrebbero pure che il primo nomo creato nella sesta giornata avesse non pertanto goduto, dopo il tramontare del sole, il vago spettacolo del cielo seminato di stelle, benchè queste non inviassero la luce; se non dalla quarta giornata. Si è risposto che non-conosciamo assai la natura e la proprietà dell'etere, e che la velocità della luce può variare secondo i mezzi, per cui nassa. Ciò è nossibile: ma queste scettiche dubitazioni: nello stato attuale della scienza, non sembra che soddisfacciano alla proposta difficoltà

Taluno ha per avventura tacciato d'ignoranza i sacri interpreti, e anche l'ispirato Scrittore per aver nominato la luna luminare grande, mentro è il più piccolo de' corpi celesti visibili da occhio inernie. Ma si avverta, che quantunque gli astri fossero ne' secoli trassersi non così conoscitui, come sono ogazili, non nerò s' igno-

V. Arago, Analyse de la vie des travaux de sir W. Herschell, nell'Aumarie pel 1862, pag 375.

rava che molti polevano in massa cel in volume superare la luna, la quale dicesi grando per la sua apparente grundezza, e grandi, relazioni che ha colla nostra terra 1, e prihepialmente tabe è in ragione di luminare, illuminando, in assenza del sole, più d'ogni altro astro la nostra notte. Di più la S. Scrillitra appella i la luna luminare grande, ma nello stesso itsogo la dice luminare nimore o piccolo; fuminare misura, ha la Volgata: mancando gli Eberi di comparativi, la stessa voce può tradursi piccolo e minore. È luninare piccolo rispetto al sole, illuminandoci assai mono, grande tuttavia rispetto a sole, illuminandoci assai mono, grande tuttavia rispetto a sole, illuminando ci assai mono, grande tuttavia rispetto agli sugurati di opoli, et clessa veneravano i Gentifi quasi reina del ciclo, dalla quale supersitizione non sempre andarono, immunii Eficilizi di Vacarda 2.

Anche meno può sospettarai che Mosè ponga gli astri fra gli admini o almeno fra i viventi, perrobi fa di essi menzione immeialiammente prima degli adminali, e fra la narrazione dell'origine di questi e di quella delle piante. Così Ovidio descrivendo la prima formazione delle cose:

> Onum, quae pressa diu massa latuere sub illa, Sidera caeperuni toto efferentere caelo. Neu vegio forre illa suis animantibus orba. Astra tenent caeleste solum, formacque deorum: Cesseruni nitidis habitandae piscibus undqe: Terra feras cepit: colucres agitabilis aer 3;

Ma il poeta sulmonese sembra porre da senno gli astri fra gli esseri animati; nè ciò in un pagano può sorprendere: opinarono

<sup>1</sup> Steut Chrysostomus dicii, dicuntur duo huminaria magna, non tam quantitate, quam afficaria et crirute. Diai esti dilae stellae siut maiores quantitate quam ima, stame affectus hum enagis sentitur in istin inferioribus, et etiam secundus semum maior apparet. S. Thom. Summa, P. I, qu. 70, 2r.1, 1 ad. 4.

<sup>2</sup> V. IEREM. VII, 18. XLIV, 17, 18, 19, 25. 3 Metamor, 1, 70

così anche gli stoici 1. Ma nè Mosè nè alcuno de sacri Scrittori ha mostrato aderire a questa sentenza, nè la credo accettata dai niù antichi Israeliti. Se l'abbracciò Filone, fu mosso a ciò da' filosofi greci, non dai sacri Scrittori della sua nazione. Se il rabbino Maimonide, vagheggiandola esso pure, la disse conforme alla legae, cioè agli scritti di Mosè, questa asserzione è affatto gratuita. Generalmente i Padri della Chiesa riggettano questa dottrina. Possono vedersi presso il Petavio 2 i luoghi di Eusebio Cesariense de santi Basilio e Gio. Crisostomo: di Teodoreto, dell'autore del libro de divinis nominibus che va sotto il nome di S. Dionisio. e del suo scoliaste S. Massimo martire: come pure de santi Cirillo Alessandrino, Gio. Damasceno e Pietro Crisologo, ed ancora di Lattanzio e di Proconio. A questi nossono aggiungersi Didimo 3. l'autore del libro De fide attribuito a Ruffino, il quale scrivea degli astri: Haec nonnulli, mentis errore decepti, animalia rationabilia esse dixerunt; quorum dementiam etiam nefarius Origenes secutus est; ed Orosio, il quale pone tra gli errori degli Origenisti; Creaturam quoque subiectam corruptioni non volentem, intelligendam esse dicebant solem, lunam et stellas, et haec non elementares esse fulgores sed rationales polestates 4. Si trova peraltro nel Pseudo-Clemente 5 la dottrina degli astri animati,

sospettare che Cristo abbia pattle per gli astri, nel libro De Principiir mostrasi alquanto dubbioso intorno alla loro natura.

1 V. Cuza. de N. D. II, 16 et 21.
2 Para. de opj. sez dier. L. L. c. 12.
3 De Trinii. L. II, c. 7, sopp. 87.
1 Commonit. de N. De errore Printillianistame et Orionist.

nè S. Isidoro sembra alieno da essa 6. S. Agostino esitò alcun tempo intorno all'anima degli astiri, ma quindi affatto la escluse, come si vede e da altri suoi scritti e dalle Ribrattazioni 7. Origene stesso, che ne commenti al vangelo di S. Giovanni arriva a

<sup>5</sup> Lib. V. Recognit. 6 De natura rerum, c. 27. 7 August, II., Retract, c. 7.

Si allegano un luogo di S. Ambrogio ed uno di S. Girolamo, i quali possono apparire alquanto favorevoli alla dottrina di Origene 1. Ma possono e debbono benignamente interpretrarsi e giudicarsi conformi alla dottrina degli altri Padri ed alla loro prooria.

Ma il colpo più forte fu dato a questa strana dottrina nel quinto Concilio. L' imperatore tiusstinimo indirizio ad esso una laboraca contre gli errori di Origene, nella quale accusa Origene di demenza, per aver delto animati il cielo, il sole, la luna, le stelpe, le soque le quia sono sopra il cielo; e negli antematismi aggiunti alla lettera, questo è il sento: Se alcuno dica si cielo, si nele, la luna e le stelle, come pure le acque che sono ropra si cielo, essere animate, e ciriù dotte di rapione, sia anatema. Niceforo di Callisto riporta questi anatematismi, e il dire profersi dal Sinodo, ossis gli accettarono i Padri del Cancillo dalla epistola dell' imperatore, e coll' autorità del Sinodo il approvarono, come attesta Cedera.

Se alcuni fra i posteriori Scolastici, senza donare agli satri un'aniam ragionevole, si sono tuttavia montrati indulegni vesso questa seolenza 3, ciò è avvenuto perchò da un lato non la ccederasiame del composito del consenza del consenza del consenza di atti del Sinodo e i decreti intorno ad Origene, benchè il fatto sia storicamento provado; chili altro penasvano; fautori dell'aniame degli attri rigueratre le anime, ai modo de piatorici, come assisienti e moventi i corpi, anrichè come congiunte ad essi, e parti di un medicami cutto, e così dichiratta la for sentenza, pareva assai avvicinarsi a qualità delle intelligenze motrici, allora regnanne nelle acuole filossofiche i lande sembrava piocola la differenza, fra gli afformanti ed i neganti i' animalità degli astri, e forse più di parole che di cose.

La dottrina delle intelligenze motrici de cieli e degli astri lasciataci da filosofi pagani, non fu, io penso, se non assai tardi ricevuta da molti teologi cristiani, allorche, cessato da lungo tem-

<sup>1</sup> Perav. 1. c. §. 9 11, 12. 2 V. S. Tuon, Contra Gentiles II, Sumsa, p. I. q. LXX, a. 3.

no il pericolo del politeismo, tal dottrina dominava nelle senole de'filosofi, e reputavasi opportuna o necessaria alla spiegazione de fenomeni. Aristotile, quantunque non punto amante di miti e di poesia nelle indagini filosofiche, non pure ammette i motori intelligenti, ma trovandone ristretto il numero a 47, opinò che, a spiegare i movimenti celesti, convenisse accrescerne il numero e supporre 55 sfere, e perciò altrettanti motori, ossia intelligenze immobili ed eterne 1. Tanto malagevole era, eziandio al più perspicace intellette, nella infanzia della scienza, e sotto l'impero del paganesimo, innalgarsi al concetto dell'unica suprema Intelligenza, il cui volere produce tutti i movimenti celesti. Non veggo peraltro che a tal sentenza facessero mai buon viso i Padri dell'antica Chiesa. Tentò introdurla in essa il famoso Teodoro Monsuesteno identificando queste intelligenze dei filosofi cogli Angeli ministri di Dio de'quali ci parla la rivelazione, ma non trovo che avesse séguito.

Lungo tempo appresso Alberto Magno dichiarava insunia 2, riguardare gli Angeli come necessarii al movimento de cieli ed insegnava: Verius dicendum fuit, quod non moventur nisi iussu divino et voluntate, e tornando piu innanzi a questo argomento, non columente dichiara caeli inanimati cunt et incenzibiles et idea non moventur nisi justu divino ... et hoc (cioè almeno quod non moveantur a natura quae sit forma corporis movens) dicunt etiam alii philosophi, sicut astronomi, et Ptolomaeus et Albateani, et Albumasar, et Gaber, et alii quamplures, e giunge ad appellare error maledictus l'opinione de cieli animati ed intelligenti; nè nare si mostri contento della sentenza di certi maestri di teologia, i quali voluerunt opiniones naturalium ad theologiam reducere, dicendo quod angeli deserviunt Deo in montibus caelorum, et quod illi ab eis animae dicuntur, e conchiude ripetendo: Nikil ita secure dicitur, sicul quod sola Dei voluntate moveantur et natura propria non contrariante motur. Questa è in vero la sola conclusio-

<sup>1</sup> Metaph. L. XII.

<sup>2</sup> In 11 Sentent. dis. 3-14, art, 6.

ne importante pel teologo. È officio poi e scopo della filosofia naturale, indagare la legge (degna di lui per la semplicità e per la fecondità) per cui la divina Sapienza ottiene cotali effetti, ed a ciò si sono con felice successo occupati i moderni scienziati.

## S. VIII.

## Giornala quinta.

V. 20 « E disse Iddio: Le acque producano copiosamente rettili (o brulichino le acque di rettili) animali viventi, e voli il volatile sopra la terra per l'estensione del cielo 1.

21. E Iddio creò i grandi ceti 2 ed ogni animale vivente strisciante, i quali (animali) le acque in copia produssero, secondo sua specie, ed ogni volatile alato, secondo sua specie. E vide Iddio esser buono.

22. E benedisseli Iddio, dicendo: siate fecondi e moltiplicateví, e riempite le acque de mari; ed il volatile moltiplichi sulla terra.

23. E fu sera, e fu mattino: giornata quinta.

Abbiamo vodulo prima formarsi il mare, indi l'almosfera e finalmente la terra asciutta. Ora al comando del Greatore si popola di animali viventi il mare, i l'almosfera, e finalmente la terra asciutta. Questa quinta giornata, se crediamo ai moderni goolgi, fu un assai lungo periodo, precedulo probabilmente da grandi convulsioni terrestri, che versimilmente oscuraramo il 'aria per qualche tempo e finalmente la saciarono lo stato di essa aria e dell' acqua sattoposta più atto alla vita animale.

Comanda Iddio, che brulichino le acque di rettili (ץ ייני scerets) e che il volatile voli (i volatili volino) per l'estensione dei cieli. La volgata, attendendo più al senso che alle parole, traduce sub firmamento caeli. Il sentimento è lo stesso; dacche i volatili vo-

<sup>1</sup> Ovvero: sulla faccia dell'estensione (o del firmamento) del cielo. Così il testo e la versione Samaritana, e la versione Sira.

<sup>2</sup> O grandi animali acquatici. Talora si da questo nome a grandi rettili antibii.

lano e per questo basso cielo , qui dicitur ger, e spesso sopra la sua parte inferiore. Al comando seguita l'esecuzione. E cre) איז Iddio i arandi cetacei lo i grandi animali acquatici) ed ouni sorta di animali viventi, striscianti (o notanti) che le acque produssero. ed ouni volatile alato. Qui per la prima volta dopo la creazione del cielo e della terra y. 1. fa jiso Mosè del verbo 877 creò. Perchè ciò, se la materia dei corpi animali era già creata in principio ? Produssero le acque (o piuttosto furono prodotti nelle acque) v. 21 i corni degli animali acquatici, i quali, non più delle piante della terza giernata, possono dirsi creati dal niente. Sembra, se non m' inganno, che qui (e niù chiaramente nel v. 27, ove si parla dell' nome) con tal voce si indichi che il Creatore, allorchè predusse gli animali, non solo li formò colla già creata materia dei corpi organizzati, il che avea fatto ancora formando le piante. ma eziandio aggiunse ad essí qualche cosa la quale creò dal nulla. cioè il principio animale invisibile ed intangibile, che non poteva trarsi dalla materia. Non nego per altro aver avuto Mosè anche altra ragione di così favellare. Gli Egizi rendevano agli animali onori divini e gli Ebrei pur troppo si mostrarono disposti ad imitarli, come lo mostra chiaramente la storia del Vitello d'oro (Ex. XXXIII ). Il legislatore : per allontanare dai suoi un tanto pericolo, cominciando a mentovar gli animali bruti, conveniva che con parole quanto poteva chiarissime dichiarasse quelli essere una opera di Dio. Si astenne peraltro da tal vocabolo, favellando degli astri nella preceduta giornata. Di questo verbo non usa più nel V. 23, ove tratterà della formazione di altri bruti, anche più elevati nella serie animale : ma da ciò non sèguita non aver potuto anche ivi introdurre questo verbo o averlo senza giusta cagione introdotto nel v. 21. Nella sesta giornata (a cui appartiene il v. 25) si tratta eziandio della creatura fatta ad immagine di Dio ed ivi si serba tal voce a più nobil uso, vale a dire alla creazione dell'anima umana. Di più la creazione dell'anima sensitiva, o dell'anima, dei bruti non era nella sesta giornala una cosa nuova, nè per la prima volta da Mosè si accennava. Già promulgata era la legge, in cui virtù ad un

corpo animale, debitamente forrillo di organi, dovva congiungersi ur ainus si bibas evera alcuna necisità di chi ripetre. Similmente leggiamo che, creati Iddio molti animali in questa quinta giernata, henediati esi, dicens: creecie et multiplicamini et repite quana mori, acesque multiplicativa report terram. Nella sesta giernata non troviamo tal benedicino ripetuta per gli animali di ordine superiore ma sirechta ladi speciu unana. Eppareu l'ordine della sesta giernata dovvano anch' essi crescro e generare e multiplicarsi el empirero la terra. Gli in questa quinta giernata si era data la benedicino e a tutta. In numerosa famiglia dei bruti; pichè quella data al adiune classi el ordini si estende ciandio agli altri ordini o classi, come quella data ai primi individui di um data specie compruende tutta la specie. Cosi I. Tommaso 1.

Forse alcuno domanda; perchi Iddio die ogil animali; crencie of mulipficameio; o non avea ciò detto ai vegetabili, benchò anche essi devessero generare, mulipficanti ed empire la terra. Pare che possa rispondersi: mulia dovvaa conandarsi alle piante; calcachi prive come sono di ogni consecura e di ogni volver, co-mechò listintivo, non possono alla propria conservazione e alla propagazio della specie cooperare attivamente. Le molecolo materiati delle piante obbediscono alle loggi del Creatore, per le quali gli individui vivono e crescono e le specie ai propagano: ma esse piante, nelle quali hamo luogo queste molecolari operaziona, no possono ad esse cooperare 2. Al bruti ai che conveniva ii pre-celto divino: quantunque non conoscano Iddio e siano privi della racione umana e di nociati riflesse, sentono per alfru del le gratine una calcino suma e di nociati riflesse, sentono per alfru del le gratine una calcino suma e di nociati riflesse, sentono per alfru del presidente del nociati riflesse, sentono per alfruito del nociati riflesse del nociati riflesse, sentono per alfruito del nociati riflesse del nociati riflesse, sentono per alfruito del nociati riflesse del necesso de

<sup>1</sup> Benedictio Dei dat virtutem multiplicandi per generationem et idea qued positum est in aribus et picellus, que prino occurrant, nos fuit necesoratum repeti in terretion animalibus, used intelligiture. Sum P. 1, e. 72, e. 4. 1. Insegna esso pure gl'individui quae nunc generatur, praeestitisse in operibus sex dierum, nos notum materialiter (quanto alia maleria dei corps) and etiam canualities aprinsi indivisius marum specierum. Q. 73, a. 3.

<sup>2</sup> Plantae nullum habent propagandae prolis affectum, et sine ullo sensu generant, unde indignae indicatae sunt benedictionis verbis. S. Tnon. Sum. P. I. q. 72, a. 4.

imposte dalla Provvidenza al naturale loro appetito (come sentono il calor solare e veggono i corpi dal sole illuminati anche quei che non veggono il sole o ne ignorano l'esistenza), e dagli interni stimoli, fame, sele o altro sono eccitati ad osservar quelle leggi. e colla loro istintiva tendenza e coi movimenti del corpo attivamente cooperano all'esecuzione del divino comando, il che mai non faranno le pure macchine, benchè elaborate col più squisito magistero. Io non amo punto di troncare con un nasso dei libri santi le quistioni meramente filosofiche, le quali la divina sapienza ha voluto abbandonare alle umane disputazioni. Tuttavia credo opportuno osservare che i luoghi allegati del Genesi più favoriscono l'ovinione, la quale sembra anche più appoggiata dalla ragione e dall'analogia, cioè le anime dei bruti essere sostanze non materiali, da Dio immediatamente create, anzichè quella che fa dei bruti delle macchine senza senso, ovvero insegna, le loro anime, benchè senzienti, istintivamente volenti e dotate di memoria e di passioni, essere soltanto materia o modificazione di essa. È poi mirabile come sieno i bruti solleciti di obbedire al precetto erescite et multiplicamini: quanto studio abbiano di conservare la vita e di procacciarsi guanto ad essa è necessario : nè fra essi osserviamo qui sibi lethum insontes peperere manu lucemque perosi projecere animas (Virgil, Abneid, VI), come non radi si veggono nella nostra specie e in particolare nelle nazioni che si reputano più colte e civili. Nè meno da ammirare è l'istinto della generazione che negli animali si palesa ai debiti tempi, e l'amor dei figliuoli, da cui derivasi la sollecitudine per le ova, le quali pure non mostrano somiglianza coi genitori, eziandio nelle specie che non hanno necessità di covarle, e in quelle nelle quali le madri mai pon sono per vedere i figliuoli, cui preparano con tanta cura il vitto e l'abitazione; ciò che osservasi in molti insetti. Cotali istinti con tanta sapienza accomodati alla conservazione e alla propagazione del regno animale, sono evidente testimonianza della notenza, della sanienza e della provvidenza del Creatore. Le parole iuxta speciem suam (o come ha la volgata in species suas) sembrano inculcare. Iddio aver creato veramente le specie, cioè

quanto era necessario alla generazione ed alla propagazione degli animali, e perciò un sesso e l'altro. Facendo dei viventi, faceva dei mortali; secuzi i due sessi nel vera spocie sarebbe stata nè gli individui avrien potuto moltiplicare sopra la terra e riempire le acque del marc. In sesso solo, secondo l'ordinaria provvidenza non è fecondo; dunque non conveniva al fine inteso dal Creatore, non esta bonume sesso solami (C. III, v. 18.). 1.

Le frasi producant aquae (v. 20) (ovvero brulichino le acque). e (v. 24) producat terra, come più addietro germinet terra, non debbono farci credere la terra e le acque aver formato le piante e gli animali, benchè per comando divino, ed essere stati loro genitori. Basta intenderle del luogo ove quegli esseri ebbero l'esistenza, e come se dicesse: producansi nelle acque, producansi sulla terra. Tuttavia, quantunque nè delle acque nè della terra dicasi espressamente che fosse la materia di cui furono formati i corpi organizzati, sembra da credere che lo fossero della materia che ivi trovavasi, cioè gli acquatici dall'acqua e dalle sostanze esistenti in essa o nel limo o nella terra sottostanto; ed i terrestri (dei quali si parla nella seguente giornata) della terra (della quale sappiamo formato il corpo dell'uomo) non già di quella terra pura ed elementare, che nell'infanzia della chimica immaginavano gli antichi, nè da alcuna delle terre, che enumera la moderna chimica, ma dall'ordinaria e volgar terra la quale è sempre un miscuglio di più sostanze elerogenee e composte.

Che poi diremo dei volatili în questa quinta giornata produti? La volgare opinione li fa nascere dalle acque come gli animali acquatici. La Volgata e i settanta non sono chiari. La Parafrasi di Onkelos ha et volatile quod volat. . . . Dicono il relativo quod sottanenders, come in altri casi, nol testo chero. Ma inui indizio di ciù appare in esso testo, e neppure in altre versioni, come nella Siriaca e nella Sumaritana. Ne vedesi perchè i volatifi (nere coeff) quelli etiandico che niuma relatione hanno con le acque, do-coeff) quelli etiandico che niuma relatione hanno con le acque, do-

<sup>1</sup> Mentionem fecit de genere et species ut designaret generationem similium ex similibus. S. Tuon. P. 1, q. 72.

vessero usici dalle acqui (con le penno bagnate) per poi volar suda terra. Nella Volgata stessa leggiano (c. Il., v. 19) formanizi sigitar Beau de lumo canotic animaniblus terraz et universi socia-tibina cendi. Si possono riferire le ultime parole escluivamente a quel formanie e non anco al seguente, de humo: è perè da confessare che questo luogo non fa vedere l'origine dei volatili racqua. E favorevole a questa opinione l'apportie lithe IV di Esdra I (C. VI, v. 47): ma tal testimonianza prova-solo l'anti-chibi di questa opinione.

S. Apostino credeva insegnarsi dalla Scrittura, i volalili esserre usciti dalle acque non meno degli acquatici: ma così, spiega la cosa. Quidquid aquarum eire labiler sudonus et findum est, sire vaporabiliter lemustum atque suspensum, ut ilhad reptibius animarumi circarum, hoc colatibius apparent distributum 2. Stanno con lui Ruperio 3 e S. Tommaso 1. Egil è come se dicessero: i volalili non farono formati in mare o in generale nell'acqua vulzarmente detta ma bean alcul rait umida.

Il sacro Testo in poche parole ci narra l'origine degli animali; nè la scienza umana estende punto le nostre cognizioni. Se non vogliamo ammetiero assurdamenti santi effetti senza cagione, dobbano ricorrero al comando ossia alla volostà del Creatore per periogicare la prima origine degli animali. Dire che dalla "uovo sono prodotti, èvaliontanaro d'un passo il problema, non già risolvera. El animinali, dice S. Agottino, potesti incervime sezi, suirum czi pini zemina on ipus ce zeminisus: quodibiet tamen horum prins, ce terra ceritissimum est 3. Ma la terra poteva somministrare la materia allo von a ol corpo degli animali, non già formare dello ova, dalle quali, più mirabili assai del più industriosi lavori della ova, dalle quali, più mirabili assai del più industriosi lavori della ova, dalla quali, più mirabili assai del più industriosi lavori della ova, dalle quali, più mirabili assai del più industriosi lavori della ova, della quali, più mirabili assai del più industriosi lavori della ova della più anima, dovesso a sou lompo uscir un essere vivente.

<sup>1</sup> Quinto autem die divisti septimae parti, ubi erat aqua congregata, ut procrearet animalia et volatilia et pisces: et ita fiebat.

<sup>2</sup> De Genesi ad litteram, Lib. III, c. 3.

<sup>3</sup> De Operibus Trinitatis, Lib. I, c. 50,

<sup>§</sup> P. I. Quaest. 71 ad 3.

<sup>5</sup> De Genesi ad litteram, Lib. V, c. 23.

semovente, e dolato di tanti e così mirabili istinti. Mosè ha in hreve e in generale narrata la origino del regno vegetabile, sena discendere ad alcuna distributo di esso, ciò che ora fari-spetto agli animali; se pure om veglia diresi che distributiva il primo regno in erbe e in alberi (v. 11-12) come ora distinguo fra la turba degli inamerabili esseri acquatici, gli 20237 (fonnai-nin), o è intendano con tal voce i celacci, o piuttosto in generale i raradi animali acquatici o anifiti.

Crediamo osservare che in questa narrazione mosaica non si fa mai parola dell'animale in genere; onde è che seno affatto passati sotto silenzio mei che non si riferiscono alle grandi famiglie indicate in questa quinta o nella seguente giornata, cioè ai rettili (o nuotanti), o ai volatili o a quei che camminan con piedi. Gli antichi, distinguendo gli animali dalle piante per la locomozione. non pongono fra gli animali i così detti Litofiti (ora si pongono nella classe dei polini, infimi del regno) tanto piu che all'apparenza essi sembrano piuttosto minerali, o al niù piante. Nè al presente sarebbero da collocarsi nel regno animale, come in generale tutti i viventi contenuti nella classe dei zoofiti o raggiati, se fosse da ammettersi la dottrina del Lamarck, che insegna esser essi privi di senso, onde li chiama apatici. Di questi non fa metto il Genesi, nè certamente sono da riporsi fra i rettili o fra i cetacei o fra i volatili. S. Tommaso insegna non essere animali quei, che carent locali motu et sensu, quibus animatum ab inanimato mazime distinguitur, e ne quali la stessa vita est occulta 1.

Dunque se apparisse probabile, alquanti polipai de l'erreni paleouxici essere anteriori a questa quinta giornata o periodo, non sembra che questo sarcibo grande inconveniente. Così può essere tollerabile l'asserzione di qualche naturalista, che l'apparire dei due regni organici fi simultanea: proposizione la quale a primo aspetio sembra in contradificione con la sforia mosaica. Anche molti molluschi sono privi di licomozione propriamente detta eviveono adrentai da latri corpi, el altri appena si unovono alquanatio

<sup>1</sup> P. I. O. 59, a. 2 ad 1 et 3.

fra l'arena. Insegna ancora S. Tommaso che Moser es tontun proposuit quoe in monifato opporent l'e che non fa motto dei minerali, perché questi non habent monifatam distinctionem a terre. Così probabilmente avrebbe detto dei zooliti, che non hamo manifasta distintione dalle piante. Ne assurdamente, mi pare, altri direbbe, taceva esso degli inquinerabili corpiccioli microscopici che si rinvengono lossili come tace di que corpi minerali di cui essi formano latolula una porzione considerabile nie-rali

I più antichi, ponendo mente innanzi tutto alla locomozione degli aminali, furona naturalmente condotti a dividerii in quattro grandi finniglici ometteado gli infinni poco differenti dalle piante 3). Invero l'uomo più tardi studia l'organismo dei bruti, e si avvede che alcuni henebà privi di locomozione propriamente detta, sembrano però non mancanti di qualche moto spontaneo e di qualche sensazione; ma al primo sguardo si avvede che alcuni animali camminano, altri volano, altri strisciano, altri nuotano e guizzano. Questa semplice distribuzione sembra essere andata a genio eziandio a M. Tullio. - Alino bettias oquarum miondas esse colnia, dias volucera cuelo frui libero, serpentes quasdam, quandam esse gradientes 4. v.

Così vediamo distribuiti gli animali da Mosè nella storia di questa e della seguente giornata. Questa distributione troviamo ancora nel Genesi C. IX, v. 2, nel Levitico (XI, 46) e nel Deutronomio. Così di Salomone, il più antico dei zoologi, leggiamo (III Reg. IV, 33) che disserviti de immenia (quadrupedibus) et volucribus et restilibar et niscintilibar e

I pesci non sono qui appellati col proprio nome בת (dag) benchè tal voce spesso si trovi nelle Scritture ebraiche anche nel Genesi

<sup>1</sup> P. I, Q. 57, a. 2.

<sup>2</sup> Fu da altri osservato che nulla o quasi nulla trovasi nelle Scritture intorno alle conchiglie, ai molluschi nudi ed ai zoofiti; nulla affatto nella istoria della creazione. In questa si tace ancora delle piante acquatiche.

<sup>3</sup> Infins animalia parum distant a plantis. S. Thom. Summa P. I, q. CVIII, 2. 6.

<sup>&</sup>amp; Cic. Tuscul. L. 5.

(IX, 2), e nell'Esodo (VII, 18) anzi in questo stesso capo vv. 26-28, ove evidentemente suppongonsi anche i pesci creati da Dio. Ma qui preferì la voce שרע (scerets) che ha significazione più estesa. Questo vocabolo che si deriva dalla copia e dalla feconda propagazione, più sembra atto dell'altro comes) che pure traducesi rettile, e si deriva dal colcare la terra, e sembra piuttosto adattata ai rettili terrestri. In questa classe שרץ (scerets) pone Mosè nel Levitico alcuni insetti, come le locuste, le mosche, le farfalle, e i piccoli quadrupedi, che poco s'innalzano da terra, come i topi, le talpe ecc. 1. (Levitico C. XI, v. 20, 21, 23, 29, 42, 44 Hebr.) Possono qui credersi compresi tutti gli animali acquatici o anfibii. Fra questi sono ancora i תבינים (tanninim) tradotto cete grandia, con la qual voce non è però certo che qui intendansi i cetacci, cioè i grandi mammiferi acquatici (questi non sono pesci nel senso dei zoologi, benchè lo sono nel linguaggio del volgo e degli antichi); ma forse, in generale i grandi animali, che solcano le acque, essiano pesci o anfibii.

Così i altra voce 1712 (gol) derivata da simil verbo 1712 (solarità interpreta volatile e si estende non pure agii uccelli, ma a tutti i volanti, e può comprendere gli insetti volanti non assai piccolì e probabilmente i rettili volanti, quali sembrano dai loro avanzi rinvenuti negli strati fossilifori essero stati i pierodatitii, dei quali contano almeno sette o otto specie.

Si domanderà come tunti animali sono venuti all' esistenza? Come dalla caupo a pinitatosi nella caupo quo sonosi produtte tante specie viventi e senzienti? come tanti volatili solcano i campi dell'ariar V sano è ricorrere ad una segnata Naturar, che da primori de minimi infasorii, per transutari a mano a mano in altri organismi sempre più perfetti, in pesci, rettiri, uccelli, quadrupeti ierrestri, quadrumani e fiandanete in nomini. Abbiamo già delto negli articoli precedenti di questa bizzarra fantasia, e vano sarebbo il lorara.

1 Hebraei reptilibus adscribunt insecta omnia, et minima quadrupeihun puta mures, talpas, mustelas, hericios et si quae sunt alía huius generis. Bo-CHART. Hierozoic. Part. 1, L. 1.

Agli occhi di alcuni pretesi filosofi, le creature sono parti di un essere necessario, che in ciascuna di esse si svilunna, ed il quale essendo l'essere necessario, trovasi in ciascheduna; ond'è che tutto è in tutto, ed ogni essere rappresenta tutti gli esseri. Questa supposizione è il panteismo materialista e ridonda di assurdità. Invero, se tutti gli esseri sono l'essere necessario, questo essere sarà ad un tempo increato e creato, finito ed infinito, limitato e senza limiti, divisibile ed indivisibile, necessario e contingente: noiché l'essere necessario non può non essere, e le creature nossono non essere, e un gran numero di specie vegetabili ed animali hanno cessato d'esistere, ed a ciascuna delle altre potrebbe avvenire lo stesso. Nè è vero che ogni specie possa rappresentare tutte le specie organizzate, e molto meno tutti gli esseri: vi ha una gradazione di organi e di funzioni che distinguono le varie specie. e stabiliscono la serie animale e la serie vegetabile. Pretermetto le ragioni morali, distruttive di questa ipotesi. Se tutto è Dio, o parte di Dio, non v'ha più responsabilità morale, ed ogni atto hnono o malvagio. è un atto divino.

È chiavo dunque, che la soluzione puntestica del problema dell' reisstenza, coli origino degli animali, o in guerenta delle creature è assurda sotto qualumque lato si consideri, e perciò ci ricouduce alla verità, che l'Essere necessario, esistente per sè siesua la reratti tutti gli esseri distinti da sè e distinti fra loro. Intorno alla prima origine di alla propagazione del regno animale, nulla abbiamo da agginngere a ció che ci la dello Mosè: « Le acque producano in copia animali viventi, e voli il volatife per l' estensene dei cieli. E Iddio creò cee. E benedisseli foldi oficendo: state fecondi; modifipicateir e riempite le acque de' mari, ed il volatile modifiolicie sulla terra ».

Alla creazione, convien ricorrere per intendere l'origine degli animali. Alla creazione, dito, degli almalin, non già della materia dei loro corpi. Anche questa ha necessità della creazione e del Creatore; ma il Creatore l'avea già tratta dal nulla, come quella delle piante quando in principio creò il cielo e la terra, non per altro in istado il materia organizzata, ma destinata ad essere ele-

vata a grado più nobile che non è quello della materia bruta, ricevendo l'organizzazione.

Gli organismi animali furono creati tutti ad un tratto, ovvero in varii periodi, gli uni prima e gli altri dipoi? La prima inotesi può narere degna dell' Oppinotente, ed eziandio conforme alla dottrina della serie animale, la quale sarebbe venuta alla luce tutta ad un tempo compiuta e perfetta; nondimeno è assai comune sentenza, la creazione delle specie animali essere stata successiva. In vero quantunque l'Onnipossente potesse formarle tutte in un istante, come poteva tutto ad un tratto crear l'universo, pure vedendolo aver gindicato nella sua sanienza di formar prima della organizzata la materia inorganica, e così costantemente precedere dal meno al più perfetto, non troviamo difficoltà ad ammettere, che così abbia ancor proceduto nella formazione del regno animale. Nè solamente le osservazioni dei zoologi ciò confermano, ma eziandio il sacro testo ce l'insegna manifestamente, benehè enormemente distordino gli espositori intorno alla durata del tempo scorso tra l'apparizione di queste e di quelle specie.

Di fatto vediamo in questa quinta giornata o periodo riempire le acque, e guizzare per esse gil abitanti de mari, e librarsi per l'aria i volalii, ma non veggiamo sitampare orna sitterreno asciatto gii animali più elevati nella serie e più all'omno sonigialinti. Appaiono questi nella giornata o periodo seguente: ma soltanto dopo essi comparisce il doninatore della terra e de bratti; e la formazione medesiama della nostra specie la troviamo distributta in due tempi, secondo i duo sessi.

Si stuliano i naturalisti di determinare quali animali o quali generi o famiglie di animali fossero prima o poi chiamati all'esistenza. Tal determinazione abbondo di difficolda. Il Creatore era perktamente libro nella acetta, e niono poteva impergil legici; quantamene sia vero che non è lectio nè giasto li mungainarlo operante a capriccio e non secondo una qualche norma o regola, degua della sua aspienza, non è men vero che noi gienoriamo di qual regola Esso siasi servito per la determinazione dell'ordine sistematico degli animali ; come pure delle altre erature. I passistenzia obsegia ainmali; come pure delle altre erature. I passistenzia obsegia ainmali; come pure delle altre erature. I passistenzia obsegia ainmali; come pure delle altre erature. I passistenzia obsegia ainmali; come pure delle altre erature. I passistenzia obsegia ainmali; come pure delle altre erature. I passistenzia obsegia ainmali; come pure delle altre erature. I passistenzia obsegia ainmali; come pure delle altre erature. I passistenzia obsegia ainmali; come pure delle altre erature. I passistenzia obsegia ainmali; come pure delle altre erature. I passistenzia obsegia ainmali; come pure delle altre erature. I passistenzia obsegia altre passistenza delle altre erature. I passistenza dell'erature altre erature altre erature altre erature altre erature altre erature erature

leontologi s'industriano di risolvere il problema, studiando ne' varii terreni gli avanzi fossili degli animali. Ma se dalla presenza di certi avanzi animali in un dato terreno, ben deducesi la esistenza di quegli animali nel periodo, in cui quei terreni si denonevano, dalla loro assenza per contrario non ben deducesi la non esistenza, per esso periodo di tempo, di questo o di quello animale: da che, come altrove abbiamo avvertito, i fossili sono gli avanzi di quei corpi organizzati , i quali per circostanze locali , ordinariamente per l'azion dell' acqua, furon coperti da sedimenti, onde è che le specie fossili possono esser la minor parte di quelle, che un tempo esistevano, e i fossili ora noti il minor numero di quelli , che sono restati sepolti. Di più i fossili terrestri non ci fanno assai noto come fosse popolato l'interno delle terre, ma poco più rappresentano che gli animali e le piante viventi presso le rive de mari, o lungo il corso delle acque correnti : quantunque l'assenza totale di numerose famiglie (delle quali ne' terreni posteriori sono ovvie le spoglie fossili) e principalmente di intiere classi di animali forniti di scheletro osseo, e contenenti molte specie di considerabil grandezza, lasci dedurre per probabile conseguenza la non esistenza di questi animali in quel periodo.

Benchè peraltro sia certe non poler l'uomo penetrare gli arcani disegui del Creatore, nè per ciò conescere di qual regota abbia Esso fatto uso nella determinazione dell'ordine sistematico, non-dimeno pare che qualche cosa possa verisimilmente dedursi dalla analogia, e principalmente dell'oservazione. In primo longo la somma Supienza obbe seuns fallo in vista le condizioni esteriori di esistenza rispetto alla formazione delle specie animali, son chismò, a cagion di essempio, all' esistemza aleuna specie animale, se la temperatura del globo eccessivamente elevata rendeva ad essa impossibile il mantenero la vita; così, se ciò avessero impedito la troppo bassa temperatura, o la costitizono del mezzi, cioi del-acqua e dell'a ria atmosferica. Nò è da credere che venissero all' esistenza gli animali che respirano l'aria in natura, se era di esistenza gli animali che respirano l'aria in natura, se era questa sepracareria di gas acido carbonico, come ora pensamo equesta sepracareria di gas acido carbonico.

parechi scienziali che fusse la primitiva aimosfera. Coal non è da pensare che alcuna specie animale fosse creata mentre non non era protole e disposto ciò che era necessario a manteneria in vita. Pià di tre quarti degli insetti terrestri, per tacere degli cercili e dei manuferi, pel matrimento o per l'abitazione sono legali a certa specie o generi di vegetabili , ne la pare che potessero nataralmente venire a luce se uno dopo questi. È danque certo , che gli organismi (le specie de regni organici) sono apparsi nel tempo e nello spazio, nello condizioni, che erano in relazione colle condizioni esterne di esisteruza.

Ma l'adattamento alle condizioni esteriori di esistenza è cosa negativa, in guesto senso, che, quelle condizioni mancando, non è da credere che gli organismi sarebbero stati chiamati all'esistenza, nè questa avriano potuto naturalmente conservare : ma ciò non basta acciocchè la esistenza di un dato genere o di una determinata specie di animali debba venire all'esistenza. Richiedesi in oltre il decreto creatore, il quale era pienamente libero, anche poste tutte le condizioni di esistenza, naturalmente necessarie. Certamente il Creatore non era dipendente da cotali condizioni, nè obbligato a creare questa o quella famiglia di viventi , per ciò soltanto, che non mancavano le sue condizioni di esistenza. Sembra che esso abbia ordinariamente amato uno sviluppo progressivo, salvo il principio dell'adattamento alle condizioni esteriori di esistenza, nel far comparire nuove specie, senza per altro prescrivere o permettere il passaggio graduale da una specie ad altra. Ciò è conforme alle analogie, e bene si accencia alle osservazioni, ben inteso che sovente è per noi assai difficile di determinare qual serie o qual gruppo di viventi debba dirsi più elevato o più nobile nella serie animale: es. gr. la classe degli animali articolati e quella dei molluschi sembrano alternamente una all'altra superiore secondo che riguardansi queste o quelle funzioni , questi o quegli organi. Sembra anco che il Creatore, il quale volle che prima fossero le acque coprenti la terra, e posteriormente apparisse l'arida, ossia la terra asciutta, e il quale prima comandò : brulichino le acque di viventi (v. 24), giumenti, fiere e rettili della

terres; sembra, dico, che abbia anco avuto riguardo, per così
dire, alla terrestrizio e come altri ora dice (Bronn) al morimento
terripetale degli esseri animati ossia che abbia comineiata la formaziono degli animati da esseri totalmente acquatici e soccessivamente facesse venire i uneno aquentatic, o i più terristri. Invere
si vuole dagli osservatori geologi, che la prima popolazione del
giobo fosso da prima tutta pelagica, poscia in parte litterana. e
quindi in parto terrestre, ma delle coste; e questa legge sembra
collegata a quella della successione progressiva; chacchè gli abitanti delle rivo e semipedigici, diosoni caratterizzati da un' organizzazione più elevita che non gli abitatori delle profondità de' mari. e. gli abitati dolla terra niù derdi acoustati (Brossa).

Gli organismi, i quali riguardansi come niù antichi, perebè nei più antichi e più profondi strati se ne rinvengono gli avanzi fossili, assai sovente non poco differiscono da quei di oggidi, e tanto meno sembrano differirne, quanto sono meno antichi. Ma in mezzo a tanta varietà, sempre appare l'unità del piano generale, sempre appaiono gli organi (cioè le parti ordinate ad un fine), nè soltanto quei della nutrizione e della riproduzione (comuni a'due regni organizzati), ma quelli pure, negli animali, destinati alla sensazione ed al movimento spontaneo, ossia comandato dall'anima. Gli organi delle diverse specie rispondono gli uni agli altri e ciascheduno alle funzioni che esercita ed agli impulsi istintivi, e tutto è in armonia co'mezzi ambienti e colle condizioni di esistenza. Tuttoció ben ponderato mostra non meno l'unità che il potere e la provvidenza del supremo Autor delle cose; e vale a confutare, come i vecchi partigiani del caso, così quei moderni, i quali pongono in principio tutto essere in tutto, e veggono negli esseri inferiori quegli organi, che in essi non sono, e il cui sviluppo dee. nel loro sistema, mutarli in esseri superiori. Le specie fossili trovansi spesso miste agli avanzi di specie viventi o assai simili alle viventi, appartengonono alle provincie de regni organizzati, tultora popolose e fiorenti, quali sono es. gr. quella dei vertebrati, e quella de molluschi conchigliferi, e trovano il luogo opportuno e, per così dire, già preparato fra gli esseri tuttora viventi, anzi ne compiono e ne perfezionano la serie. Vivano quelle specie, o più non vivano, sono perite da tenpo più o meno remoto, certamente appartenguno alla serie animale pel notro giobo, conceptante da di Creatore, In san eternità, di tempo fuore, ed eseguita nel tempo, e della quale non era necessario che ituti i membri esistes-sero contemporanemento dal principio al fine. Ascendendo nella serie animale, ciò andando dal semplice al composto o al più perfetto, veggonsi a mano a mano apparire certi organi, di cui no comparira vestigio ne gradi inferiori, ci i quali si vedranno sviluppati ne' superiori, non già per gradazioni insensibiti; ma per l'acquisto di parti affatto nuove.

Il celebre noologo de Blainville distingue nel regne animale tre sotlo-regni. L'infinne comprende gli animali eteronorfo e morfi, di forma seferica nella prima ett. e quindi indeterminata, per la riunione in une di un certo numero d'individui formanti una masa confinsa: il medio è composto degli animali raggiali, o altinomorfi: il più elevalo comprende tutti i dicomorfi, che sono più veramente animali e più differiziono dalle piante; questi hanno forma opposinte, cicè un asse medio, e, a due lati di esso, delle parti recolari simuntricibe.

Degli infimi o eteromorfi ignoro che siensi trovati residui neppure ne l'erreni paleozoici, ove per avventura altri supporrebbe che dovessero rinvenirsi: ma da questo fatto negativo non trarremo alcuna conseguenza.

Il contrario è da dire degli animali raggiali: questi non sono rari ne l'erreni paleousici, es. gr. i zooliti, che riguardunai come la classe meno elevata di questo tipo di animali, quantumque non manchino ne l'erreni altre specie appartenenti ad altre classi meno basse, henché del lipo medesimo. È notabile che più specie di raggiali sono comuni non soltanto a diversi terreni di varie parti d'Europa ne ciandio a l'errori detti siliraria di Europa, o a quei di America, dal che si trac cho le medesime specie sono venute a luce per creazione in diverse parti ad un tempo, e neterirano da un globotto primitivo, da un solo individuo originale. Congiunti agli animali raggiati sono ne ferreni palevozici adquanti molluschi acefali (bivalvi) igunti ai nostri mari, e non mancano i molluschi cefalati, anche dell'ordine dei cefalopodi, che contiene gli esseri più perfetti fra i molluschi. Ancora fra questi gii stessi generi e spesso le specim endesime si sosserrano nelle parti del globo più hontano fra loro, e non pochi generi di questi terreni famo parte della natura vivente. Il solo genero terebrutade è in essi rappresentato da più di 29 specio.

Prà devait nell' organizzarione sono i trilobiti, intorno alla autran de quali sono satia pre qualche tempo incerti i naturaisti, e poi si è concluso che abbiano cossitutia una famiglia, di croatacei, a quale oggidi si reputa al tutto perduta, nè se ne trova vestigio tra i fossili meno antichi, es. gr. fra quei tunti del terreno subapennino. Quei de terreni fossiliferi più antichi si sono distributti in più generi (Milne Edwards e conta 21), e le specie sono almeno 77. Parecchi generi e non poche specie di questi trovansi identiti e il verreni d'Europa e in quelli di America.

Gli insetti propriamente detti sono rari ne' terreni fossiliferi più antichi. Tuttavia si sono citate delle ali di farfalla e delle impronte di ale di scarabeo nelle ardesie alluminose delle miniere di Andrarum nella provincia di Scania, nella Svezia: questi fossili erano associati ai trilobiti.

La provincia qui elevata del regno animale si compone di qualro classi, pesci, rettili, uccelli e mammiferi. La classe inferiore è quella de pesci 1. Gil avanzi del primi pesci appainon ne l'erroni devontani, e ne carboniferi mostrano una gran potenza d'organizzazione. Questi appartengono i pesci survolit, (vicè ai pesci, i quali pit si avvicinano ai zeurri o rettili nel senso degli odierai naturalisti. Si vede quanto vadano lungi dal vero que' moderni, che reputano semplicissimi essere stati upcessariamente i primi organismi, e questi aver dato origine nel corso del tempo a forme essure più complicate e perfette. Vediano all'incontro all'epoca

<sup>1</sup> Che i pesci sieno talvolta nella Scrittura chiamati rettili, si vede nel Salmo 103. Hoc more magnum . . . illic reptilia quorum non est numerus.

de primi vertebrati, de pesci che uniscono in certo modo le forme de pesci e de rettili, e nulla di ciò appare nelle età posteriori. Nè questo esempio è solo, ne il più cospicuo.

I pesci de depositi palectorici sono piu o meno diversi da quei che ora popolano le nostre acque. Appartengono nonpertanto ad una medesima serie animale, ad uno stesso regno, ad una classe medesima. Sono gli antenati, comeché non i progenitori, de pesci odierni.

Ignoriamo se ne'terreni, che abbiamo chiamati paleozoici (il carbonifero e gl'inferiori a questo), siensi rinvenuti rettili propriamente detti; ma tutt'altro è da dire dei terreni secondarii. In questi, oltre molti altri avanzi de due regni organizzati, un poco meno dissomiglianti dai viventi di oggidi, abbondano singolarmente i veri rettili di ogni forma, dimensione e struttura, ond'è che il periodo secondario è talvolta chiamato, come altrove abbiamo indicato, il periodo de' rettili. Copiosi sono in questo periodo gli avanzi di animali raggiati articolati, molluschi conchigliferi e pesci, o sieno specie ora per la prima volta comparse, o discendenti da quelli che si osservano negli strati sottonosti, ma i rettili sembrano aver regnato in questo periodo, e per la vasta mole, e per la singolarità delle forme, Altrove abbiamo accennati di volo 1 gli ittiosauri ed i plesiosauri di vita totalmente acquatica, perchè non forniti di piedi atti a camminare, come i coccodrilli, ma conformati a foggia di remi acconci solamente a nuotare, come le testuggini di mare. Gli ittiosauri congiungevano ai caratteri essenziali de' rettili qualche carattere de' pesci ed altri de' cetacei. I plesiosauri ergevano forse dalla superficie delle acque il collo somigliante a un lungo serpente, a far preda degli abitatori dell'aria: sembra che alcuni di questi antichi rettili si avvicinassero per l'organizzazione al tipo de mammiferi attuali più che niun rettile vivente. Abbiamo ancora accennato i pterodattili, i quali sembra che volassero coll'aiuto d'una membrana, come fanno i pipistrelli, e i quali sono, come quegli altri, scomparsi dal nostro globo.

<sup>1</sup> Fossili de terreni secondarii.

Non mancano in quegli antichi periodi i cheloniani ed i batraciani, ossia gli esseri rappresentati oggidi dalle testuggini e dalle rane.

La creazione de' rettili acquatici precedette quella de' rettili terrestir; questi comparvero nella sesta giornata o nel sesto periodo, nel quale il Creatore di l' essere agli abitatori delle terre aride, e scoperte. Gli ofidiani o serpenti, che la più parte vivono nelle terre asciutte e sono essenzialmente animali terrrestiri, non hanno lasciato le loro spogtie se non nel terreni terizari.

Abbiamo poco addietro avvertito che gli Ebrei numeravano fra i rettili eziandio i minori mammiferi, che poco s'innalzano dalla terra, onde per la brevità delle gambe paiono strisciare sopra essa. Può cerearsi se il sacro Scrittore abbia compresi fra i rettili, de quali in questa quinta giornata ci narra la creazione, alcuni almeno di questi minori mammiferi, oltre i veri rettili ed i pesci. Alquanti anni addietro era dottrina ricevuta fra i paleontologi, non trovarsi avanzi de mammiferi prima de terreni terziarii. Ma conviene guardarsi dalle generalizzazioni premature, appoggiate senza più a fatti negativi. Si sono trovate ne' terreni secondarii, in uno de membri inferiori dell'oolite, negli scisti di Stonesfield (nell'Oxfordshire, Inghilterra) le mascellette già ricordate 1 di due specie almeno di piccoli mammiferi non maggiori della talpa. Questi fossili sono il monumento più antico conosciuto del tino de mammiferi, cioè della classe superiore del regno animale. Questi fossili si son riferiti ai didelfi, i quali sono veramente mammiferi, ma si vuole che in questa classe costituiscano l'ultimo grado, e il loro cervello sia di forma assai semplice, ed è manifesto che sono vivipari assai imperfetti. Non è improbabile che il Creatore in questo periodo di tempo abbia voluto che venissero a luce unitamente a tanti rettili e pesci, alcune specie di quest'ordine, forse acquatiche o anfibie, e preludessero alla gran creazione della classe de mammiferi serbata alla sesta giornata.

1 Famili dei terreni secondarii

- La S. Scrittura, almeno secondo le tradazioni più ricevute, rammenta in quesdo luogo primamento i grandi ceti (cete grandia); ma i naturalisti osservatori de l'erreni paleconici e secondarii non favellano molto de cetacci, o sembrano riguardarii sola tanto como i maggiori abilatori de moderni mari. Abbiamo già osservato che la voce originale può applicarsi così ai veri cetacci, come agli ainalia, che nelle reusole e da sembrano averii rappresentati, essendo stati i più grandii, i più forti, i più fornishabiti balitatori delle acque, vale a dire vasti e possenti pesci e ret-tilli, i quali tanti monumenti hamon basciato della loro indubistato avanzo attirbiuto da un rettile giantesco 1, potreba coversi invece a qualche cetacco, riportando a questo proposito una osservazione dell' (owen 5.
- . Il Genesi pone la prima appartiziono degli animali alati in questa quinta giamata, benché facia di cesi muzinos dopo gli abitatori delle acque. Dico degli animali alati, percecché il vocabolo, il quale gli accenna è collettivo, ed abbraocia in generale i volanti tutti og ji aligeri ?. Ora abali non sono solamente gli uccelli cossia i bipedi, piumati, ovipari, a sangue cado: ma ancora non pochi maili di altre classis. I atti sono noi gli innumerabili insetti alati e volanti, almeno nell' ultimo e perfetto loro sisto. Vi sono, o fismo i rettili alati, deviali pocarati abbiamo fatto paraba. Ci sono (a tacere dei pesci volanti) ancora de'mammiferi alati, come i pipiettelli e i vampiri.

Gli animali alati di questa giornata o periodo poterono-essere primamente i pterodattili, i quali, per la forma del collo e della testa alquanto si avvicinano a'veri uccelli, come pure per le ossee fornite, come quelle degli uccelli, di cellette aersi. Altri aligeri e volanti erano g'insetti, farafle, esarabei, e forse assai altri, par-

<sup>1</sup> Fossili del periodo terziario.

<sup>2</sup> Queste osservazioni sono microscopiche, quali non si aspetterebbero trattandosi di cetacei. Tuttavia non sono punto dispregevoli.

<sup>3</sup> Vedi C. VII, v. 14.

ficolarmente quel che possiamo chiamare semiarquatici es. gr. le iliancette (fibellulus). Nè peraltro debbono escludersi gli uccelli propriamente detti i quali sono aucora in questa quinta giornata o periodo rappresentati da alquante specie, forse principalmente dalle acquatiche. Se assi scarseggiano in questa periodo, ciò non dee dar maraviglia, mentre ancora scarseggiano nei terreni più recenti. La facoli di volare e il poo pesa specifico dei oro cadaveri sottraggono facilmente questi volatili alla fossilizzazione. Non è peraltro impossibile, nè contrario ai fatti e alle analogie, che la più parte delle specie di questa classe, di pinnati a sangue caldo, ed in particolare i più comuni, ei più conosciuti oggidi, venissero all' esistenza soltano nell' ultima o essta giornata, insieme colla classe de manniferi ed immediatamente precedessero la creazione della specie umana.

A dir vero, non è rigorosamente dimostrata la non-esistenza. dei mammiferi, o piuttosto de' viventi vivipari, nel periodo, di cui abbiamo parlato. Può rendersi evidente l'esistenza di una certa specie o famiglia o classe di animali, per il periodo in cui si deponevano per esempio i terreni secondarii, mostrandone in quei terreni le spoglie : ma non può egualmente rendersene evidente la non-esistenza in quel periodo, coll'argomento negativo di non essersene rinvenuti gli avanzi in quei depositi. E veramente tutt'altro che dimostrativo ragionamento sarebbe quello di chi così discorresse. La tale specie (animale o vegetabile) mai non si è rinvenuta fra i fossili di un dato periodo: dunque essa specie era allora di già perita, o non era per anco venuta all'esistenza. Una nuova scoperta potrebbe domani recare a niente quel ragionamento. Ma però, allorchè trattasi di una intiera classe e cospicua per molte specie di vasta mole, come quella de mammiferi, di cui tanti avanzi rinveniamo ne terreni terziarii, se niun vestigio di sua antica esistenza dono tante indagini ritroviamo (salvo quegli ossicini di imperfetti vivinari, di cui abbiamo parlato) ne' terreni secondarii non che negli inferiori, è più che lecito il sospettare che questa prima e più perfetta classe del regno animale fosse tuttora racchiusa ne decreti del suo Fatore 1. Quantumque la cosa non sia assolutamente ripuguante, è assai malagevole persuadersi che, mentre lanti piccoli animali (e non pochi microscopici) hanno evidentemente lasciato negli indicati terreni le loro spoglie facilissino meno e sistenti in que 'periodi, niun vestigio ne abbiano laciato per arguirne tal loro esistenza; per es. i generi bue, rinocevonte, ipopopatamo ed defante, come nemmeno i grandi animali ritrovati nel muovo mondo, ma nel terreni posteriori, il megalerio, il il mezdonice, e di gram nastodonte dell'Ohio.

#### 8. IX.

## Giornata sesta.

# PARTE PRIMA

Due e ben distinte sono le operazioni di questa sesta giornata dell'esamerone mossico. La creazione, della classe quasi intera dei mammileri, e degli altri animali terrestri non ancora venuti a luce, e così il compinento del regno animale; e quidali a creazione della creatura fatta ali immagine del Creatore, del dominatore del bruti, e così del rezno sociale.

Cominciamo dalla prima. Ecco il testo letteralmente tradotto. V. 24. « E disse Iddio. Produca la terra animali viventi, secondo

I Legaimo, è vero, che lédio creò in quota giornata essee solatific. Na noto che lu voci essee, secui, surierui, piu volte en di Gessie cas-gil altri llari Serri non sono da intendersà rigore, ma significano molti. Se vegguo gli interpreti, per es. li Nicola Izz. 32 del Gen. 7. 2, p. 833. Sur Tomasso lodia la giossa di Bedi, nove si nega, che ligie ci herbe disteta ciai cuasilea estamiliabra in chem, and quibrofane. No force intendente del control successiva del control vedente excelli proprimente della construira del control successiva del control del

la loro spocie, giumento (animale domestico o erbivoro) a retilie (terrestre) e fiera (bestias) della terra secondo la loro specie. E cosi fu. V. 28. E fece iddio la fiera della terra secondo sua specie ed il giumento secondo sua specie ed ogni retilie della terra secondo sua specie. E vide Iddio esser buono:

È superfuo ripetere, che dalle parole: Produca la terra, assurdamente si dedurrebbe, aver la terra naturalmente prodotti questi animali, de quali immoditamente si legge che Iddo fi formò. La terra produca qui dee intendersi senza più, che questi animali ascessero dalla terra, la quale somministrò la materia dei loro corpi.

I rettili reptilia, qui rammentati, indicano senza fallo i rettili terrestri o certamente tutti gli animali denominati rettili nelle versioni della S. Scrittura e non compresi nella creazione della giornata preceduta.

רחמה (Behema). Questo vocabolo talora suona in genere quadrupede terrestre: altre volte indica ogni quadrupede terrestre di giusta mole; ma allorchè ha per riscontro il nome היה (chaia), e ad esso si oppone, come è qui, allora s'interpreta quadrupede domestico, o, come dicono i traduttori, inmentum, e chaia fiera o animale selvaggio. Ad altri più aggrada intendere per la prima voce animale erbivoro e fitofago, e per la seconda fiera carnivora o sanguinaria. S. Tommaso scrive: Per bestias intelligi animalia. saeva, ul ursi el leones, non così i mansueti, quae homini serviunt qualitercumque, e nepopre altri animali mansueti e timidi, ut cervi et capreae 1. E invero questa distinzione è fondata in natura, e congiunta con tutta l'organizzazione degli animali, mentre quella di domestici e selvaggi è in gran parte piuttosto accidentale. Parecchi animali, quantunque per natura addomesticabili, non sono veramente domestici, se non per l'industria dell'uomo. Si può pensare che le specie africane del genere equas sarebbero domestiche ed utili, quasi quanto i nostri cavalli e i nostri asini, se gli uomini si fosser dati pensiero di renderle tali. L'elefante

1 Summa Th. P. I. qu. LXXII. art. 2.

d'Africa si vuole una specie distintà da quello dell' Asia: pure è critòlitàc, che ancor quello potròbbe rendersi tulle e fino ad un certo segno domestico (pare che lo fosse al tempo degli antichi Cartaginesi) si l'industria de moderni Africani avvesso a ciò posto cura. Per contrario il più fido compagno dell' unono lo ogni stato e in ogni clima, il più fido compagno dell' unono lo negosi stato e in ogni clima, il più fido il principi delle fiere; e di atto, lasciato in sua balia, almono dopo qualche generazione, riprende la natura ferina, e si mostra quali e per natura, congenere al lupo. Aggiungo che, se le specio de quadrupedi voglion dividersi in due mante dell'anche delle mostre e service l'o caspro ci de servi dell' Asia non differiscono specificamente da quegli animali, che vediamo non solamente servi dell'uomon, ma schiavi discrezzii del avviliti.

In questa sesta giornata o periodo ebbe il suo compimento il regno animale, e possiamo credere, che in tal periode tutto il nostro globo acquistasse uno stato assai analogo al presente, ancorain ciò che riguarda il regno vegetabile e la distinzione delle terre asciutte e delle acque. Così i geologi osservano che nei terreniterziarii non mancano i rettili terrestri; cominciano ad abbondare, come i vegetabili più complicati, cioè i dicotiledoni angiospermi così le spoglie de' mammiferi ; ad essere meno rare quelle degli uccelli propriamente detti; a scarseggiare, per poi perdersi affatto, molte specie animali frequenti ne terreni secondarii (es. gr. le famiglie degli ammoniti e dei belemniti); cominciano ad apparire gli avanzi di quadrumani, nè solamente nell'Indie, ma eziandio in Grecia, in Francia e in Inghilterra; e finalmente nella continuazione di questo, o, se così vogliamo appellarlo, nel periodo postpliocenico o quaternario, veggonsi per la prima volta comparire vestigi dell' uomo o delle opere umane. All'entrare del periodo terziario sembra avvenuta la distruzione di molte specie vissute ne' precedenti periodi, quasi a dar luogo alle nuove più somiglianti a quelle di oggidi: distruzione forse occasionala principalmente da qualche cangiamento de mezzi ambienti o di altra condizione di esistenza. L'uniformità degli esseri organizzati formava come un carattere de più antichi periodi, e a quelli sembra che convenissero egualmente, o a un dipresso, tutte le latitudini: in questo si manifesta l'effetto della latitudine differente.

Da tutoció sembra non irragionevolmente dedursi, che il periodo geologico de terreni teriarii risponde a un dipresso al sessio de giorni mossici, e che le osservazioni fatte in quelli possono quasi servire di un commentario fisico a ciò che di questa sesta giornata ci ha lasciato scritto il sacro Crosista. Nel peraltro saremo pagli di accennare alcuna cosa intorno alla più elevata classe degli animali, qui principalmente da esso indicata, e ciò assai prevenente, acche er no uriotetre e cose niù addierro I tocacio.

In questo periodo si doposero de terreni, ne quali si nivençono talora, con numerosi ossami di animali di generi tuttora esistenti, anorca le spoglio di altri generi che si credoso perduti. Tali sono in particolare i generi fatti conoscere per la prima volta da celebre G. Cavier, da hi a popellati uno padestrorio e i 'altro anaplaterio: non si erano mai riavenuti ne terreni più antichi. Esistevano più specie di ambedue questi generi: niuna se ne conoste ora o è rammentata dagli Scriltori. Più apecie si contano del genere autracoterio, i cui avanzi si sono scoperti in questo terreno.

Forse contemporaneo a queste specie viveva il gran dinoterio (dinotherium gigonteum) il quale poteva quasi dirsi un elefante acquatico: sembra che abbia esistito qualche altra specie di questo genere, il quale ora si reputa, come i precedenti, affatto perduto.

Como nell'antico, così nel nuovo mondo, si rinvengono avanzi di grandi mammiferi, non osservati ne periodi preceduti. Il maggiore è il megaterio, del quale uno scheletro quasi intiero si conserva in Madrid: si reputa appartenesse alla famiglia de' tardigradi, tuttora esistente nell' America meridionale. Un altro tardigrado minore, percèh non maggiore di un bue, in scoente nella

<sup>1</sup> Fossili del periodo terziario.

Virginia, e denominato megalonice: una specie distinta congenere reputano alcuni quella rinvenuta nella Georgia.

Comune al nuovo ed all'antico continente (forse ancora all'Australia, che sembra abbondante soltanto di quadrupedi marsupiali) era il genere (o settogenere) mastodonte, la cui specie più grando 1 trovasi per altro nell'America settentrionale.

Dai mastodouti, animali proboscidei, è futile il passaggio agli clefanti, rappresentanti superstiti di quella, famiglia. I fossiti di questa specie sono copiosi: rinvengonsi non di rado in climi assai diversi da quelli al presente abitati dai loro simili (lo stesso è da dire degli altri grandi pachidermi, rinoceronti di loppostami): non tutti peraltro concedono che quelli appartengano alle specie ora viventi. Generalmento questi fossii sembrano trasportati dail'a cqua: ma è soggetta a troppo grandi difficoltà la opinione, che che acque gli abbiano tutti trasportati dale loro patrie attuali ai longhi ove si trovano sepoliti: nè è ciò necessario, potendo spirgarsi il fenomeno per un cangiamento di clima, o auche senza questo possono esserci stato cirostanzo, che permettessero il vivere a questi animali, ove più non sono, nè sembra verisimile che a di nostri possano vivere.

> Che qui già forse italici elefanti Pascea la piaggia; e Roma ancor non era, Ne lidi a lidi avea imprecata ed armi Contrarie ad armi la deserta Dido 2.

Nè solamente in Italia, ma si trovano pure vestigii di elefante nella Germania e nell'Inghilterra, e (cosa più mirabile!) più copiosi o certamente meglio conservati nella Siberia e nel lidi del mar gelato. Nè perciò è necessario immaginare fra quei gibacieterni il clima oggidi regnante fra i tropici. La provvidenza non

<sup>1</sup> Mastodon giganteum.

<sup>2</sup> Mascheroni, Inrito a Lesbia. Columella, assai posteriore a Didone e a Romolo, lasciò scritto. « Inter moenia nostra natos advertimus elephantes. » De re rustica. III. 8.

indarno aveva provveduti quegli elefanti (e i rinoceronti) di buono pelliceo, negate al'oro confratelli viventi fra i tropici 1. Il maggior numero degli elefanti fossili può probabilmento riferirsi alla specio vivento nell' Indio Orientali. Non mancano peraltro argomenti per crederno alcuni di specio diversa e perduta.

Lo stesso può dirsi dell'ippopotamo, il quale sembra che un tempo vivesse ancora in Italia ed in Inghilterra: ora è rilegato nell' Africa. Una specio fossile de' monti Sotto-Imalaia (*Hippopo*tamus Silaviamus) credesi estinta.

Dus specie di riocceroni abbondano in istato fessile nella Rusia Asialca e in Germania, e non maneno in Italia, nominatamente in Toscana. Ambedue sono bicorni, come le specie viventi la Africa e nel Sumatra. Gli antichi Romani videro questi rinocrenti bicorni. I moderni naturalisti non hanno se non assai tardi riconsociula la lore osistenza, malgrado l'affermazione del poeta Marzialci, il quale, como pare, il aveva veduti mell'amiteatro romano 2, e qualche moneta dell'imperator Domiziano, che li rappresenta.

Lung, cosa e poco utile sarebbe il rammentare, non dico tutti i mammiferi, che in questo periodo vennero alla lace, na quelli i mammiferi, che in questo periodo vennero alla lace, na quelli solatori o quali hanno lusciali vestigii della lero esistema ne l'erroni terziarii o seguenti: i quali sono certamente il minor numero fra i mammiferi, che allora popolareno la terra. Basta in genera ever accennato, che in questo periodo, come tutto l'odierno rea venti questa più abbondante di specie, che non eggidi. Si fa il condo che la classes debi mammiferi fioriva composizio e condo che la classe abbia perdute almeno 200 specie: ora ne contiene circa 600. Abbiamo delto 3, che sei specie del genere zue conoscenso sidantio in fastio Sossile, oftre il ciadibile tuttora raze conoscenso sidantio in fastio Sossile, oftre il ciadibile tuttora

<sup>1</sup> V. negli atti dell'Accademia di Pietroburgo Trasses: De skeleto Mammouteo S birico ad maris glacialis littora effosso; e Pallas: De reliquiis animalium exoticorum per Asiam borealem repertis.

<sup>2</sup> Namque gravem gemino cornu sic extulit urmm, Iactat ut impositas taurus in astra pilas. Epigr. 22: parla di un rinoceronte.

<sup>3</sup> Paragr. sopraccitato.

vivente el Il nat Jarvatas, che truvasi fossile in Francia ed in Germania e vivente in Africa e nel Madagascar, e qualche cosa abbiana Acceta da qualche altro genere, eziandio di quadrugedi carnivori: es. gr. del genere [piis, urras, tenn oltre il lapo, le velpe, lo sricard (cami auras) ecc. Questi sembrano appartenere piattosto all'ultima o più recente parte di questo periodo, e sono abbondania nelle grotte ossièren, le quali generalmente is reputano posteriori ai depositi di sedimento. Invero non sembra che dovessero tali animali venire all'esistenza o almeno adquando in fondersi, innanzieth fossero abbastanza crescitui di numero e moltiplicati gli altri animali erbivori e pacifici, la distruzione de quali sarebbe stala la conseguenza della dora associazione, specialmente se non érano a que 'tempi asciutti vasti continenti, ma sollanto isole niccolo e modicar.

Possiamo finiria coi bruti e finalmente assistere alla creazione della specie, che presenterà l'immagine del suo Autore, ed a cui soggetterà il Creatore

> Quanto respira in aria e quanto in terra E quanto guizza negli acquosi regni 1.

La scope di questo scritto non m'impone di trattenermi più a lungo interno al regno animale, di cui codi brovemente faveltasi nel Genesi. Non è mbo scope dare un catalogo di tutti gli animali fossili, e meno un trattato di zoologia; e nepure il mostrare come gli animali ci discoperano il Pattore, como sieno a stupore provveduti di vitto proporzionato, di istrumenti a procacciarlo ed a disperito, quando varii el acconosi esteno gli stintti, quando essi mira-bilmente addottrinati a combuttere ed a curarsi, quanto mirabili nedia prospazzione, nella formaziono dei ridi, nell'allevare I loro parti e nell'amore che ad essi portano. Tutto ciò ne fa toccare con mano la potenza, la sapienza e la bontà del Creatore; ed è stato dottamente essesto de amolti illustri strittori, e l'argomeno non che

<sup>1</sup> Mascheroni, Inrito a Lesbia.

punto perdere della sua forza, si fa sempre più robusto e vigoroso per l'aumento delle cognizioni naturali. Una solamente fra le testimonianze, che quegli scrittori de'tempi andati facevano rendere a Dio dai bruti, sembra aver fallato: era ad essi maraviglia grande, e non irragionevole, che in tanti secoli, da che i bruti apparvero nel nostro globo, non siasi di loro perduta pure una specie, comechè molte di queste sieno perseguitate con tante insidie dagli nomini e con tanta forza dalle fiere niù vigorose e meglio armate. Questa generalizzazione era al quanto precipitata. compatibile peraltro per la mancanza di accurate osservazioni intorno ai fossili, e dall'altro lato per la ovvia osservazione della permanenza di certe specie imbelli, innocenti e di continuo perseguitate, come i lenri, cui la provvidenza ha accordato, per salvezza degl'individui, velocità proporzionata alla timidità, e per la conservazione della specie, una fecondità prodigiosa, come pure ai congeneri conigli. Se i moderni scienziati non c'invitano ad ammirare la pretesa immortalità di tutte le specie animali. In compenso ne mostrano che le specie perdute non erano già abbozzi di una sognata natura, incapace di opere di lunga durata. ma solamente di poco felici tentativi, la quale provando e riprovando si disponeva a produrre opere più durevoli : ma erapo, non meno di quelli di oggidì, produzioni del sommo Artefice, alla cui Potenza, Sapienza e Bontà rendono luminosa testimonianza la loro struttura e organizzazione 1.

Ma troppo meglio tal Potenza, tal Sapienza e tal Bontà risplendono nell'ultima e più perfetta opera della creazione, nel compi-

Il Becutson Geology and Mineralogy considered with reference to assist ard Taesleys, Nello Perfodion service « Girmanerallà surand organici, acoperti dalle ricerche geologighe dimostrano l'escretito d'una stupendo institulgiana po tentaz giu natichi estre organizzati, diversa assai spesso dagli odderal, sono peralter riuntili in classi, in ortilia, in famiglie, nando-na o quelle degli animale a piante d'oggidi, e non solo somministrano un argonnesto di storrilmaria forza contro l'ateismo e 1 politicismo, mu argonnesto di storrilmaria forza contro l'ateismo e 1 politicismo, mu cardinoli una catena di prove, equivibate a una dimostrazione, della continua esistenza, e di parcechi de principali attributi dell' unico vivenie e vera life.

mento del gran lavoro del supremo Artista, in quello che suole appellarsi il piccolo mondo, e di cui un valentumo scriveva, che 1: natio il contrario: anzi egli è il mondo grande nel mondo piccolo: mentre quanto il resto delle creature supera Lumon del la custità della mole, tanto il sumo superni il resto delle creature nel valore della sostanza. E prescindondo citandio dalla principa parte dell' unono, che è senza dubibo l'amina raspinoreole, immogine con espressa della Dirimità, e limitandoci al corpo, si socogo evidentemente il Nume provedio, perspicaca, tutentissimo, di cui miransi stampate troppo sensibilmente le maestrie su qualunque minimo ordigno del corpo unano.

## PARTE SECONDA

Veniamo alla seconda, ma principale operazione della sesta giornata mosaica, e cominciamo qui ancora dalla traduzione letterale del sacro testo. Ecco gli ultimi versi del C. 1 del Genesi.

- V. 26. « E disse Iddio: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo. La nostra somiglianza <sup>2</sup>, e domini sopra i pesci del mare e sul volatile del cielo e sopra il quadrupede terrestre <sup>3</sup>, e sopra tutta la terra e sopra ogni rettile strisciante sopra la terra.
- 27. « E creò Iddio l'uomo ad immagine sua : ad immagine di Dio lo creò : lo creò maschio e femmina. »
- 28. « E benedisseli Iddio e disse loro Iddio : Siate 4 fecondi e moltiplicatevi ed empite la terra ed assoggetlatela e signoreggiale sopra i pesci del mare e sul volatile del cielo e sopra ogni bestia moventesi sulla terra 5. »
  - 1 Segnent, Incredulo senza scusa P. I, C. XV, 1.
  - 2 Cioè, come ha la Volgata: A nostra immagine e somiglializa
  - 3 Et bestife Vulg.
  - 4 Crescite et multiplicamini, etc. Vulgat.
- 5 Ovvero: camminante o strisciante sulla terra: quae morentur super terran. Vulgat. Invero pare che qui comprendansi tutti i bruti, i quali muovonsi sulla terra, o sia camminando o strisciando, e che tutti si assoggettino all' uomo, non meno de guizzanti e de volatili.

29. «É disse Iddio: Ecco ho dato a voi ogni erba producente seme, che (è) sulla superficie di tutta la terra ed ogni albero, in cui (è) frutto dell'albero conteinente seme: a voi sarà per cibi; » 30. «E ad ogni bestia della terra e ad ogni volstite de'ciali

30. « E ad ogni bestia della terra e ad ogni volatile de cieli, e ad ogni strisciante sulla terra in cui (è) anima vivente, ogni verde per cibo: E così fu. »

31. « E vide Iddio tuttoció che avea fatto, ed ecco (era) assai buono. E fu sera e fu mattino giorno sesto. »

E qui teranina il Capo I. I tre primi versetti del II sono come un compinento del 1º a accennano qualche cosa intorno alla giornata VII. Nel quarto versetto comincia un neovo racconto dell'origine delle cose, nel quale, scopo precipuo e quasi unico del sacro Scrittore è narrare i primordii del genere unano. Ecco in qual guisa ivi si narra di bel nuovo la creazione dell' uomo.

C. II, v. 7. « E formò il Signore Iddio l'uomo (della) polvere della terra 1, e spirò nella faccia di lui soffio di vita, e fu <sup>2</sup> l'uomo anima vivente <sup>3</sup>. »

La creazione dell' uomo è descritta in parte con frasi simili a quelle adoperate a proposito de bruti, in parte coa molto dissimili. Qui, come là, si fa mentone di anima vivente, ma ognuno si avvede che quest' anima vivente è seziza comparazione superiore a quelle. Anche qui la benedizione divina dona la focondità: ma qui la fecondità e il procrearsi della prole è ordinato a fine inmensamente più nobile che non è nei bruti 4. Al contrario qui non si trava menziano di generi e di seccie, coiche nel esperse unano si trava menziano di generi di Succie, coiche nel genere unano

<sup>1</sup> De limo terrae. Vulgat.

<sup>2</sup> Et factus est. Vulgat.

<sup>3</sup> Il primo uomo Adamo fu fatto in anima rivente. S. Paolo 1 Epist. ai Corintil, Cap. XV, 45.

A Benedictio Del dat virtutum multiplicandi per generationen. Et ideo quod pattim ent in achuse et plecheu, non ful necessium verpeti in terrevisi animotibus, end interessium verpeti in terrevisi animotibus, end intelligitur. In homisibus autem iteratur benedicito; qui in eine et quesdan specialis multiplicationis ratio resporte complementum umarerum electorum, et ne quisquam diceret, in afficio giguranti filio sultum escar mecratum. Si Tuou, Numari Ta, P. L. nu. LXXVIII.

non è più d'una specie troppo diversa da ogni altra e ad ogni altra superiore; nè si comanda alla terra (produca la terra v. 2f) e e alle acque (producano le acque v. 20) dacchè troppo importava, che non si confondesse la cagion prima ed efficiente colla cagion materiale 1.

Ma comparismo la formola, da cui chiamate all' esistenza ustirono da principle alla toce le varie funified del bruti, con quella, in cui viril comparve la prima volta l'essere privilegiato. Per le altre creature, la formola fiu un semplice comando, e in apparenza indirizzato alla materia insensibile. Ma la Bonal, che creò tutte le cose, in modo assati differente ci presenta le sue operazioni. Cam quoque Bonilas, seriesa l'ertalitano, el quiden praestomior, operata est, mon imperials cerbo, sed familiars imanu, etiam verto blandente presensios : « Faciarus hominem ad maginem et similibulmem nostrom.» Bonitas dixit! Bonitas fiuril hominem de limo 9. Similmente Producsio (in Apotheori):

1 Diversus gradus vitae, qui in diversis viventibus invenitur, ex modo loquendi Scripturae colligi potest. Plantae exim habent imperfectissimam nitam et occultam, unde in earum productione vulla mentio fit de vita; sed solum de generatione ; quia secundum hanc solam invenitur actus vitae in eis. Nutritiva enim et augmentativa generativae deserviunt. Inter animalia vero perfectiora sunt, communiter loquendo, terrestria avibus et piscibus, propter distinctionem membrorum et perfectionem generationis . . . ideo pisces vocat non animam viventem sed reptile animae viventis : sed terrena animalia vocat animam viventem propter perfectionem vitae in eix: ac si visces sint corpora habentia aliquid animae, terrestria vero animalia propter perfectionem vitae sint quasi animae, dominantes corporibus, Perfectissimus autem gradus vitae est in homine; et ideo vitam hominis non dicit produci a terra, vel aqua, sicut caeterorum animalium, sed a Deo .... Ad tertium dicendum, quod in aliis animalibus et plantis mentiones fecit de genere et specie, ut designaret generationem similem ex similibus. In homine autem non fuit necessarium ut hoc diceretur; quia quod praemissum fuit de allis, etiam de homine intelligi potest. Vel quia animalia et plantae producuntur secundum genus et speciem suam, quasi longe a similitudine divina remota: homo autem dicitur formatus ad imaginem et similitudinem Dei. Id. Ibid.

2 Contra Marcionem, c. 4.

Iusseral ut lux
Confieret; facta est, ut iusseral: omnia iussu
Imperitante novas traxerunt edita formas.
Solus homo eneruit Domini formabile dextra
Os capere: et flabro Deitalis fionina nasci.

Fu osservalo exiandio dai Gentili che l'uomo contiene in qualche modo l'immagine di Dio, come da Platone I e da Eurisauro Pilagorico nel libro che scrisse Della Fortuna. Ezemplumque Dei quisque est in imagine pareu, scrive Manilio 2. Oxidio autora c'insegua che l'uomo è stato formatio ni effigiem ondernatus cuncia Bezorus 3. Ma Oxidio sembrò vedere nel corpo umano questa efficie degli Dei, piercòche così prosegue :

> Pronaque cum spectent animalia caetera terram Os homini sublime dedit, caelum que tueri fussit et erectos ad sidera tollere vultus. Sic modo quae fuerat rudis et sine imagine tellus fuduit innotas hominum concersa fouras.

Il corpo dell'uomo eretto e non curvato al suolo, come quello dei bruti, è stato molto avvertito dagli scrittori profani e dai Padri della Chiesa.

> Nonne vides, hominum ut celsos ad sidera vultus Sustulerit Deus, ac sublimia finzerit ora?

Così Silio Italico (XV, 84). E più recentemente il Tasso :

T' alzò natura inver il Ciel la fronte, E ti diè spirti generosi ed alti, Perchè in su miri, e con illustri e conte Opre te stesso al sommo pregio esalti 4.

<sup>1</sup> Republ. VI. 2 Astronom, L. VI.

<sup>3</sup> Metamor. I, v. 83.

<sup>4</sup> Gerusalemme, XVII.

Udiamo ancora Seneca: Nec erexit tantummodo hominem: sed etiam ad contemplationem factum, ut ab ortu sidera in occasum labentia prosequi posset, et vultum suum circumferre cum toto sublime fuit illi canut 1. Potrei aggiungere i luoghi di Aristote. le 2, di S. Gregorio Nisseno 3 o di altri: ma per non diffondermi senza necessità, sarò contento di fare udire S. Agostino, Corpus hominis, quia solum inter animalium terrenorum corpora non pronum in alcum prostratum est, cum sit visibile et ad intuendum caelum erectum, auod est principium visibilium auamauam non sua sed animae praesentia vivere coanoscatur', tamen non modo quia est sed etiam quia tale est, ut ad contemplandum caelum sit aptius, magis in hoc ad imaginem et similitudinem Dei, quam caetera corpora animalium, factum iure videri potest 4. Benchè qui concede Agostino, il corpo (animato) dell'uomo essere in qualche modo fatto a somiglianza di Dio, tuttavia altrove 5 rigetta al tutto la material somiglianza del corpo umano col Creatore, come ridicola ed empia finzione (ridiculum, imo impium) e cogli altri Padri della Chiesa insegna, la somiglianza divina, alla quale dicesi fatto l'uomo, non consistere propriamente nel corpo, ma sibliene nell' uomo interiore 6. Ciò è indubitato, ma vero è ancora che la statura eretta dell'uomo e la fronte, che guarda il cielo e al cielo tende, indicano reggitore del corpo umano lo spirito. di origine celeste e a Dio somigliante, capace dell' eternità e del consorzio della Divinità, il quale principalmente alle cose divine ed immortali dovrebbe volgere il pensiero e le brame.

Le frasi ancora: Faciamus hominem, e poco appresso: Faciamus ei adiutorium simile sibi, sono qui singolari e degne di pon-

<sup>1</sup> De otio sapient, 22. 2 De part, animal, L. VI. c. 10.

<sup>3</sup> De hom, opificio, c. 8. 4 In L. 83, Ougest, 9, 51,

<sup>5</sup> De Gen. contra Manich. c. 17.

<sup>6</sup> Hoc excellit in homine, onia Deux ad imaginem mam hominem (ecit.) propter hoc quod dedit ei mentem intellectualem, qua praestat pecoribus. Avg. De Gen, ad lit, VI, c. 12.

derazione. Delle altre creature, osservò il Nisseno, si accenna la creazione, proceduta senza più dall'onnipossente comando: la formazione soltanto dell'uomo è preceduta da una manifestata risoluzione e l'Artefice sommo quasi disegna ciò che è sul nunto di eseguire 1. I Padri e i Teologi assai comunemente veggono qui indicato il mistero della Santissima Trinità, o almeno la pluralità delle divine Persone. Non favella Iddio agli angeli, quasi ad eguali, commettendo ad essi la formazione del corpo umano, serbando a sè quella dell'anima, come pensò il platonico Israelita Filone ed altri Giudei : dottrina riprovata da' Santi Padri, nominatamente dai santi Basilio, Crisostomo, Cirillo 2, Agostino 3 e Tommaso 4. Insegnano questi : che hoc dicitur ad signandam pluralitatem Divingrum personarum augrum imago expressius invenitur in homine, come parla l'Aquinate; e che Iddio Padre favella al suo Divino Figliuolo e allo Spirito Santo. Invero, se parlasse a creature, non sembra che direbbe ad imaginem et similitudinem nostram. Nella Enist. di S. Barnaba leggiamo: Ad hoc Dominus sustinuit pati pro anima nostra, cui dizit ante constitutionem mundi (Pater): Faciamus hominem. Anzi il Concilio di Sirmio 5 disse anatema a coloro, che altrimenti spiegano questo luogo 6. Scrisse S. Ireneo che l'uomo per manus eius plasmatus est : hoc est per Filium et Spiritum Sanctum quibus dixit : Faciamus hominem 7.

- 1 GREG. Nuss. De hom. opificio c. 3.
- 2 Contr. Julianum L. 1.
- 3 De Civ. Dei XVI, 8. 4 I P. gu. XCI, art. IV ad 2.
- 5 Apud Bilarium Pictaviensem L. de Synodis.
- 6 Non credo peraltro erroneo, pensare che le Persone Divine, creati gli Angeli, manifestassero i loro pensieri in modo dagli Angeli percettibile, non con voce sensibile, come noi facciamo. V. Petav. De Angelis, L. 1. c. XV, S. 8.
- 7 In Praef. L. IV. L'unione del plurale col singolare, disconveniente in ogni altro caso, sta benissimo, se trattisi della Divina Trinità: questa credesi adombrata nella prima creazione dell'Universo (In principio creatit Elohin (plur.), ma qui è monifesta. Decre sum ima capacem videre.

E creò Iddio l' uomo ad immagine 'sua. Il verbo ביברא ( vaibera) et creavit, e l'immagine divina dicono assai, qui non favellarsi del solo corno, ma eziandio dell'anima spirituale, tratta nel Creatore dal nulla. Il verbo STA si applica alla creazione dell'uomo eziandio nel C. V. 1. 2. nel C. VI. 7 e nel Deuteronomio 1V. 39. Nel C. II niù distintamente si fa motto della creazione delle due parti dell' uomo. Unico è l' uomo. « Formò Iddio l' uomo del limo della terra, e spirò nella faccia di lui soffio di vita, e fu l'uomo anima vivente. » Lo spiracolo o il fiato vitale di Creatore non altro può essere, secondo la vera e comunissima sentenza, se non l'anima spirituale (di cui nel C. I non era futta menzione esplicita), e l'anima razionale e intelligente intendono ancora gli Ebrei 1. Può essere il vocabolo indifferentemente applicabile all'anima o sensitiva o ragionevole informante un corno animale. ma informante il corpo umano è senza dubbio l'anima ragionevole. Due così diverse nature, l'animo ragionevole e la policere o il limo della terra. Iddio le ha mirabilmente (esso solo il noteva) conglutinate e combinate in una sola persona umana.

Com' esser può, quei sa che sì governa 2.

Noi, senza ben comprendere il come, saremo paghi di credere ciò che sentiamo, di adorare e di ammirare.

> O.uomo, o del divin dito immortale Ineffabil lavor, forma e ricetto Di spirto, e polve moribonda e frale 3:

Trinitaten unitatis et unitaten Trinitatis: ideoque pluraliter dicto saciamus bominem, sisquiariter tamen infertur: Et secit Deus hominem, et pluraliter dicto: ad imaginem nostram, singulariter infertur: ad imaginem Dei. Accust. Confess. L. XIII. cap. 22.

 S. Filastraio opinò che questo spiracolo sia lo Spirito S. (De haeret. Haer. 99). S. Acostro (De Civ. XIII, 24) rigetta questa opinione.
 2 Dante Inf. XXVIII.

3 Monti, Bellezza dell' universo.

A questo luogo aveva l'occhio l' Ecclesiastico, allorchè scriveva: Revertatur pulcis in terram unde erat (ecco l'uomo fatto di polvere della terra) et spiritus redeat ad Deum qui dedit illum (ecco lo spiracolo uscito dal labbro dell' Eterno) 1.

Be oncesso, che nel C. I non si è fatta esplicita menzione dell' ranima spirituale: peraltro anche quelle frast, chi beu le pondera, non allro possono significare. « Qui non si ode una sola parola equiveca o materiale. L'uomo è creato a partie: non si nomina qui minas cirente o ciul annime. L'uomo è dichiarza lorgamente o semplicemente immogine di Dio, vale a dire intelligenza, e, qui mò si ferma, perchè tutto la detto. Esso ha esposta: l'assoluta immaterialità dell'animo nel più chiaro modo, e meglio assai che si l'avese quantata direttamente: qualunque voce avesso adoperata, la nuala fede avria detto: che riquifica questo eccelolo? Cone esso dice: che sipplifica recenti? Dieendo che lo fece similo a lui, Mosè dice tutto 2. » Invero può mostrare, come egni creatura, il vestiglo del Creatore, na tropo malo le raspresenterebbe una creatura nè spirituale, nè immortale, nè dotata di libero arbitirio 3.

S' lincode, spero, che mentovando l'immortallià, parlo soltanio di quella dell'amino, immagine dell' eterno ed immortal Creatore, e non di quella dei corpo, premessa al primi parenti, come premio gratuito, ae perseveravano nell' inmoerara, non data come natural condizione alla nostra specie. Pare invero dad divini attributi esigersi per la creatura intelligente, soggetta alla legges morale, la terirbazione dovuta dale sue librero perazioni, ma a ciò non era necessaria l'immortalità del composto: Bastara quella dell'amina, do a frastrerotene. Ogni composto, che ha avuto cominciamento, ha fine. Così ci persando l'analogia, e ciò vediamo in ogni altro grantismo. Ben a ragione ha dumpeta la Chiesa riprovate le se-

<sup>1</sup> I Seleuciani dicevano le anime create dagli Angeli. Avg. De Haeres.

<sup>2</sup> DE MAISTRE Philos. de Bacon. 1. 1, p. 36.

<sup>3</sup> S. Bernardo insegna, in libertate arbitrii ad imaginem ipsius, qui

guenti proposizioni, le quali, benchè sostenute da qualche teologo, erano già disapprovate dal buon senso:

Prop. VI. Baii. Naturali lege constitutum fuit homini, ut si in obedientia perseveraret, ad eam vitam transiret in qua mori non posset.

Prop. LV. Deus non potuisset ab initio talem creare hominem qualis nunc nascitur.

Prop. LXXVIII. Immortalitas primi hominis non erat gratiae beneficium, sed naturalis conditio.

Se l'immortalità del composto umano fosso stata natural conditione dell'umon, onsi vedo hene perchèn ola saria stata di tutto il regno animale. E pure la scienza ne insegna, che un gran numero di animali (zootti, molluschi, artitodali, pesci, rettili ecc.) perirono negli andichi tempi, de ciandio molte specie, certamente non in pena de' loro peccati, e molto fra esse, probabilissimamente prima del peccato dell'umon.

> Per non soffrir alla virtù che vuole Freno a suo prode, quell'uom, che non nacque, Dannando sè, danno tutta sua prole 1.

Tutta sua prole, insegna Danto colla Chiesa cattolica, non già gli altri animali, che non sono sua prole, ne suoi progenitori, benche sieno suoi antenati.

Il linguaggio assai più maestoso, che si pone sulle labbra del Creatore nella formazione dell'uomo, ne indica la accellenza, mentre l'origine dei nostro corpo dal limo ne rammenta la nostra bassezza. Non è spediente che il fango animato dal soffio divino dimentichi e la sua grandezza e la sua bassezza. Inclinato com è a, farsi schiavo di brutali passioni, e ad un tempo a insuperiri dei soi pregi, quasi non fossero doni, o non avesse un padrone, un conservatore, un giudice, gli convien rammentare, che porta in se l'immagine del Re dell' universo, e non obbliaro come il suo

<sup>1</sup> DANTE Par. VII.

corpo ha origine conune cod bruil, è mortale al part di essi e non meno dipendente dal comm Fattore. Nulla più costò a Queste la recrazione dell' sono di quella dell' ultima specie ainnale. Sembra peraltro che qui, puriandosi all' umana, venga Egli rappresentalo come un' artista, i quale più cura pone e più si compine nell'efigiare il proprio ritratto, che non nello stamparo sull'argilla l'impronta del suo piode. La l'egge ( la S. Scrillura ) parla come i figliosi degli unomi, dicono i Rabbini.

Formò il Signore Iddio I uomo poleere della terra. Così il stesto elevo. Ma deo intenderis piotere della Ierra mista con unidità ossia loto o limo, come traduce la volgata: Infalti il verbo propriamento apportine alla figullan, e sono quanto platmorri. Nel libro della Supienza (VII. 1) il primo nomo è appellato prosipiatare e ierrigena, cda Paolo Apostolo (1 Cor. XV, 47) vice delto de terra terrenus. Giobbe dice a Bio: Manus faue fecernat me et planmocervant me totum in circuita. Memento quod 
sical fatum feceria me 1. Nin in ciò Elli una intelorculare lo contraddica, nazi conferma il suo delto: El me sicul et le fecii Deux, 
et de codem kiolo ego quoquo formatus sum 2. Sposso gil antichi, trattando della formaziono dell' uomo, famo parola della mano e delle dittà di Dio. Lo abbiamo veduto in S. Irenco, in Tertulliano ed in Prudencio: altri potrebbero aggiungersi, es. gr.
S. Prospero:

Cumque omnia cerbo Conderet, kunc manibus, quo plus genitoris kaberet, Dignatur formare suis 3.

Queste locuzioni sono figurate, e le abbiamo udite dichiarare chlarissimamente da S. Irenco, nè Mosè le adopera nel racconto della Ereazione. Troppa semplicità sarebbe supporre (anche ri-

<sup>1</sup> Ios. X, 8, 9. Così ancora il Salmo CXVIII, v. 73.

<sup>2</sup> Ios. XXXIII, 6.

<sup>3</sup> Carm. de Prov.

getlando il Dio corporco degli antropomorfiti) che Iddio, per formar l'uomo, assumesse a breve tempo un corpo alego o fantastico, e con le fantastiche mani prendesse alquanto di unida argilla, e la foggiasse in figura d'uomo, e poi colle labbra fantastiche gli soffiasse in viso, e così formasse un'immagime, non già dell' eterno Creatore, ma di questo essere fantastico, il quale fatto ad immagine e somiglianza dell'uomo, era quanto prima per dissiparsi nell'aria.

In questa ipotesi l'uomo potrebbe dirsi meno stabilmente formato degli altri aimali, o almeno avere un tipo senza comparrazione men nobile. Perocchè, laddove i bruti sono formati secodo il tipo o l'idea, la quale era ab eterno nella mente del Creatore, l'uomo invece avrebbe per prototipo un fantasma corporce, del quale non è più facile indovinari la materia che lo scopo.

È peraltro lodevole il pensiero di Teodoreto 1. Afferma che iddio Padre prevedendo che il suo divin Figlio avrebbe assunta la natura e la sostanza dell'uomo, che allora era per creare, foce ad Adamo, prima radice di quel genere, maggiore onore, e, in certo modo. lo fabbricò colle su mani.

Suole cercarsi in che consista ella mài la immagine e somigiianza di Dio, ch' è nell' uomo? Molte belle e giusto risposte sonosi date a questo quesito dai Santi Padri e da più recenti espositori, presso i quali possono vedersi raccolle 2.

Un esteso e non inutile capitolo potrebbe intorno a ciò impierari. Noi peraltro, a studio di brevità; saremo paghi di indicare in particolare una somiglianza, la quale non excludendo le altre, fu celebre presso gli antichi e, se mal non veggo, sembra indicata da Mosè medesimo, e da 'suoi isratili pole essere agevolmente compresa. A questa in particolare aver avuto l'occhio Mosè, sembra rivelario il contesto. Aveado detto fódio: Facciamo l'unono a tontra immagine e simiglianza, prosegue il nostro testo: Péonfini

<sup>1</sup> Qu. 19 in Gen. Vedi PETAV. de Opif. L. II, c. 2, §. 4.

<sup>2</sup> V. A LAPIDE in h. I. — PETAV. de Optif. L. II., c. 2. 3, 4, — MAZZOC.

Spic. Bibl. T. I. p. 28 — Tronbelli Diss. II in Epist. Hilarii — Nicolai

Lez. XII del Genesi T. II. p. 238 e seg.

sui pesci e sui volatili, sui quadrupedi terrestri, e sui rettili e sopra tutta la terra. Ecco l'uomo immagine del Sovrano dell'universo. Esso è incaricato di soggettare tutti gli altri abitatori del globo terracqueo, e tutta quanta la terra, col libero uso degli alberi, de' frutti e dell' erbe. Questo impero su quanto vive sulla superficie della terra rende l'uomo un' immagine del Re supremo che in tutte parti impera e quasi un Vice-Dio sulla terra. L'uomo non sembra potere essere immagine di Dio, senza essere fino a un certo segno immagine della potenza di Quei che puote e dell'operare del Solo ed Eterno, che tutto il ciel muove. « Iddio, creando un essere atto a conoscersi ed a conoscerlo, si è detto; con ciò senza più ha dato un padrone a tutti gli altri esseri 1 ». Tanti animali più forti o più grandi dell'uomo lo temono e l'obbediscono e lo servono! Sembrano riconoscerlo quasi per un Dio, ossia per l'essere supremo della natura. E fosse piaciuto al cielo, che questa brutale filosofia, la quale non si leva più in su dell'uomo, non fosse stata e non fosse la teorica di alguanti sedicenti filosofi ed amatori del progresso! Quali filosofi! Qual progresso!

In questo senso può dirsi immagine rappresentante di Dio, non solamente la porzione il tu più nobile e intelligente, ma assolutamente l'inomo, ossia il composto umano. In vero l'uomo è immensamente superiore ai bruti per le doti dell'animo, ma domina sopra essi e sopra tutta la terra mediante il suo corpo, e particolarmente per La mono, che obbedisce all'intelletto 3. Di fatto colla mano fabbrica e adopera mezzi per farsi servire dagli animali domestici, e adopera tutti gli strumenti, i quali gli servono di armi difensivo od offensivo verso ogni sorta di animali selvaggi, onde non ha da lagarari di ono essere armato al pari di essi 3. Omnir

<sup>1</sup> FLOURENS.

<sup>2</sup> M. A. BEONABROTI.

<sup>3</sup> Loco horum habet rationem et manus, quibus potest parare sibi arma et tegumenta, et alia vitae necessaria, infinitis modis, unde ut manus in 3º de anima dicitur organum organorum. Et hoc citam mogis competebut rationalis naturae, quae est infinitarum conceptionum, ut haberet facultatem infinite instrumenta abis narandi. S. Tr. Num. H. L. n. a. 91. a. 5

natura bestiarum, et volucrum, serventium, et cetorum domantur et domita sunt a natura humana 1. Si legge nell' Reclesiastico. Deus creavit de terra hominem, et secundum imaginem suam fecit illum. . . Dedit illi potestatem eorum quae sunt super terram: Posuit timorem illius super omnem carnem, et dominatus est bestiarum et volatilium 2 È lodato il detto di Vitruvio. Natura non solum sensibus ornavit gentes, quaemadmodum reliqua animalia: sed etiam conitationibus et consiliis armavil mentes, et subiecit caetera animalia sub potestate 3.

È notabile che all'uomo non leggesi dato imperio o signoria sulle niante, benchè concesse all'uso dell'uomo, e ancora dei bruti (c. 1, vv. 29, 30). È immagine del Creatore, il quale impera su tutti gli esseri, a guisa di monarca, che a suoi fini dirige ora col timore, ora con più soavi mezzi le volontà dei soggetti, e frena o doma con più efficace volere le contrarie volontà de' suoi nemici o rivali : egli doma il voler contrario delle belve sanguinarie e selvagge, bramose di sottrarsi a quel giogo o di offenderlo, e piega al suo scopo quello degli animali più docili e più educabili. Simile imperio non può esercitarsi sulle piante. Queste gli sono qui assegnate per cibo (v. 29), gli animali per sudditi (vv. 26, 28), A quei viventi, cui Iddio comandaya (v. 22) è date alla immagine di Dio di imperare e, segno di dominio, d'imporre i nomi.

V. 27. « Creò Iddio l' uomo ad immagine sua . . . . creò maschio e femmina ». Questa pluralità dei sessi non sembra accordarsi col singolare nomo: ciò dimostra che la voce nomo qui significa non tanto l'individuo, il quale primo lo rappresentava, quanto l' nomo in genere, la specie umana. Così se dicesse : Iddio creò l'elefante : lo creò maschio e femmina : ovvero Iddio creò il leone : lo-creò maschio e femmina : ognuno intenderebbe non parlarsi d'un animale individuo ma della specie, la quale non sareb-

<sup>1</sup> Isc. III. 7. 2 XVII, 1-4.

<sup>3</sup> L II, c. 1.

be compiuta ne nel leone, ne nell'elefante, ne nell'uomo, dacche nen vi sarebbe il mezzo necessario per propagarsi, moltiplicarsi e durare indefinitamente.

V: 28. « E benedisseli Iddio e disse : siate fecondi e moltiplicalevi e riempite la terra ed assoggettatela: e dominate sopra i pesci del mare, ed i volatili dell'aria, e sopra tutti gli animali, che muovonsi sopra la terra.

V. 29. « E disse Iddio: Ecco vi ho date tutte l'erbe, che fanno seme sopra la terra, e tutte le piante che hanno in sè semenza del loro genere, acciocchè a voi servano per cibo.

V. 30. « Ed a tutti gli animali, e a tutti i volatili dell'aria, e a quanti muovonsi sulla terra animali viventi, ed ogni erba verde per cibo. E così fu. »

Sembra da questo luogo redursi, che il cibo della nostra specie sesse da principio e dovosse essere unicamente vegetable, e l'inme fosse in origine un animale frugivore, come le acitamite. I audetti iembrevolhono indirar citi; benchò, inventata qualche arte, l'essere intelligente, servito dalla mano, possa, specialmente coll' uso del fuoco, far uso d'ogni sorta di cibi provenienti dal des regui organizzati. La dottirna accentata è validamente confernata dal luogo del C. IX del Genesi, ove, si ripeie più ampliata la benedirinone qui data al primi parenti. Ecco il testo.

C. IX, v. 1. Benedizitque Deus Noe et flüs, eius. Bt dixit ad eos: Crescite et multiplicamini et replete terram.

V. 2. Et terror vester et tremor sit super omnia animalia terrae et super omnes volucres caeli, cum universis, quae moventur super terram; omnes pisces maris manui vestrae traditi sunt.

V. 3. Et omne quod movetur, et vivit èrit vobis in cibum: quasi olera virentia tradidi vobis omnia.

Credo di fatto la sentenza indicata, essere la più comune fra i Padri della Chiesa, e gli interpreti Cattolici.

Aveva Iddio incaricato i primi parenti di riempire la Terra (C. I., v. 28). Il undesimo ripete dopo il diluvio a Noè e a' suoi figliuoli (C. IX, v. 7). Il numero degli uomini, osservò il Buffon, è divenulo mille volto maggiore di quello di alcun' altra specie di

animali grandi e possenti. E pure il suo regime naturale pare il meno propizio alla diffusione; polchè, come mostrano il suo stomaco, gl' intestini e specialmente i denti, esso non è carnivoro nè essenzialmente critivoro, ma è naturalmente primitivamente frugivoro 1. Pitagora presso Ovidio (Met. L. XV);

> At vetus illa aetas, cui fecimus aurea nomen, Fetibus arboreis, et quas humus educat herbis Fortunata fuit, nec polluit ora cruore.

## Così Dicearco 2, Porfirio e Plutarco.

Non è maneato chi abbia pensato, che ne primi tempi tutti i bruti, quelli eziandio, che i denti e gli artigli dichiarano animali da preda, si astenessero dal vitto animale. Il verso 30 del C. I. seinbrerebbe favorevole a tal sentenza. Fra gli antichi Greci correva voce che gli animali non fossoro stati carnivori es anguinarii, regnante Saturno, nell'elà dell'oro e dell'innocenza; ma soltanto autò il regno di Giove. A lui dà Virgillo la colpa della rapacità del lupi; Praedarique lupos iustri, pontumque moceri 2. S. Tommaso, di cui inota la riserbateza nel notare la altriu sontenze, dichiara questa di utoi riragioneco el. Non pen-

- 1 FLOURENS De la Longévité humaine, Ed. 3, pag. 125-127.
- 2 Presso S. Girolamo contra Iovinianum.
- 3 GEORG. I, v. 230, V. et Eclog. IV, v. 22.
- Allor est omnius irrationabilit: non entius per percatum hominius naturu animaliuma entiusala, ari quiba unus maturules est countere distruma unimaliuma corrue; hone triziones de herbis, sicul isonos, et platenius. Nesdius. Redue diel Cine. 2, qual ligan, et herbo mat coinitius unimaliuma 
  et esubas in cilma ned quilmadam. Painest ergo naturalit discontiu interet esubas in cilma ned quilmadam. Painest ergo naturalit discontiu intersisti intera ten una propier hos enderdabilite dominium loris, cuitas presidennist; intera ten una propier hos enderdabilite domini entre continui de la continui della continui

so che alcumo oggidi, almeno se alcum poco è initialo negli studii ca naturali, vorrà persudersi, che i leoni, le tigri, i lupi o ancora i gatti si stessero un tempo contenti al vilto pitagorico. Le osservazioni de geologi hanno provato, che ne periodi geologici erano animali, i quali viveano di vitto aminale. Del resto, è provato, e debbo altrove averlo avvertito, che quell' opni (ogni bestia, ogni volatile) parecchie volto nella Scrittura significa moltitudi-ne, ma non totalità. Del resio la vita del regno animale è fondata sul regno vegetabile: moltissimi animali si cibano di piante; el carnivori untivosoni generalmento degli animali erbivori.

Non debbo lasciar di avvertire, che ove qui si trova hominem. nell'ebreo è man (Adam), nome appellativo di tutta la specie umana, e proprio del primo nomo. In vero allorchè non era altro uomo, salvo che Adamo, tanto era dire Adamo, quanto l'uomo. Comunemente i Lessicografi deducono tal nome da nome terra. perchè questa somministro la materia al corno dell' nomo, e questa vogliono così chiamata da pase adam rubuit, dal colore più rossiccio, cha ha spesso (Ioseph, Antig, Iud, L. 1, C. 1). Giobbe Ludolfo, peritissimo nella lingua etionica, lo deriva dalla radice etionica pro che significa iucundum, elegantem, amoenum esse, e pensa così essere stato appellato il primo uomo, quasi formosum 1. Altri ha pensato dedurre il nome Adamo dal colore rossiccio della pelle e de capelli 2. Comunque siasi, è certo che il corpo umano fu formato dal limo della terra , non meno di quelli degli animali terrestri. Formavit Dominus Deus hominem de limo terrae, et inspiravit in faciem eius spiraculum vitae, et factus est homo in animam viventem (Gen. C. II. v. 7) e possiamo immaginare che, come gli animali terrestri, uscisse dalla terra. Se gli antichi (Egizii o altri) facevano uscire dal limo gli animali, e anche il loro Monarca, non era forse una pura favola, ma prohabilmente un avanzo di antichissima tradizione : erravano se .

<sup>1-</sup>In Hist. Aethiopicam Comment. Num. 107. ad l. 1.

<sup>2</sup> EUS. FRANC. DE SALLES Hist. Nat. des races lumaines ou Philosophie ethnographique 1819, pag. 245-250.

soltanto ricordando la cagion materiale, dimenticavano la Cagion prima ed efficiente.

Lo stesso può dirsi del chiamare la terra nostra comune madre :

Tutti tornate alla gran madre antica 5.

- La creazione della donna è accennata di passaggio nel C. I. (v. 27) e similmente nel C. V. (v. 2) masculum et foeminam creavil eos, et benediziri Illis, et vocavil nomen eorum Adam 4 in die, qua creati sunt. Un poco più è particolarizzata nel Cap. III. Ivi legraimo:
- V. 18.  $\alpha$  Disse ancora Iddio : non è hene che l'uomo sia solo : Facciamogli un aiuto che gli convenga.
- V. 19. « Avendo dunque il Signore Dio formati dalla terra tutti gli animali terrestri e tutti i volatili del cielo, li fe venire alla presenza dell' uomo, perchè ei vedesse il nome da dare loro; ed ogni nome che diè l'uomo agli animali viventi. desso è il suo nome.
- V. 20. « E d'uomo impose nomi convenienti a tutti gli animaii e a tutti i volatili dell'aria ed a tutte le bestie della terra : ma non si trovava per l'uomo un aiuto a lui somigliante ( o conveniente).
- V. 21. « Mandò dunque il Signore Iddio ad Adamo un profondo sonno <sup>1</sup>, e mentre egli dormiva, gli tolse una delle sue costole e mise in luogo di essa della carne.
- V. 22. « E della costola , .tolta all' uomo , fabbricò il Signore Iddio una donna <sup>2</sup>, e presentolla all' uomo <sup>3</sup>.
  - 3 PETRARCA.
  - 4 Ciò conferma, essere Adamo nome appellativo della specie umana. 1 Estasi, traducono i LXX.
  - La versione arabica rende: Iddio fè crescere la costa folta ad Adamo.
     Unum et singulum creavit, non utique solum sine humana societate de-
- a Cuan et mejaum creacit, non utique soum nen numana societale esternedum, nel ut o modo echementum ei commendaretti priasu societalus utilea, rienalumque concordiae, si non tautum inter se natures initiliveline, verum eilan cognationia affectu hominan necterentur; quando nec ipsam quidem foeminam cogulandam viv sicui ipsuu creare illi placuit, sed extipo, si omne ex homine uno diffunderet humanum genus. Acoust. de Civ. Dei. L. XII, c. 21.

· V. 23. « Ed egli disse: questo adesso (è) osso delle ossa mie, e carne della carne mia: ella avrà il nome dell'uomo, poichè dall'uomo fu tratta.

V. 21. « Per la qual cosa l'uomo lascerà il padre suo , e la madre , e sarà unito alla sua consorte , e i due saranno solo una carne. »

Queste ultime parole leggonsi citate dal Salvatore (Batth. XIX, 5) como parole di Dio. dimostranti l'indissolabilità del matrimonio; da ciù deducesi, che per istinto dello Spirito di Dio fureoso proferite dal primo uomo. E furono e saranno la legge immutabile dell'unione legitima dell'usono e della donna, anche dopo che le disordinate passioni hamon resa difficile e penosa una tal legge di ficilito di d'Umon. non più innocente.

Iddit vulle creare la donna, e volle che l'uomo stesso bramsse lal compagnia, necessaria alla moltiplicazione dell' uman genere. Dispose perciò che allo sguardo fil ni si offerissero molte specie di animali, specialmente quadrupedi e volatili, talchè esso avesse agio di osservara come quelli uno crano soli nella loro specie, ma accompagnati como eccorre a moltiplicaria e difinoderia, mentre egli en asolo, en inuo fira tanti viceni pelosi o pinuati era a lui conforme o dievole compagnia. Osservando questi, usavati della loquela, imponendo loro, come signore, nomi diversi, ratati o dal suono della lor voce o da altre proprietà, ne dodendo chi gli rispondesse, dovè sorgergi o crescere in cuorre la brama d'un esere a se songilizante, o dotto eso pure dell'ammirabil dono della favella, dal quale è generato e soddisfatto il bisogno di comunicar co's suoi simili.

Non discuterò qui alcuna questione intorno al linguaggio primitivo: assai agitata tra i filosofi è la possibilità d'un linguaggio primitivo, inventato o formato naturalmente dall'ounno. Quanto al fatto, può noi inversimilmente immagianasi che la cossa andasse così. Iddio che all'uonno aven dato la facoltà di parlare, negata al bruti. diversa molto dal potere di ripetero alcune parole unune, che troviamo in alcuni uccelli; aggiunse alla facoltà l'stituto di faren uso. come tutti cii aninati hanno ner istinto di

attuare le proprie faceltà. Cerdesi comunemente che il Creutere spierase e, a così dire, insegnasea all' umon primo il linguaggio ch' esso parlò. Ferse ispirò non un linguaggio compitot, ma infuse prima nell' anima ragionevole una tendenza ad esprimere con alcune delerminate voci un certo numero d'idee generali di qualità e di azioni, che potesse poi quella applicare agli oggetti, i quali le presenterebbono i sente, con limpore i nomi agli animali, e ad altri oggetti. Forse tal tendenza si sviluppò a manoa mano, allerchè verivia occasione di attuarla. Se così andò la co-sa, cominciossi fin d'allora a verificare in un certo senso, ciò che Dante poi fines insegnatedi da Adamo:

Opera naturale è ch' uom favella,

Ma, così o così, natura lascia

Poi fare a voi secondo che y abbella !

Ma come intendéremo che Dio menò all' uomo ogni bestia del campo, ed ogni volatile del cielo, e l'uomo impose a tutti il asme? E primamente: doe intendersi in senso proprio e storico
questa presentazione degli animali all' uomo, o figuratamente? Il
ficatano così opinò e intorna a questa presentazione, e di alla formazione della doma 2. Questo modo d'interpretazione si avvicina alla remeneulire di Origneo. disapprovata dai SS. Padri, e nonè da ammettersi. Chi soffirerbeb che così s'interpretazione si avvicino di alquanto difficili di Erodoto o di Livio 7 Se qui è qualche difficiolia, non è tale che ci astringa ad abbandonare ii senso storico.
Non è peraltro necessario andare all'altra estremità, e prendi serso
siguole parole, si addi Originale o della volgata, nel prisi sersio
senso grammaticale, anche se ne vien fuora un sentimento meno
oportuno e men versismile.

1 DANTE Parad, XXVI, v. 130.

2 CARENN Opera. Lugduni 1639 T. 1, pag. 21: Adduzii, non locali motu sed intellectuali adventu ... ut videret oculis mentis naturam terrium... Coggo ex ipno textu et contextu intelligere hane unileris productionem non ut sonal litera; sed secundum unysterium, non allegoriae, sed norcholae

Si cerca, se le cose qui narrate avvennero futte nella sesta giornata? Sì. Non possiamo aderire a S. Filastrio da Brescia, il quale trattò da eretici coloro, che credono prima essere stato formato dalla terra il corpo umano, e quindi creata l'anima; contro i quali insegna. L'anima essere stata creata nella sesta giornata. e il corpo nella settima, ed essersi allora formata la donna. Nulla è nell'altra proposizione che punto senta di eresia; ed assai bene risponde alla lettera del testo. Che il corpo dell'uomo fosse formato la sesta giornata, assai chiaro si dice nel C. I, v. 26 e seg. Dell'anima seperata ivi pon è parola. Questa non è l'uomo (Faciamus hominem), nè questa domina sui bruti, nè a questa fu detto: crescite et multiplicamini et replete terram, nè ad essa sono date per cibo le erbe ed i frutti degli alberi. Rispetto ad Eva. malgrado i dubbi di taluno, è manifesto che essa ancora fu creata nella sesta giornata. Nel C. I., v. 27 leggiamo: Creavit Deus hominem ... masculum et foeminam creavit eos 1; e nel v. 31; E fu sera e fu mattino, giorno sesto. Nella settima giornata troviamo compita l'opera di Dio, e Dio requievit ab universo opere quod patrarat; dunque nulla di nuovo fece Iddio nella settima giornata, nè formando la donna, compì la creazione della specie umana, restata imperfetta nella sesta 2. Finalmente nella sesta giornala, vide Iddio tutte le cose, che aveva fatte, ed erano molto buone (I 31). Dunque allora l'uomo non era solo, senza la donna: dacchè avendo Iddio detto che ciò non est bonum, non potea vederlo valde bonum.

Dee intendersi a rigore che tutti gli animali, terrestri e volatili, furono presentati al primo uomo ed a ciascuno diè esso il proprio nome? Dee ciò estendersi eziandio agli acquatici, come pensò il

<sup>1</sup> Nessuno dee dubitare, serive l'Arcivescovo Martini, ch'Eva fosse creata, come Adamo, nel sesto giorno, dicendo ivi Mosè: li creò maschio e femmina, In C. II. v. 18.

<sup>2</sup> Leggesi nella Volgata (C. III, v. 2.) Complexitque Deus die septimo opus suum, quod fecerat, ma il senso è complexerat, potchè il settimo giorno requievit, come ivi è scritto. Il testo e la versione samaritana, e la versione siriaca leggono; Complexit Deus die sexto.

Crisostomo? Degli acquatici non è motto nel sacro testo, e le parole di questo sembrano piuttosto escluderli che includerli: onde anche noi li escludiamo con S. Agostino 1 e col maggior numero degli interpreti. Invero se includansi anche i molluschi testacei o nudi, e gli altri animaletti, abitatori dell'acque, sarebbe faccenda da non più finirla. Ed a qual pro esaminare e nominare tanti viventi, che sepolti nell'abisso, non erano la massima parte per presentarsi mai al suo sguardo?

Nè vorrò crederci obbligati a pensare, che tutte assolutamente le specie animali, terrestri e volatili, si presentassero al primo uomo perch'egli tutte quante le osservasse ed a ciascuna desse il nome conveniente. È da rammentare, che la voce ebrea >>. benchè traducasi tutti (omnia, cuncta, universa), talora non significa se non molti. Ne sono esempi non solo ne'profeti, ma nello stessso Pentateuco di Mosè 2. Non siamo più obligati a credere che a tutti gli animali terrestri e volatili l'uomo primo imponesse il nome, che a credere, a quei primi tempi tutti gli animali essere stati contenti al vitto vegetabile. Le affermazioni ne' due luoghi sembrano ugualmente universali. In quale immenso serraglio di hestie dovea essere tramutato quel paradiso di delizie destinato all'uomo innocente! E quanto tempo conveniva occupare in tale operazione! altro che una porzione d'un giorno! Innumerabili animali, diversi d'indole, di clima, di tutto, da tante diverse ed alcune remotissime regioni, gli immagineremo raccolti in un solo luogo ad un concilio, per presentarsi all'uomo e ad udire un nome, che non erano più per ascoltare, tornando alla lor patria, tuttora inabitata da esseri parlanti? Ciò eccede ogni verisimiglianza. Alcuni, es. gr. il Calmet, hanno voluto render la cosa più verisimile, supponendo creati non lungi dal paradiso, ove Dio introdusse l'uomo, tutti gli animali terrestri. Questa opinione era stata già esclusa da' SS. Agostino 3 e Gregorio Nisseno 4, e non è af-

<sup>1</sup> De Gen. ad lit. IX. c. 12.

<sup>2</sup> Ex. gr. Gen. c. XLI, v. 8. Exod. c. 14 ecc. 3 De Civ. Dei L. XII, c. 21.

<sup>4</sup> Gaeg. Nyss. De hom. opificio.

fatto acettabilio cra, che i loro avanzi si sono rinvenuti in tutte le parti del globo. S. Agostino penòs che per opera delgi angeli gli animali fossero presentati all'uomo. S. Ambrogio opinava, le fiere e gli accelli essere stati congregati per mezo sopramaturale e divino, cel quadrupedi mansueli averli potto raccoggiere l'uomo medesimo 1. Non ò nel testo indicato alcun mezzo preternata-le, nè a questo credo necessario riorrere. Se agli antichi dossero state conosciute tante specie animali, dimoranti senza più nell'america o nell'Australia, forse averbono risparmiato di presentar-le all'uomo, col mezzo di un gran miracolo. Non troviamo nel Genesi, che i bruti dalle più remote contrade venissero a rendere omaggio al primo uomo, o gli passassero inannai appaiati i longissima processione, montre egli recitava su floro una interninabile serie di noni, quasi volesso prevenire il Linneo componendo so. Suttenn Matteres.

Come dunque gli eventi qui espressi potranno intendersi senza trascurare il senso storico o letterale, ed evitando a un tempo di esporre la sacra istoria al riso de' saggi del mondo?

Descrivere co l'oro particolari de l'atti, interno a 'quali non abianno dalla sacra istoria, se non poche parole, ed all'ermare che la cosa andò appunto così e non altrimenti, non sarebbe trattare il soggetto da interprete o da filosofo, ma porsi in ischiera col Millon, col Tasso, e col Menrini. Tuttavia sin sembra, che serua far violenza al sacro testo ne al hono senso, possuno le cose concepiria a un dipresso in questo modo. Volendo il Crealore che l'uomo bramasse una compagna necessaria alla propagazione della specie, dispose che gran numero di animali, specialmente quadrupcili e rotaliti, il diffestoro ai suoi siguardi: molti ne avven fores già col-locati nel paradiso, ovo pose l'uomo, e molti altri forse dispose che pentrassero in coss oseraza che col fosse donpo alcun mezzo sopramnaturale. L'uomo, libero da altre cure, ebbe l'agio di osservarili e di avvertire principalmente come quelli non erano soli, fiscasuo nella sua specie, na tutti erano forniti, per mezzo di una

1 Away, de Parad, C. II.

compagna, di quanto occorre a moltiplicaria e diffinderia, mentre egli, cui in particolare era delto di esser fecondo e multiplicarsi ed empire la terra, egli per contrario non aveva come ciò fare, ne fra tanti vivendi trovava chi a lui somigliasse o gli couresisse. Osservando gli animali, facere uso della favella, imponendo loro nomi convenienti, come poi fecero i signori co'loro sudditi e servi 1.

Ma vorremo supporre, che in quel primo tempo non in altro l'uomo si occupasse, saivo se nello studio della zoologia? Non si sarà trattenuto in ammirare, lodare e henclitire il Creatore, in raflegraria nella suo fattura, e qimbilare nell opera delle sue moni 2º Non avrà alternamente levato gli occida cielo e giratili al terreto che variamente adorno, sembrava dirgli:

Vedi l'erbetta, i fiori e gli arboscelli, Che questa terra sol da sè produce 3?

Nè sempre, penso, sarà stato fermo e come radicato, a modo degli alberi, e presto

Vago già di cercar dentro e d'intorno La divina foresta spessa e viva 4,

I Anche fra gli comini è uso, dice qui il Crisostomo, che, acquistatodo de servi, imposigno de seis u modero nome (Bon. Ylfs fore.). Conviene al duce e al principe asseçante il proprio nome a ciascumo dei cudditi, dice Fuxos de mundi spleto. Mose Bar-Cepha reca anche esso l'esemplo de servi (de Parnd. P. 1, c. 28.) Non troviamo incariento l'usomo di diret il nome allo piante: queste gli erano date in cibo, non suddito serve.

2 Ps. XCI. v. 5. Alcuni rabbini credettero improvvisato questo salmo da Adamo, appena creato. Ma ivi son mentovati degli strumenti da musica, si parla de' peccatori e de' loro castighi, onde è da crederlo meno antico.

3 Dante Purg. C. XXVII, 134. Il poeta s'immaginà essere nel Paradiso terrestre.

i Ivi C. XXVIII, 1.

avrà cominciato a percorretta, ed osservaria, në avrà obbliato il comunato del Crestore, di mangiare delle piante del Paradiso (Gen. C. II, v. 16), fnor solamente di quella, il cui cibo saria stato a lui si funesto. La vista degli animali tutti intenti al pasto avrebbe impedito tale obblione. Era coltecto in quel dilettos glardino, affacche lo colticusse e lo cuttodisse (II, 15); non avrà presto cominciato ad eseguir ia led filici 2 Amp piattosi immagiarato alternante queste operazioni e col riposo, a collo stadio piacevole ed interrotto degli animali, imponendo brova ecconer inonti, e così eserciando eziando la facoltà della parada, esercizio al quale poti per avventura aiutario ed eccitarlo la voce delle armoniose creature, enuale dell'umo me d'usoto o rella menoria della unusce nel susto e nella menoria della unusce nel susto e nella menoria della unusce nel susto e nella menoria della unusce della contenta del como nel susto e nella menoria della unusce della contenta dell'umo nel susto e nella menoria della unusce della contenta dell'umo nel susto e nella menoria della unusce della contenta dell'umo nel susto e nella menoria della unusce della contenta della contenta

Dicam quod mihi videtur, sine affirmandi temeritate, protesto con S. Agostino. Questa imposizione di nomi niù agevolmente si concepisce, ove suppongasi, che a pochi animali desse il primo uomo nomi proprii e specifici, probabilmente o a quelli che colla vastità della mole niù ferivano i suoi seuardi o niù atti eli annarivano a rendergli utili servigi, es. gr. all'elefante, al camello, al cane domestico, al cavallo, al bue (bos taurus), al montone, forse ad alcuni altri, facilmente addomesticabili, come all'asino, alla canra, al gatto, e fra gli uccelli alla colomba, e al gallo domestico. Al più degli altri animali, terrestri e volatili, possiamo opinare che fosse l'uomo contento di dare de nomi di generi o di famiglia, i quali comprendono ciascuna o parecchie specie simili fra loro ne principali caratteri. Es. gr. se diè un nome agl' insetti volanti, è verisimile (o mi pare) che a tutto l'ordine de' lepidotteri desse solo un nome, di cui poscia dovesse farsi a un dipresso l'uso, che noi facciamo della voce farfalla: così con una voce equivalente alla nostra musca potea comprendere e le specie che sono nel genere Linneano musog, ed anche altre dell'ordine dei ditteri e forse alcune di quelle degl' imenotteri, es. gr. l'ane (mouche a miel.) Sembra assai verisimile che un solo nome fosse dato a più specie d'uccelli, tanto simiglianti fra loro, che paiono a prima vista appartenenti ad una sola specie. Come tutti sicuramente confessano, che non tutti gl'individui del regno ani-

male si presentarono all'uomo, ma soltanto alcuni come rappresentanti delle diverse specie, così mi è credibile; non già tutte le specie di bruti terrestri e volanti, ch'è un numero sterminato, ma piuttosto alcune specie, come rappresentanti di generi numerosi. o di numerose famiglie, essere state osservate e nominate dal primo padre. Poterono eziandio senza alcuno inconveniente alcuni grandi mammiferi nella lingua primitiva comprendersi sotto un sol nome, es, gr. la tigre, il leonardo, la pantera, e qualche altra specie di quel terribil genere. Così, mi pare, la cosa s' intende semplicemente. Non così, se facciamo condurre dall' America Meridionale il mostruoso Megaterio, dalla Virginia o dalla Georgia il Megalonice, dalle sponde dell'Ohio il gran Mastodonte, dall' Australia una quantità di marsupiali, e tanti uccelli dal Brasile, dalla Cina ecc. ecc. La spiegazione da me proposta non esige miracoli, da niuno attestati, pel trasporto di tanti bruti, perchè questi non guastassero totalmente quel delizioso giardino, è più conforme alla ragione e al buon senso, e perciò sembra da preferirsi, non astringendoci il sacro Testo a rigettarla 1. Ma di ciò hacti

Non trovando l' nomo ainte convenevelo a lui, hramò una comagna simile a sè (quale vedeva non mancare ai bruti) per cui mezzo diffiodere e propagare l' manna famiglia 2. Iddio lo compiacque. Seguita il racconto della formazione della donna. Questo era accenanto di volo ne C. I., v. 27 e si torna ad accenare al C. V. v. 2. Se nulla altrove ŝi leggesses intorno alla donna, si crederebebero, e non a terto, formati in un sol tempo ambo i sessi. Ma nel C. Il veggiamo la cosa procedere assai diversamente. È da notare , che se come nel C. II. si favella alquanto più estessamente della formazione de primi parenti, così in qualche luogo si facesse delle piante e de bruti, chi sa quante cose, che ora, chi guarda soo alla tellera del C. I. sendrano fatte in un sol tempo, appari-

I Applico qui le parole del Suarez. « Hace sententia est magis philosophica et rationi conformis, cui magis inhacrendum est quando seriptura non cogit. » De op. sez. dier. II. c. 7.

<sup>2</sup> Gen. II, 20, 21.

rebbono formate in tempi distinti e non assai prossimi! Veniamo alla formazione della donna.

E mandi il Signore Iddio all' uomo un projondo sonno escrizatradiono il I.XI. Aquila traduce surgego, quasi dicesse un profondo sopore. S. Agostino e S. Bernardo veggono qui una sacra e sopramaturale estasi, perché in questo sonno o vide l' uomo ci che la lui l'Signore faceva, o illustrato da Dio le conobbe e appena destato lo espresse: così pensano ancora Mosè Bar-Cepha, Precopio e Ruberlo. Sembra che il primo patre fosse allora nello stato, nel qualo l'uomo alicento dai sensi, non sente dolore per le operazioni, le qualu il natro sato risacriebhero assado dobrosse.

Nel v. 23. Adamo è introdotto a dire: questo è osso delle mie ossa e carne della mia carne.

<sup>2</sup> Dieunt etiam (sopientes nostri) unam ex costis idem esse ac unam ex partibus cel unam partem eins, quam explicationem confirmant ex co quod in Targum vocabulum vyx tzelah redditur per vyy setar, ut tzelah, costa tabernaculi. More Nevochim, L. II, C, 20, vers. I. Buxtsorfii.

<sup>3</sup> Nella Volgata in questi luoghi è latere tabernaculi, partem tabernaculi.

<sup>1</sup> In Sympos.

Giove, ed Adamo ad Apollo. È superfluo aggiungere the questa storiella pagano-rabbinica è stata sempre disapprovata nella Chiesa cristiana.

Come il favellare di Dio nel C 1, così questo suo operare del C. II, sono operazioni convenienti all' Omipotente, cioè eseguita dalla sua volontà seura più. Pel tacito comando di Derei che puote, le cose sono quali ei le vuole. Vuole che dal lato del primo pare immerso nel sonone, cesa formato della sua stessa sestanza un corpo femminile, piecolo probabilmente da principio, ma che presto dee perveniera alle giuste dimensioni dal sommo Architetto assegnate; e come Egli vuole così avviene. Al corpo il Createre infonde uno spirito vivificante, e lo adorna de' naturali, e de' su-perni doni in quella misura, che ad esso piacque. In questo modo, se punto io veggo, ne si postegra il senso telterale, nè troppo servimente si adrisce alla tettera, am traducesi senza più in linguaggio freddamente filosofico quello figurato, «

Questo modo di produzione della donna,

Novello a noi, perchè qui non si trova i

ha potulo sembrare strano. Ma possiamo sidare i critici ad additarci per la produzione de frimi paretti un modo di produzione, che non sembri almeno ugualmente strano. Stramo è per noi , quanto allocatansi dal consueto anidamento delle cosse; e pure è vidente che secondo questo non pobi prodursi la prima donna , nulla più che l'uomo primo. Se ci sembra sognare chi ci ne mostra questa uscire dal lato di quello, non sembra pure sognare chi ci fa vedere il limo trasformarsi in un corpo umano, e vivere? chi mostra uscire, suzua progenitori, dal semo della gran madre antica elefanti , leoni e cavalli? Il racconto mossico, rispetto alla formazione della donna non saria agevoliniente carluto nella funtasia di alcun poeta. ma proposto che sia, deca paparire al filosofo

<sup>1</sup> DANTE Purg. X, 27.

più ragionevole d'ogni altra ipotesi immaginabile intorno a tal produzione. Il Creatore non opera a capriccio. Neque enim. dice al nostro proposito S. Agostino, potentia temeraria, sed sanientiae virtute omnipotens est. Opera secondo leggi universali, cioè secondo le sagge sue volontà uniformi e permanenti; ama queste figlinole della sua sanienza : perciò allora eziandio che da queste è necessario dipartirsi , se ne allontana meno che si può. Senza cercare altri esempii, il corpo dell'uomo, non che quelli dei bruti, non è creato dal nulla, quasi per non violare quella che ora dicesi legge di conservazione (cioè che niuna porzione di materia si crei di nuovo e si annienti) ma bensì è formato di materia preesistente : e in ciò : io penso : s'accordano col Genesi e quelli che nol conobbero e coloro che non l'apprezzano. Era impossibile, che i due primi parenti pascessero nel modo ordinario, generati da esseri somiglianti a loro. Formato uno di essi per immediato volere del Creatore, poteva l'altro essere fatto similmente, ma poteva pure formarsi della materia del primo, useire di esso, e così essere carne della sua carne: questo modo, men lontano dall'usato andamento di natura, fu l'eletto. Non poteva la prima donna nascere nel modo prescritto alla nostra specie, e comune agli animali più conosciuti e meno imperfetti : si volle almeno formarla in modo alquanto analogo a quello che trovasi in alcuni animali delle infime classi, es, gr. nei così detti polini d'acqua dolce o idre, i quali buttano certi sottili come ramuscelletti o radicelle, che poscia distaccansi e sono animali compiuti : anzi questi straordinarii animalucci posson dividersi in più pezzi, e ciascheduno continua a vivere, e sovente diviene presto un nuovo animale simile a quello di cui fu parte, non men perfetto nella sua specie e vivente allo stesso modo 1. Questi fenomeni non sono naturalmente possibili negli animali più elevati, ne' quali la natura segue, come si è detto, il principio della divisione del lacoro, ma soltanto in questi, in cui l'organizzazione dappertutto omogenea

V. TRENBLEY, Mémoires pour servir à l'histoire d'un genre de polypes d'eau donce, à bras en forme de cornes, 1755.

suppone medesimezza nelle facultà e nel modo d'azione : tutte le parti di questi, avendo la stessa struttura, adempiono le stessa funzioni e classeuna concorre, al pari delle altre, alla produzione de fenomeni vitali, ond'è che può da presè cositiurie un animale. Certamente il corpò de nosti progenitori non obbe questa semplicità di struttura, ma potò il Creatore volerlo prodotto in modo non affatto dissimile da quelle, o con ui producossi questi inferiori animali, mentre non poteva esser prodotto alla maniera degli animali superiori.

- S. Apsstino cresh formato causalmente il corpo della donna allorché fu prodotto quello dell'uomo (essendo seritto marculam et foeminam fecit eos), e propone il problema, se quel quasi germe dovea necessariamente nelle debite circostanze, uscire dal lato dell'uomo, uscire in forma di donna, o sollatuto poteva ciò avvenire, ma non per forza naturale 1 (De Gen. ad fitteram. L. V. e. 17. Nel. e. 18 Secuento meròrire cia seconda sestotaza).
- Tornando al testo, abbiamo udito, che Adamo (comineiamo ad appellarlo col suo nome proprio ora che più non è solo) vedendo la donna, presentalagii dal Creatore, esclamo questa adesso osso delle ossa mie e carne della mia carne (c. II, v. 23); quasi dicesse: gli altri naimali da me veduli non erano a me simili, nè a
- 1 Doud it quartive quando se habest cassatti ille conditio, is que primos homische pose cite al imagnica et sittilitudiam sam (the quipper et hos elistum set; musculum et foominain feet vess) utraus isau illa ratio, quans mundi primis operibus concreavit aque concreti Deus, ide ladebat at executane sam accesse seut es viri lature forestuma fort, ex hos tentum habebat sa feri poseet . . . diema quod mish esbeutur, sine affensatal teneritate. C.17.
- Le mose inorganiche, dai minimi cristillai microscopici fino alle grandi catene di mostipe, possono diris di Dio formate reassiller, da quanlo Egil, cresta la matera, mond primi sporitus concrerari le stabili leggi naturali, secondo le quali nerses ser de quelle masses impeginiche si formino: all'opposto, cresta la materia inorganica e i sue leggi, esisteva ciò di che potenzo farsi i cer a regunizzati, ca more ni cropo dell'mono, sol che l'Unnipotente volosse, ma non può diria che ciò screbbe a venuto naturalmente, o in tristi di aleuna legge naturale.

me convenienti, nè formati della mia sostanza: ecce finalmente un sessere a nue somigilante, a me couveriente, e come un altro me, per cui mezzo potrò procrare esseri a noi sonigitanti, intelligante, a favelianti, così moltiplicare la specie ed empire la terra, giusti il comando del Creatore. Le ultime parole di quel verso sono rese a senso (ella arci il none dell' uomo, poichè dall' uomo tertato: poi civiarsa il tutto secondo la lettera, mancado nella nostra lingua un nome per doma, indicante la sua origine dal- nomo. In lation so pterbebe rissuctando l'antico nome civa 1, sopolto da molti secoli. Vivago non indica propriamente il sesso, ma piuttosto una doma da naimo virale.

Adamo aggiunse o sostituì a questo nome della consorte l'altro, che l'ò restato come proprio; e chiamolla Eva, non prima peraltro d'aver utila la sentenza promunziata contro di lei dall'offeso Creabre, sub ciri potentate eris et ipse dominobilur tui 2. La chiamo Eva, perché era per esser madre di tutti i viventi (C. III, vi). Hezoà in Ebreo suona cità 3.

Queste ultime parole proclamano la dottrina dell'universale fratellanza dell'unana specie, anumziando che tutto l'uman genere era per discuelle de luna coppia, cio de su nesto nomo e da una donna. Le scienze naturali confermano l'unità della specie uniana, e che perció, senza fisica ripugnanza, si può tutta derivarla dagli stessi progenilori. Le osservazioni naturali uno passono dimostrare il fatte; ma non valgono ad impugnario: e ciò basta. Questa consolante, e sommamente morale dottrina, che fa di tutti i

<sup>1</sup> Così fa Gio. Clenc nella sua parafrasi. Foeminas antiqui, quas nunc dicimus, viras appellabant, unde adhuc permanent virgines et viragines. FESTES.

<sup>2</sup> Gen. III, 16.

<sup>3.5.</sup> Reffanio nota che Adamo, uell'imporre tal nome alla consorte, ebbe in vista quella donna e quel seme di lei, da cui dovea schiaciarsi il capo al sergente, e r.ndersi all'acono la via spirituale percluta per dissibilidizza di Eva, Quella donna, figlinola di Eva, fatta madre d'un figlioolo, il quale darà la via a quelli ch'ebbero da Eva la morte, meriterà giustamente il nome di madre dei vivenii. Erra, Janer, 78.

popoli tanti fratelli, e di tutto l'uman genere una famiglia, fu conservata dagli Israeliti.

Leggiamo nel C. X della Sapienza (v. 1): « La sapienza custodi quello che prima fi formato da Dio, padre del mondo, allorchè solo fu creato ». La tradizione passò ai Cristiani, e Paolo Apostolo insegnava: « E fece che da un solo tutto il genere umano si diffondesse in tutta la faccia della terra 1 ».

Lo sissos Apostolo suppone questo fondamento alla dottrina da lai chiaramente esposta del peccato originale propagato da un solo in tutti gii unanini. Ecco come egli scrive al Ronami: Sicut per unum hominem peccatium in hune mundum intravit, et per peccatium sorre, et ida in somes homines sorre pertramiti, in quo omnes peccacerunt (Rom. V, 12). E nella prima ai Coriniti: fon Adano nomes morinatur (1. Cor. XV, 22) E nella sconda ai medesimi: Si unus pro omnibus mortuse est, ergo omnes mortus mat (1l. Cor. V, 14). Niun Cristiano può pensare, il peccato primo e le sue conseguente essersi trastiuse solianto nella nostra razza Caucasea, e njun usomo ha mai sognalo che certe razze unama seino escini dalla morte: se alcune genti fossero sassi rozza, per formare questo piacevol sogno, la filantropia curopea sarebbe prontra a disinemanti.

Bello ed util lavoro saria confermare con argomenti di vario genere. filologici e lisiologici, la bella tesi della unica origine della ununaa specie. Ma quando io fissoi da ciò, per la così ampia materia ci ella è, il trattarta eziandio sommariamente accresce-erbbe soverchio questo lavoro il quale già verge al suo fine, essendo ormai al termine della sesta giornata dell' Esamerono Mossico.

Prima del racconto della formazione di Eva, leggiamo nel C. II (vv. 13, 16, 17), che didio collorò Adano nel Paradiso o giardino di delizie, affinche lo coltivasse e lo custodisse; e gli fe comando e disse: mangia di tutte le piante del paradiso: non dell'albero della scienza del bene e del male: poiché in qualunque giorno ne mangera; lut morrai (o diverrai mortale).

1 Act. XVII. 26.

Giustamente osserva S. Agastino non essere punto sirano credere che l'unomo nel paradiso dovese escretiare l'agricoltura (o l'oricoltura), non con travaglio di servo, ma per onesto piacere dell'animo. Lo stesso Santo 1, e dopo lui il Tostato e il Lirano, pensavano che quella frase, officache lo colticusze e lo custodizze, potesse riferirsi a Dio, primo Creatore e quindi custode di Adano. Ma si opono il testo obrec: chacche l'affisso vi posto e ripetuto è di genero femminino, oude appartiene al paradiso o al giardino 2.

Sembrò a S. Agostino, la prolibirione e la minaccia seguente essere fatta ad Adamo e ad Eva 3, perché de delto in-plurale : non amadacabità de illo- morte moriemi. La diversità di numero trovasi nel testo greco, non già nell' chreo, nè presso Simnaco vè sempre il singulare, come nella odierna Volgata : ne comedea - morte morierii. Pobì la probibitone e la minaccia comunicarsi al solo Adamo, e sollanto per mezzo di esso alla consorte 1. Lacsiami il C. Il del Genesi, e tornismo per nocin immenti

al I, ed esponiamone l'ultimo verso.

« E vide Iddio tuttoció che avea fatto, ed ecco ( ed era ) mollo buono. E fu sera, e fu mattino ; giornata sesta. »

Al racconto delle opere precedute, abbiamo udito da Mosè, che Die le vide esser buone (vv. 4, 10, 12, 18, 21, 25): tutte le cose dalla mano del Maestro eterno

## Usciro ad atto che non avea fallo 3.

ma ora che introduce il Supremo Artefice, come a riguardare insieme tutte le sue opere, scrive ch' Ei le trovò non solo buone ma grandemente buone: così in un egregio dipinto, l'artista pago di

```
1 De Gen. ad litt. VIII, c. 10.
```

<sup>2</sup> PETAV. De Opif. II, c. 6, §. 1. 3 De Gen, ad litt, VII, c. 17.

<sup>4</sup> CHRYSOST, Hom, XIV, AMBROS, I de Parad, c. 12.

<sup>5</sup> DANTE Parad, XXIX, 23.

sè, trova buone le singole figure, ma assai buono, e bellissimo e maraviglioso il tutto insieme.

Buona senza dubbio è la luce, ma allora si manifesta e si attua. la sua bontà, quando sono occhi da riceverla, e trarne vantaggio e diletto. Buona è la divisione del nostro globo in terre asciutte ed inondate, è buona l'atmosfera, che permette alle nubi lo spaziare nelle sue elevate regioni, per poi innaffiare la terra asciutta : ma allora ciò è assai buono , quando le piante rivestono la superficie terrestre, gli animali popolano essa, e le acque, e l'aria, e questa serve alla vita ed ai vantaggi degli esseri organizzati. Buone sono le piante, e il loro studio manifesta le cagioni finali, e la sapiente provvidenza del Creatore; ma allora divengono veramente utili ed assai buone, cioè atte al loro fine, quando da essa traggono il nutrimento gli animali : buona e mirabile è la serie animale, e meglio palesa la potenza e gli altri attributi di Signore dell' universo; ma però la grande opera della creazione allora soltanto appare, qual' è, buona ed eccellente, quando si aggiunge quella parte, di cui scema rimanendosi, sarebbe tronca e imperfetta : non venendo a coronarla la creatura immagine del Padre della natura . l'intelligenza finita , che può e dec nella creatura ammirare il potere del Creatore, lodarlo, benedirlo e servirlo, la quale a tutte le parti della natura può volgere le sue speculazioni , e creature innumerabili de' così detti tre regni fa servire a' suoi bisogni, a' suoi usi, ai suoi piaceri. Belle e degne dell' approvazione del loro Autore erano le parti singole, ma bellissimo e di tal laude degnissimo è il tutto, il complesso di queste parti 1.

I Quan de singuite apore, dicolat teatura: telil Deus qui bounn est: quan auten de amulan dicercire, param ful dici loss ani da deretur et rathe. Si cinis singuia apore los, quan considerante a pruderalita, invetation de la considera de la considerante a productiva de gener constitute, quanto magis omnis sinut, i. e. i jun universitat, quatuti singuite is una celluit completer? Omnis raim puelletima, quanparithus constat, "sulte est lundebillor in toto quan in partibus. ACCEST. De Gen. const. Jusciès. I. 31. Le opere di questa sesta giornata sembrano un poco Iroppe, se questa si vuole assolutamente un ordinario giorno solare. La prima parte fia occupata dalla formazione de bruti più perfetti. Petera Dio creati in un minuto, o meno: ma non vodiamo che nelle opere precedenti avesse tanta fretta. Per le altre operazioni ancora il tempo pare breve, spectalmente se voglissasi intendere tate obsenti e tondi canti aminalibus terrar el universia volabilitus cacti. (c. II, v. 19, 20), e più se agli animali domestici e volanti sa aggingano gii cacquatic. Pei viene il profondo sonno estatico dell' como, la formazione della donna, il presentazione di questa at Adamo, e le parole di Dio ad essi.

Meno conviene abbreviare questo giorno, chi pone in esso e la funesta caduta ed il bando funesto de nostri progenitori, come pensarono i Santi Ireneo, Efrem ed Epifanio <sup>1</sup>, non che altri meno antichi <sup>2</sup>, fra i quali Dante fa dire da Adamo:

> Nel monte, che si leva più dell'onda 5. Fu' io con vita pura e disonesta . Dalla prima ora a quella, ch' è seconda. Come il Sol muta quadra, all'ora sesta 4.

In questa opinione, che pone nella sesta giornata la colpa e la pena de' primi parenti, io non saprei adagiarmi. Verso il cessare di tal giornata vede liddio tutte le sue fatture, essere gran-

<sup>1</sup> V. PERERIUM in h. l.

<sup>2</sup> V. Petrum Comest. Hist. scholast. in Gen. c. 21.

<sup>3</sup> Non è Dante il primo, che ponga il Paradiso terrestre nel più alto dei monti. S. Basilio lo collocò in si elevata regione, che non patisse mai tenebre: si avvicinano a tale opinione S. Gio. Damasceno, Mosè Bar-Cofa (il quale cita Filosseno Vescovo di Mohogo) e Leonzio prete di Parigi, il gi quale sersise.

Ipse voluptatis iam tunc, oriente remoto, Montibus in summis hortum plantavit amoenum.

<sup>4</sup> Parad. XXVI, in fine.

demente buone; non vide dunque la precipua fra esse colpevole e degna di pena.

La giornata 6.ª chiudesi colla consueta formola. R fu sera. Se alcuna mutazione nel nostro globo ponesse una manifesta distinzione fra questa e la 7.ª giornata, jo non so. La 6.ª ha per sè il termine, allorchè Iddio, formata la donna, cessa da produrre nuove opere. È perciò certo che ebbe come il suo principio così il fine. Certo è non meno, che essendo stata creata coll'altra materia quella preordinata a formare i corpi degli animali più perfetti. avvenne nella 6.º giornata la divisione di questa dal rimanente della materia, ed aprissi la terra e partorì i primogeniti delle specie niù perfette del regno animale, e finalmente, il monarca degli animali, sulla cui faccia il Creatore, spirando il soffio vitale impresse l'immagine sua. Sextus iste dies est, quo mundanae creaturae origo concluditur, et ideo etiam sermonis nostri auem de rerum exordiis assumpsimus, finis paratur. Con queste parole S. Ambrogio 1 si dispone a compiere il suo lavoro intorno all'Esamerone, e colle medesime potremo noi compiere questo nostro quale egli siasi. Mi sembra per altro, che riuscirà esso meno imperfetto, se ad imitazione del nostro duca (Mosè), ed esso seguendo, aggiungeremo poche parole intorno la settima giornata, la giornata del sabbato o della cessazione, e così compiremo le sette Giornate del Mondo Creato 2

## 8. X.

## Giornata settima e conseguenze.

C. II, v. 1. « Fµrono dunque compiuti i cieli e la terra, e tutto l'ornato loro. » Così la Volgata. L'ornato loro sono le creature, le quali abbelliscono e riempiono i cieli e la terra. Nulla di nuovo fece il Creatore dopo le opere delle sei giornate: per direi questo.

<sup>1</sup> Hexaem, Lib. VI. c. 1.

<sup>2</sup> E il titolo da T. Tasso dato al suo Poema intorno alla creazione.

Mosè non aveva duopo di adoperare molte parole; e difatto è assai breve nel parlare del settimo giorno. Altri traducono; e tutto f f esercito loro: la versione Samaritana: ed ogni creatura di essi. Il sentimento è il medesimo.

V. 2. « E Iddio aveva compiuto nel settimo giorno l'opera sua la quale avea fatta; e riposò il settimo giorno da tutte le opere. le quali aveva compiute. > La Volgata legge: Complevitque Deus die septimo opus suum quod fecerat, ma dicendo nel v. medesimo che-il Signore cessò da ogni opera nel 7.º giorno: requievit die septimo ab universo opere, quod patrarat, e ripetendo ciò nel v. seguente 1 e in altri luoghi della Sacra Scrittura, è manifesto che qui complevit dee prendersi per compleverat, e così leggeremmo nell'originale, se questo fosse scritto in latino, e non in una lingua, che non ha varietà di tempi passati. Il testo e la versione Samaritana leggono qui: compì nel Sesto giorno: così anche la versione Siriaca, e il testo greco de'LXX, e questa lezione è adottata da alcuni moderni comentatori. Forse qualche interprete sostituì sesto a settimo, perchè altri non credesse, alcune delle opere di Dio essere state prodotte dopo la sesta giornata. Comunque siasi, è certo che alle sei misteriose giornate riempiute dalle operazioni divine venne dietro questa settima del riposo o piuttosto della cessazione da nuove operazioni.

• Che Iddio riposasso da tutte le opere sue (dice S. Agostino) non all'intenti dei intendersi, se non che vereni altra natura non fu dipoi formata da Lui, seenza peraltro ch' El lasciasse di reggere e di couservare le già fatte. » È evidente che il riposo di Die, non fui il riposo di uno stano dalle fattiche, durate nei di preceduli, ma soltanto un cessare da nuovo opere: in chreo ripiù sono cessareti. Aristolulo, presse Desselio 2, dice: » riposò cioò alle cose da sè fatte dià riposo e stabilità, perpetuità ed ordine fisso, rato el imuntabile. » Se dutuna cosa avvenisse sul nostro

<sup>1</sup> v. 3. — Ex. XX, 11. XXX, 17. — Deuteron. V, 14 — Ad Hebracos IV, 4.

<sup>2</sup> Praeparat. L. XIII, c. 6.

globo, la quale segnasse una manifesta divisione tra la sesta giornata e questa settima, io lo ignoro. Nel Genesi non si determina quando di questa debba collocarsi il principio e quando il fine. La consueta formola et fuit vespera compie la sesta giornata, come le precedenti, ma non la settima. Questa ebbe certamente un principio, quando, formata Eva, cessò il Creatore dal produrre nuovi esseri sulla nostra terra; ma il fine di essa quando mai fu? Fu in un'epoca qualunque di questa giornata di quiete e di conservazione? Ouesto termine io lo cerco, ma non so trovarlo. Ventiquattro ore, dopo formata la donna, non terminò certamente quel divino riposo, nè cessò quella cessazione da nuove divine operazioni: Iddio non pose mano a nuove opere dono il riposo d'un giorno solare, a guisa d'un artigiano o d'un agricoltore, che dopo il riposo della domenica, la mattina del lunedì, torna al travaglio della bottega o del campo. Anche oggidi sembra durare quella giornata dell'operoso cessamento, nella quale il Padre dell'universo (prescindendo ancora dalle spirituali operazioni) usque modo operatur 1, conservando le create opere e le concreate leggi: perchè nuove classi, o ordini, o specie di sostanze, almeno nel nostro globo l'onnipotenza non produce, nè quei grandi effetti e mutazioni estranee all'ordine presente, le quali apparvero nelle prime giornate, quando preparavasi l'esistenza delle creature nasciture nelle giornate seguenti, ed in particolare nella sesta. La settima giornata come scrisse S. Agostino 2, è senza sera, nè conosce l'occaso. Dura tuttora questa settima giornata della quiete o cessazione divina, questo periodo della conservazione, e durerà finchè al Creatore piaccia, cioè finchè ad Esso non sia a grado mutar sulla nostra terra lo stabilito ordine delle cose. Invero non veggiamo (se non vogliamo trascendere i confini della natura) qual novello periodo, o qual novella formazione di esseri sia da aspettare.

<sup>1</sup> lo. V, 17.

<sup>2</sup> Dies septimus sine vespera est nec habet occusum. Conf. L. XIII, c. 36

V. 3. « E benedisse (Iddio) questo settimo giorno e (cioè) lo santificò; perchè in esso avea riposato (cessato) da tutte le opere, che Iddio aveva create per formarle 1. »

Il divino riposo o piuttosto la cessazione dalle sue opere volle Dio che servisse di tipo o di esemplare all'uomo, che doveva per sei giorni della settimana faticare, e nella settima giornata (nel sabbato ) riposare, e far riposare i suoi servi, e ancora gli animali domestici, e passare quel giorno negli esercizii del culto, e in una innocente e religiosa letizia. Renedisse Iddio a questo giorno, e il benedirlo fu destinato a giorno sacro e festivo, e decretò, che come tale fosse in seguito venerato ed osservato dal popolo di Dio. Se il precetto dell'osservanza del sabbato fosse fatto ai primi parenti, e se qui sia mentovato per anticipazione, e non dovesse obbligare se non sotto la legge mosaica, è punto controverso fra eli interpreti. Filone e molti Ehrei favoriscono la prima sentenza, e con essi il Caterino, il Ribera, l'A Lapide ecc. : si citano per l'opposto Beda, il Pererio, il Tostato ecc. Sembra all'Arcivescovo Martini che le parole adoperate in questo verso 3º sieno assai favorevoli all'opinione di questi interpreti antichi e moderni, i quali hanno creduto, che fino da quel tempo rimanesse il sabbato assegnato da Dio al suo culto, in memoria del benefizio della creazione, e che come tale fu osservato ed onorato da'figliuoli di Adamo. Ancora la frase, con cui comincia la promulgazione di questa legge fatta sul Sinai, sembra rammentare piuttosto una antica legge che non imporne una nuova : Memento ut diem sabbati sanctifices 2.

1 Et sanctificavit può rendersì ancora id est sanctificavit, dacchè la particella copulativa γ (et) talora vale cioè, idest.

2 Er. XX, S. Menerto ut diese nabatai martifore. Ser diebes operaberite, et facies omnia opera tun. Septimo outem die sabbatum Domini Dei tud est; som facies omne opera to ou tu, et filius tuus et filia tun, servus tuus et aucilia taa, luuratuun tuum et adeena, qui et intera portas tuns. Sez emin diebes fecil Dominus ceslous et terma et mare et sonia, quae in eis mat, et requierii in die septimo: ideireo benolizit Dominus diebin eti, et sanat, et requierii in die septimo: ideireo benolizit Dominus dieis insbati, et sanatificarii eun.

È vano ripetere, le abbianno altrove accenundo, che dal preceito del sabbato, e da quello analogo dell'anno sabatico, nulla può dedursì a decidere concludentemente la questione intorno alla natura e alla durata de giorni genesiaci. Se poterono de giornaciolitari servire di fipo agli anni, perchò no poterono le giornate divine (per avventura senza comparazione più lunghe) essere come il tipo e l'esemplare dell'ordinario nostre giornate tanto più brevi ?

Non so trattenerni dal far qui una osservazione, che mi sembra di qualche nomento. Nel C. Il del Genesi si fa come un ricapitolazione delle isterie delle sei giornate. Appena si tocca delle opere del terzo e del sessi giorne, ed ecco quel poco aggiunto intorno a quelle due giornate ei somministra argomenti validi, se punto lo veggo, per impeganare la volgare dottrina dei giorni eguali in durata ai nostri giorni esdira. Zio ne muove a pensare, che ciandilo negli altri giorni troveremmo qualcosa di somigliante, voe, come qui interno alla terza da alla sesta giornata, così intorno a ciascuna delle altre quattro ci avesse qualche particolarità argiunto il sacro cerittere.

L'ultima frase del v. 3. « avea riposato da tutto le opere, che didio onea creato per formarle » sembra così potersi intendere: Iddio cessò da tutte le opere, che fino allora aveva fatte, creando dal nulla la materia poscia in tante guise ed a tanti usi foggiamola. Primo facia, potateo composita decleratura! S. Rerum substantia simul creata est, sed simul species formata non est; et quod simul estitili per substantiam materiae, non simul apparait per speciem formae 3.

<sup>1.</sup> S. Irenoo jad occasione della minaccia futta da Adamo; quacampati de conseleri ex co, morte morierio) serisse che Adamo polti diris morto il giorno, in cui peeccò, facche la sua vita non giunae a mille amai: Suar autem nifice amai fina usus. Lo stesso dice S. Giustino (Bial. cum Tryph.). Lattatanio ancora latosò seritio: Dien anquasa Del nific amorma circulo terminatur (Die. Iust. L. VII, c. 14). Simili frasi si trovano presso i italbini que, Schoetgenium Her. scher. 1, pap. 14032.

<sup>2</sup> Ambros. Exaemer. L. 1, c. 7.

<sup>3</sup> Greg. Magnus Moral. I.

Etque istum faceret dives Sapientia mundum, Cuncta simul genuit; sed post haec semina rerum Ornavit superinductis informia formis 1.

E qui terminato di esporre, secondo le mie deboli forze, e non trascurando i lumi, che la scienza moderna sembra somministrarci. le sette giornate del mondo creato, diamo un rapido sguardo a ciascuno de' periodi trascorsi. Creata dal nulla la materia dell'universo, pel volere onnipotente del Creatore, in principio temnoris, come serive S. Agostino 2, in istato probabilmente atomico, e in qualche senso caotico, segul il primo fenomeno e il primo periodo, che diremo della luce, ed ancora (se bene mi sono apposto nell'intendere quel primo divino comando) può dirsi periodo del fuoco, della conflagrazione, e periodo chimico. Venne dietro a questo il secondo periodo dell'atmosfera, del firmamento, e della divisione dell'acque. Il terzo periodo fu della vegetazione. Nel quarto sembra che l'aria fosse al tutto purificata, e questo può da noi appellarsi il periodo sidereo o astronomico, perchè gli astri apparvero alla nostra terra, e, almeno rispetto ad essa, ebbero il nascimento. Il quinto periodo fu della vita animale: e il sesto della intelligenza, mercecchè in esso apparvero non solamente i bruti di più perfetta organizzazione, ma ancora l'essere intelligente, fatto ad immagine e somiglianza del Creatore, e così fu compiuta e incoronata l'opera del Sommo Artefice. A questo periodo succede il sabbato o il periodo della cessazione da nuove opere. Questo è il periodo della conservazione, nel quale il Creatore nel suo riposo è occupato nel conservare le create sostanze e le leggi ad esse imposte, e questo periodo della conservazione possiamo ben a ragione dire che dura tuttora.

Se tanta è la lunghezza di questo settimo periodo ossia di questa settima giornata, non si vede perchè tanto breve, quanto volgarmente si crede, debba essere la durata di ognuna delle

<sup>1</sup> MAR. VICTOR. L. 1, Carm. in Gen.

<sup>2</sup> In Exordio mundi quando fieri coepit. S. Ambrogio. Simul cum tempore caelum et terra creata sunt. S. Ton. S. 1 P. q. XLV, art. 3 ad 4.

giornate, le quali precedettero e prepararono questa settima ed ultima.

Veggo ora pensarsi da alcuni che, subito dopo la colpa de primi nostri progenilori, avvenisse nel nostro globo una grande catastrofe, per la quale molto resiò alterato, e deteriorato, e privato in gran parte della sua spontanea fecondità. Non so se alcuno vorrà credere con questa catastrofe iniziato i cerminata la giornata settima: nè se cotal catastrofe abbia alcun fondamento: so che il Sacent Testo nulla ne dice, nò fa terminare tristamente il liete e santificato giorno estimo, nè alcuno porrà, io penso, per compinento e come per corona della formazione e dell'ornamento della terra moricodo di municose, di deteriormento, di decardazione.

Vengo ora alla importante conseguenza, che è il principale scopo di questo mio qualunque lavoro. Le principali conclusioni che dalla scienza umana si traggono, e le quali si è cercato, stabilire · nei precedenti articoli, erano state enunciate da Mosè nel principio del Genesi. Non ignoro che alcuni con ottime intenzioni disapprovano questi raffronti della verità rivelata colla naturale, e taluno arriva a dire, che esso teme più dalla parte di tali difensori, che non dai dichiarati avversarii. Ma convien distinguere il modo col quale può farsi e si fa questo confronto. Se si pretende far quadrare col sacro testo un particolare sistema e la ipotesi di qualche scrittore, allera, le concede, corresi rischio di profanare la parela di Dio, facendola servire a difesa delle ipotesi umane, le quali per avventura saranno smentite da posteriori osservazioni. Noi non pretendiamo che fosse nel legislatore Israelita tanta scienza astronomica e geologica quanta può trovarsi nei moderni scienziati in seguito degli incrementi ricevuti nei tempi a noi prossimi dagli studii naturali. Non è neccessario supporre tanta scienza in Mosè e nennure in Adamo, e altri può, anche riguardo al primo parente, tenersela, se piace, col Nazianzeno, con Teofilo Antiocheno e e con Giovanni Damasceno 1, Sarebbe strana persuasione pretendere di rinvenire nel Genesi quanto le scienze naturali ci hanno

<sup>1</sup> Vide Peravium de Opif. lib. II, c. 9.

disvelato negli ultimi tempi. O bisognerobbe prelembera fata a quello scriitore una comunicazione di onniscienza, quale non sembra convenire all'umana natura, almeno nello stalo presente, o non aspremmo ove arrestarci, combe beno lan osservalo il Buchand. Le cognizioni astromoniche se, gr., non dico di Ipparco e di Tolomeo, ma quello del Copernico, del Keplero, di Galileo, o anocar di Newton sarebbero insufficienti per Laplace; come quelle chimiche e geologiche do givi dotti chimici e geologi sarebbero probabilmente insufficienti per coloro, i quali con più felico suecesso coliveramo questi studii nel vaturo secolo.

Bastava che Mosè non ci insegnasse il falso ed oltre ciò c'i-. struisse di alcune verità, nelle quali non è punto possibile nè probabile che fosse istruito dalla scienza umana, e perciò debbasi crederlo illustrato in ciò da luce superiore cioè dalla divina tivelazione, o immediatamente a lui fatta ovvero discesagli dal primo Padre o da altro de' più antichi Patriarchi. Anzichè pretendere Mosè assai illuminato nelle scienze naturali, dalla mancanza appunto della scienza umana crediamo confermata la conclusione ora accennata. Non era suo officio istruire il suo popolo nelle umane scienze. poco utili ad esso e che esso era per avventura poco atto a comprendere : ond'è che, eziandio conoscendo parecchie curiosità nanaturali, mi fo a credere, non avrebbe avuta premura di erudire in esse gl'Israeliti, i quali era intento principalmente ad allontanare dal culto superstizioso degli astri, degli animali e d'ogni creatura, inculcando loro l'unico Autore di tutto, cui soltanto dovevano lode, culto ed obbedienza,

1. Lo seritore del Genesi sipriato da Bio ci ha lasciato nel Perve se Basamerone, uma consegonia, se, se più piace: uma geogonia, dacchò del nostro globo principalmente, e quasa unicamente fa parda. Ma però questo suo compendio è alto a destare l'ammiratatone delle persone istruite, che trovano in umo seritiore così vetassio delle cognizioni della sclema unana non amalfestatie se non nei tempi più recenti, ma insieme lo trovano assasi semplice, ce da petersi nella sua corteccia da ognuno comprendere. Esso non fa motto ne de l'eritoliti, nel dei prevoltiti, nel dei prevoltiti.

sochè tutta differente dall'attuale, nè de'mammiferi o rettili fossili ritrovati dal Cuvier, dal Buckland e da altri, per mentovare i quali non avrebbe pur trovato voce opportuna. Ma ognuno poteva intendere, che Iddio soltanto è eterno ed increato, che la sua parola. cioè il suo volere, cavò dal nulla, nel principio del tempo, la materia tutta de cieli e della terra, cioè dell'universo : verità sublimi, comechè ignorate da' più illustri e celebrati filosofi delle genti. Così tutti comprendevano che il primo fenomeno nell'universo o almeno nel globo nostro fu una gran luce o fuoco, comechè di tal fenomeno non vedessero, nè subodorassero la cagion fisica, nè gli effetti. Ognuno poteva intendere che poscia il Creatore volle che fosse l'atmosfera, la quale dividendo le acque superiori dalle inferiori, sostenesse in alto le nubi. Ognuno agevolmente intendeva che, al tempo stabilito, un altro comando dell'Onnipotente aveva fatto che da certe parti del nostro globo si ritirassero le acque, le quali tutto per l'innanzi il coprivano, e lasciassero il passo alle terre asciutte, acconce all'abitazione degli animali terrestri e dell'uomo, e le terre asciutte si vestissero di vegetabili. Potevasi, eziandio dai più rozzi, comprendere, come al divino volere i luminari del cielo cominciarono a splendere sulla terra, ed a questa apparvero il sole, la luna e le stelle, o sia poi che i luminari celesti allora, e non prima, fossero creati, o che allora soltanto cominciassero ad apparire alla terra per rimovimento di ostacolo. o per altra a noi non ben nota cagione. Ne niù difficile era intendere, come a un nuovo comando di Quei che puote cominciassero i mari a brulicare di pesci e di altri animali, cui conviene sì fatto mezzo, ed ancora di rettili acquatici ed anfibii, ed i volatili ad aleggiare e scorrere pe' variati campi dell'aria, e finalmente come Iddio compì e perfezionò la sua grand'opera, popolando le terre asciutte di animali di più elevata organizzazione, cioè di mammiferi, altri erbivori, altri carnivori, altri domestici, altri selvaggi, e corono il gran lavoro colla creazione dell'essere binede, parlante, ragionevole, destinato a fare quasi da vice-Dio sulla terra, e dominare sui pesci delle acque, sui volatili dell'aria, e sopra le bestie tutte della terra. I contemporanei di Mosè vedevano la bontà delle opere divine, di cui si fa motto nelle cinque precedule giornate, e vedevano grandemente bono il tutti insieme della creazione. Die disun teiam quaeque pulera corpora, quia longe pulerius est corpus, quod ex membris puleria omnibus constat, quam ipta membra singula, quorum ordinalissimo concentu completur unierzum, quanusi et il illa etiam singillalim pulera sunt 1.

Ma se penetriamo un poro sotto questa corteccia, come non amirare la Sapienza, che di là spicca? Di questa Sapienza ripiena quella soprammodo mirabli madre de sette invitti giovani Macca-bel, alla costanza esortavali, pereuntet septem filos comprienas, rea hordadur repleta supienia, ci al l'ultiupe, solo supersitie, volgeva quelle parolo ammirabli. Peto, nate, st adapticias ad casem, et terrom, et atorma, et ato omina que in es sum et intidigua quia ex milalo fecit illa Daux et hominum genus 2; che era dichiarare il mondo non eterno ma creato nel principio del tempo, innalamoles ciosi ciolla scorta del legislatori senzilatia, voe non polvenao gui-darla, non che gli altri più celebrati filosofanti genilli, nè pure quel divine Plato.

Che in quella schiera andò più presso al segno, Al quale aggiunse, a chi dal Cielo è dato 3.

Nè questa prima e fondamental verità è la sola svelataci dall'Esamerone Mosaico.

- (II.) Le opere della creazione, comechè potessero tutte dall'Onnipotenza compiersi in uno indivisibile istante, si volle che procedessero successivamente e gradatamente.
- (III.) Il primo stato della nostra terra fu una specie di caos, vale a dire una congerie di atomi, in apparenza disordinati e confussi, ma però tutti disposti dalla Provvidenza al luego ed all'officio, a cui erano ordinati: non erano ancora particelle composte, molto meno esseri organizzati.

<sup>1</sup> Aug. Conf. L. XIII, c. 28.

<sup>2</sup> II. Mach. VII, vv. 20-29.

<sup>3</sup> PETRANCA Trionfi.

- (IV.) Il primo fenomeno, che appare nel mondo, o almeno nel nostro globo, fu una gran luce o un gran fuoco.
- [V.] Iddio, nel creare e formare la natura, e particolarmente gli esseri organizzati, statui questa leggo: gli esseri più semplici ed imperfeiti vengano a luce i primi, e soltanto dopo questi i più perfeiti e di più complicata organizzazione, salve sempre peraltro le necessarie condizioni di esisteraz, doic che ciascuna specie allora venisse a luce, quando tutto era apparecchiato e disposto per la sua sussistenza.
- (VI.) La terra, che poi apparve asciutta e cominciò a rivestirsi di piante terrestri, emerse dal seno delle acque, le quali da prima tutto coprivano il globo.
- (VII.) Per un certo tempo non fu nel nostro globo alcuna vita, "n
  è vegetabile, n
  è animale.
- (VIII.) Le piante, eziandio terrestri, cominciarono a germogliare, anzichè gli animali guizzando, serpeggiando, volando o camminando, animassero le acque, l'aria e la terra.
- (IX.) I mammiferi terrestri (gli animali di più perfetta organizzazione, quelli che formano la classe più elevata fra gli animali vertebrati) o sieno erbivori o carnivori, non popolarono la terra, se non dopo gli altri più imperfetti animali, es specialmente dopochè le acque formicolavano di animali viventi.
- (X.) Finalmente la creazione dell'uomo, della creatura fatta ad immagine e somiglianza del Creatore, e destinata a dominar sulla terra, e sugli abitatori dell'acque, e sui volanti per l'aria, e sulle bestie de'campi e delle selve, questa creazioné perfezionò e coronò il regno animale.
- A queste dieci proposizioni saremo pagli, omettendone qualche altra non oscuramente indicata dal sacro scriitore, come quella che la vita animale ebbe principio nello acque (Gen. 1, 20). Queste proposizioni si confermano dai geologi con numerosissime osservazioni, specimente relative in fossili organici. Ma lo studio di questi o, come dicesi, la paleontologia è di una data recente; nei filosofi che chiamiamo antichi, recenti per altro in comparazione di Mosè, si travano piuttoso peochazioni generali sull'origine

della terra, che non una scienza fondata sull'osservazione dei fatti. « Con grandi spese di applicazione e di fatica essi studiarono i « movimenti e le posizioni dei corpi celesti, ed acquistarono al-« cune cognizioni intorno ai tre regni della natura; ma l'istoria « antica del globo, comechè scritta in caratteri del pari luminosi « ed imponenti, era per essi restata come un libro chiuso, di cui « ignoravano infino l'esistenza 1. » Come dunque troviamo queste proposizioni chiaramente enunciate nel più antico dei libri, nell'infanzia delle scienze umane e prima assai che si sospettasse l'esistenza di quegli studii, che soli a tali conclusioni potevano condurre, e ciò fra una gente avvilita per lungo tempo dalla più degradante servitù? Non avendo potuto il sacro Storico acquistarle per mezzo dell'umane scienze, altro non rimane, se non che ne sia stato istruito per divina rivelazione; e perciò l'istoria della creazione, la quale leggiamo nel principio de'libri sacri abbastanza ci persuade di un'antica rivelazione del Creatore comunicata agli uomini.

Iddio può in diverse maniere comunicarsi all'uomo, illustrando la sua mente e imprimendovi le cognizioni e le idee che a lui piace; o per via dell'immaginazione imprimendo in essa de'fantasmi simbolici, talvolta oscuri, ma dichiarati poi dagli eventi o dalle parole; o finalmente per la via de sensi, o favellando immediatamente al veggente, o per mezzo di alcun suo ministro, o facendo passare come sotto i suoi occhi gli avvenimenti futuri, o ancora i passati ad esso naturalmente ignoti. Parecchi poeti hanno immaginato che un angelo descrivesse al primo padre del genere umano la storia successiva della Creazione della quale esso era stato l'ultimo frutto. Porta la palma fra questi il Milton; nel Paradiso Perduto 2 s'introduce il primo parente, mosso dalla brama di conoscere quanto dentro l'Eden o fuori, prima ch'ei fosse, era avvenuto, e incontanente l'arcangelo Raffaele, ad appagare il suo desiderio. comincia la descrizione dell'opera de'sei giorni divini della creazione; descrizione che è comunemente riputata un capo d'opera del-

<sup>1</sup> Lyell Principii di Geologia L. I, C. 2. 2 Lib. VII.

la poesia inglese. È certo che l'uomo avria ignorato molti avvenimenti che ebbero luogo prima che fosse occhio umano per attestarli, o umana memoria per registrarli, o almeno non avria formato intorno ad essi se non tarde e deboli congetture, ove non gli fosse stato permesso, come ai primi parenti, di comunicare colle intelligenze che lo avevano preceduto nella creazione, o col Creatore medesimo. Non possiamo determinare la forma della rivelazione, per cui mezzo fu portata alla conoscenza dell'uomo la storia preadamitica del mondo creato. Questa storia del passato era ad Adamo ed ai suoi figliuoli non meno ignota del futuro, ed a farla loro palese era duopo l'equivalente di una profezia. Si è osservato, le varie scene dell'esamerone essere come quadri profetici contenenti ciascuno una fase principale del dramma della creazione, onde è che la rivelazione ha il carattere di profezia mediante la visione. Sembra dunque abhastanza verisimile che questo appunto fosse il modo di rivelazione con cui fu all'uomo manifestata l'opera del Creatore, tanto più che di Mosè troviamo da Dio stesso affermato, che con esso comunicava apertamente, non già per mezzo di enigmi o d'immagini oscure 1. Questo modo di manifestazione delle verità altronde dall'uomo ignorate non è punto inusitato, e potè Mosè vedere le rappresentazioni successive delle grandi opere delle sei giornate, come vide il roveto ardente senza. consumarsi 2, come vide il modello del tabernacolo e di quanto ad esso apparteneva, e fra l'altre cose del candelabro d'oro 3, il

1 At non talis servus meus Moyses... ore enim ad os loquor ei, et palam; et non per aenigmata et figuras Dominum videt. Numer. c. XII, vv. 6, 7, 8. 2 Exod. C. III.

I Rupice et fice necessitam exempler, quod tibi in monte munitratus uni EGOL XXV, v. Li Lanta exemplun fo visita o visiona y quod ustendit Diminus Mogai, ita operatus sei emdeladrum. Numeror. c. VIII, v. s. il. casanius Mogai, ita operatus sei emdeladrum. Numeror. c. VIII, v. s. il. casationa del rofiginale, pure è generalmente e da rapione riguarchiao come ju lui estatus approximatione, che di esco sobbiumo. Decebe l'attendance particolor del responsabilità del responsabilità del responsabilità del ta le generale della risponsabilità del responsabilità della responsabilità del ta le generale della risponsabilità del responsabilità del responsabilità del ta le generale della risponsabilità della risponsabilità del responsabilità della risponsabilità della risponsa quale portato a Roma dai vincitori, veggiamo tuttora rappresentato nell'arco trionfale cretto in onore di Tito.

Travo che questo modo di concepire la rivelazione dell' Esamence va a grado a parecchi moderni: pochi anni sono che Ugo Milleri o ha trattato con giusta estensione in una sua *Lezione I*. Noi altresì ci eravamo proposi di esporio nel modo che a noi pareva i più verisimilo. Ma ce ne asteniano, almeno per ora, volendo porre un termine a questo alquanto lungo lavoro, adesso che ci troviamo percenuli a naturale suo termine.

Per la ragione medesima, cioè perchè bramo porre termine a questo lavoro, quasi ometto di trattare della creazione degli angeli, della quale Mosè esplicitamente non favella, e intorno alla quale io aveva posto un' appendice finale al commentario latino. pubblicato in Napoli intorno a questo argomento 2. Questa è materia tutta serbata ai teologi e pressochè niuna relazione ha colle cose sin qui discorse. I cristiani hanno sempre creduto all'esistenza degli Angeli, ed hanno reputati questi non già sostanze eterne ed increate, ma create da Dio non meno delle sostanze corporee: tanto insegnano le sacre Scritture, i santi Padri e i Dottori tutti della Chiesa. Basti far udir S. Tommaso (Sum. P. I, q. LXII, a. 1, 2.) « Dicitur Prov. 8. ex persona Sapientiae (ab aeterno) genitae : Dominus possedit me ab initio vigrum sugrum, antequam quidquam faceret a principio: sed Angeli sunt facti a Deo: ergo Angeli aliquando non fuerunt. Solus Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus est ab aeterno. Hoc enim fides catholica indubitanter tenet et omne contrarium est sicut haereticum reputandum. Sic enim Deus creaturas produzit quod eas ex nihilo fe-

1 The Testimony of the Rocks: or Geology in its bearings on the teo Theologies, nature and recorded, by High Millers, autore del: The eld red sandatane, e del Footprints of the Creator. Ellimburg 1887.—Lecture Fourth. The Mosaic estion of Greation p. 187-191; cicle: Testimoniana delle rocce, o geologia in relazione alle due teologie naturale e rivelata. per Veo Mutara. Edimburgo 1897.—Lezione quarta. Visione Mosaica della Creazione.

<sup>2</sup> In historiam creationis Mosaicam Commentatio 1851. — Appendix de Creatione Angelorum pag. 201.

cii, idest, postquam nihil Juerant. » S. Paolo Apostolo insegna (Color. 1, 16), che « in juso [Filio Dei] condila sunt univerza in coallei ein terra, visibilia ei mivisilidi, nie Thomi, sice Dominationes, sice Principalus, sice Potestates. Omnia per jusum et in pivo creata sunt; et Jupe est anne omnes et omnia in Jupo constant. » Nel Cantico dei tre giovani di Bablionia gil Angeli sono rammentati i primi tra le opere del Creatore: Benedicite omnia porra Domini Domino. . Benedicite Angeli Domini Domino.

Il dubbio e la questione ebber luogo soltanto intorno all'epoca della creazione degli Angeli. Circa hoe, dice S. Tommaso, intermitar duplex Sanctorum Doctorum tententia. È comunissima sentenza dei teologi dei secoli più recenti, che essi sieno stati creati contemporaneamente alla natura corporea.

Questa controversia non può decidersi colla ragione naturale: Cum non er nobura rerum, diric O Vasquez, sed ex bri sola coluntate pendeat tali aut tali puncio temporis Angelos produci: Dei autem coluntatem nulla ratione investigare postrumus, nai es in quan fedat selemus. Cum igita mon contette e ili, quae facla videnus utrum Angeli cum creatura corporea aut ante illem producti fueria, mili de coluntate Dei circo punctum produtionis ipsorum ex ipsis rebus intelligere possumus (In I P., disp. 224. c. 3).

Dante pensò che la ragione favorisse la dottrina già comune al suo tempo, non sembrandogli verisimile che i motori fossero stati a lungo senza i corpi destinati a muovere;

> Ed anche la ragion lo vede alquanto, Che non concederebbe, che i motori Senza sua perfezion fosser cotanto;

> > (Parad. c. XXIX.)

ma quest'argomento non poteva aver vita più lunga delle intelligenze motrici.

Benchè, come abbiamo indicato, Mosè nella storia della creazione non faccia esplicita e particolar menzione degli Angeli, pare tultavia sollo nome di cilei aver comprese tulte le sestanze colesie primamente gli Angeli. Di lato ne salano (XXVIII si espone e dichiara alquanto più stesamente ciò che Morè avea sollanto corenato: ora ri vi relimo prima generalmente eccitarsi alle lodi del Creatoro le sostanze celesti: Landate Doninum de caefai, landate cum in ezcelair; quindi dichiarasi quali sieno queste coculsi sostanze: Loudate cum omea rappé insi, landate cum onnet viritate cius. Laudate cum nol et luna ... quia Ippe dizit et facta sunt, Ippe mandavit et creata sunt.

Osserva anora S. Agostino: Literae Sacrue miazimoque exraces ita dicunt i principio feciase Deum caelam et terram, ut nitid antes feciase intelliguatur, quin hoe poinar in principio feciae diceretor, si quid feciasel ante cetera cuneta quae feci. Dunque neppur gli Angeli furono creati avanti la creazione del cielo e della terra; dacchò se ciò fosse, non si direbbono il ciclo e la terra creati da Do ne principio di numari a tutte le sue opere.

Moto ávorevole all' indicita interpretazione delle prime partie di Mosè dal idottina comune dei losogi; à la decretale del Concilio IV Lateranense 1. Tuttavia la cosa non si crede dai più definita dall' autorità della Chiesa; poichè l' Padri Laterauseni non voltero definire tid quistione, ma condannera altri errori, come accenna S. Tommaso, il quale serisse un opuscolo intorno a quel adecratale (Opusc. 23). Concilium no nez instituto, ne conviene il Saurer, ad il definiendum, sed obiter et quasi aliud ageus tid diriti. Nella Somma teologica acrive l' Angelico: illa tamen pro-babilitor ridetur quod Angeli simul cum creatura corporea sunt creati. — Quamusi contrarium non sit reputandum erroneum, praecipue propete sententium Gregorii Nazianessi, ciusta tanda ett in dectrina christiana austoritas, et nullus unquam eius diciti, culmunismi niferre praesumperiri, ticus tuen de Alhanaii doumentis, culmunismi niferre praesumperiri, ticus tuen de Alhanaii doumentis.

1 Ecco le parole del Concilio: Deus creator omaiem sisibilium et incibilium, spiritualium et corporalium, qui sua annipotenti virtute simul ab initio temporis sirumque de nitido ondidit creaturum, spiritualem et corporalem, angelicam videlicet et mundanam, et deisade humanam quasi comummen ez spiritu et corpore constitutum.

ut Hieronymus dicit (P. 1.º qu. LXI, a. 3). Altri insigni teologi, come il Vasquez e il Petavio, negano che possa darsi a tal sentenza alcuna nota o censura teologica. Fra gli antichi poi fu essa assai comune, specialmente fra i greci. Non solamente la tenne il Nazianzeno, cui sottoscrive il Damasceno, ma e S. Basilio ed Origene, benchè confessi la cosa non essere chiaramente insegnata, e Zaccaria Mitilenèo e Severiano Gabalitano e Mosè vescovo Siro, comechè affermi, i suoi connazionali aderire piuttosto alla contraria opinione, ed altri. Eziandio fra i latini sono di questo parere i santi Girolamo ed Ambrogio, Cassiano ed alfri. S. Agostino ( de Civ. Dei XI, 19, ed altrove ) penso gli Angeli essere stati creati nel primo giorno e compresi sotto il nome di luce; ma (nel capo 38) lascia a ciascuno la libertà di pensare come gli aggrada, purchè si confessino gli Angeli creati da Dio. Similmente Teodoreto li crede non anteriori alla materia, ma avverte che se altri pensi oppositamente non offende la Fede nè la pietà.

Singolare su questo articolo fu la opinione dell'autore del libro de Dognatibus Ecclesiasticis 1. In principio creneti Bus coebus e terrame el oquom ez sishio, el cum adane lenebrae ipsam a-quom occultarent el aqua terram obsecuderet, facti sunt singoli et omnes cacelese triates, u uno asset oticion Del Bosinias, sed, haberet in quibus per multa ante spatia Bonitatem suam ostenderet. Per quelle parole suntia papia li Sucret (de Jug. 1. l. c. d. n. 4) intende multa saccula. Pessò duarque questo autore che mel-ti seceli scorressero, o certamente un lungo spazio di tempo, fia a crassione del ciola della terra e, la lure del artimo cierno.

Porrò termine con qualche osservazione, per avventura non senza importanza per le cuse in addiero discorse, el equali son potrebbero trovarsi nel teologi dell'età trascorse. Si è abbastanza dichiarato come le osservazioni naturali sembrano esigere un lungo syazio di tempo fra la creazione della materia e la formazione siel primo usone, e come a questa dottrina non si oppone l'insegnamento della Chiese, ciù che conferna l'adossione di molti discreti

teologi. Dunque del pari è lecito porre un lungo intervallo fra la creazione degli Angeli e quella dell'uomo; dottrina appena un poco differente da quella degli antichi Padri sopraccitati. Così una controversia teologica assai antica potrebbe in qualche modo conciliarsi coll'aiuto delle osservazioni dei geologi. Giò che pensarono quegli antichi, cioè avere esistito gli Angeli per alquanti ed eziandio per molti secoli prima dell'epoca che volgarmente dicesi della creazione del mondo (cioè della formazione dell'uomo). ciò noi ancora possiamo concedere, e certamente senza contraddire al concilio Lateranense o alla dottrina dei recenti teologi, riconoscendo che Iddio dal principio del tempo creò dal nulla e gli Angeli e i corpi. Potrebbero anche oggidi quegli antichi, mutata al più qualche paroletta, ripetere senza offesa di alcuno quelle loro antiche dottrine. Potrebbe, a cagion di esempio, ripetere S. Girolamo; sex mille necdum humani generis (il Santo serive nostri orbis) implentur anni et quanta prius tempora, quantas saeculorum origines arbitrandum est praecessisse, in quibus Angeli, Throni, Dominationes, ceteraeque Virtutes servierint Deo et Deo iubente substiterint! Così potrebbe affermare S. Ambrogio che per lungo tempo innanzi alla creazione dell'uomo, Cherubim et Seraphim cum suavitate canorae vocis suae dicunt: \*Sanctus, Sanclus Sanctus

Non è inutile osservare che fra coloro, i quali tenevano gil Angeli creati lungo tempo inanzi ai monde corprore, aluni attri-buivano agil Angeli dei corpi non già nalpabili o grossolani come i nostri, na sottilissimi, cierci o ignei: Sono fra questi S. Ambrogio e Cassiano, ai quali consento S. Basilio (lib. de Spir. Sanoto, c. 16) citalo per questa sentenza da Giovanni Tessabonicenzo ri dial. Lecta in Nymodo VII, act. 5. Inultre S. Basilio sussepti essere satata prima di questo mondo soggetto a mutazioni ed a corructione, una luce più sipolniti del da nostra, nella quale dimorassere gil Angeli; allorché poi fin fatto il ciclo, essere restata quella luce nelle regioni sopraccelessi, ed essere nelle tenebre rimaste le inferiori regioni, impedito essendo ad esse il passare della luce per l'interpositione del corpo celeste. Da ciù appare

aver S. Basilio pensato, assai prima della creazione del ciedo e della terra essere cissitia una vera luce; il cui propagarsi era impedito dall'interposizione dei corpi opachi. Ne esta che questo S. Dottore chiami assoparze ciedo priva di corpo, la natura degli Angeli. Anche Severaino Gialattinoni dei gil Angeli intelligenti di incorporei spiriti, assopara, esporare, eppure attributare ad essi un corpicciono ligno o piuttuolo formato di uria ed fisnoca. Anche Césario (Il fratello del Nazianceno) chiama immateriali corpi decigi Angeli de paragona al vento, la fumo o all'aria: sono, dice, sottili ed immateriali corpi, diversi dai nostri grossolani e palpabili. Ma questa sendenza al presente non porcebbe più tenersi, specialmente dopo le dichiarazioni del Concilio Lateranense, mentoral di sorora.

Veniamo all'ultima conclusione. Fu lecito ai santi Gregorio Nazianzeno, Girolamo, Giovanni Damasceno ed altri non pochi, credere la produzione degli Angeli di lungo tempo anteriore alla formazione del cielo e della terra, promulgata nel principio del Genesi; e ciò senza che punto peccassero contro la Fede e neppure incorressero nota alcuna di temerità, avendo scritto prima del Concilio IV di Laterano. Restò a Gregorio il soprannome di Teologo e la somma autorità di cui godè e gode nella Chiesa; e S. Girolamo fu detto il Dottor Massimo nell'interpretazione della Scrittura. Fu lecito ciò a S. Ambrogio, il quale inoltre riputava: nihil materialis compositionis immune atque alienum praeter illam solam venerandae Trinitatis substantiam. Fu lecito non meno a Cassiano (Coll. 8, c. 7), il quale eziandio (Coll. 7, c. 13) Angelos, Archangelos, ceterasque Virtutes nullatenus incorporeas aestimavit, e donava ad essi dei corpicciuoli sottili, habere secundum se corpus quo subsistunt, licet multo tenuius quam nos. Fu lecito, per tacere degli altri, al gran Basilio, il quale agli Angeli attribuisce una sostanza aerea o ignea e non solo pone essi anteriori alla creazione del cielo e della terra, ma ancora una luce più splendida della nostra benchè ad essa analoga. Ciò ad essi fu lecito benchè niuna natural ragione a ciò li astringesse; nè d'altra parte la Chiesa avea in quel tempo definito nulla intorno a tal quistione. Molto più dunque pare che a noi sia lecilo porre un lungo intervallo di tempo, non già prima della creazione del cicle della terra, fatta dal Creatore in principio, ma interposto fra questa e la creazione dell'uomo, essendo a ciò mossi da vialde ragioni naturali fondate sull'osservazione de fatti; e questa può diris giustamente una naturale rivelazione, essendo il mezzo ordinario col quale fidilo ci palesa le naturali verità, rimuovendo il vedo che le copriva.

Gi basta sapere che le sostanze, le quali ricoprono il nostro gibbo, apparero a lomando del Creatore, nell' ordite progressivo indicato dal Genesi, nè si terminò il sesto giorno o periodo del divino Esamerone, prima che apparisse la creatura fatta ad immagine somiglianza di Dio, da cui o derivata e si disseminata su tutta la faccia della terra l'universa specie umana, e a cui di de delto: cresecte o moltipicatevi, quoficia la terra da sasogettatela e dominate sui pesci del mare, sui volatifi del cielo e sopra tutti cii antimali che murovorsi sorra ta terra.

Così sappiamo che în quella che dicesi la asata età del mondo, apparve nella nustra terra il secondo e nigliore Adamo, apparve ve-stito d'umana carne il Figliudo id Dio Unigenito del Divin Padre, per redimere e salvare la nustra specie, e sublimaria assai oltre l'antico nore. nustrandoci unita alla ragil nostra natura la sua natura divina e sappiamo che, come dal lato del primo Adamo terrestre, profondamento addormentato, fu tratta la sua consortic di delta la madre di utti i riemit, così dal lato del secondo Adamo, sopito a breve tempo dal sonno della morte, usel la sua sposa, la Chiesa cristiana, miù vera madre del viventi.

## APPENDICE

Dichiarazione del Salmo CIII intorno all Esamerone Mosaico.

Discorso letto alla Pontificia Accademia Tiberina dal P. G. B.,
Pianciani della Compagnia di Gesù.

Le rimembranze di notevoli avvenimenti, rivestiti di ammanto più o meno poelico, furono le prime poesie degli antichi popoli. Non poteva tra i memorandi avvenimenti essere dimenticatoli più grande, quello senza il quale niun altro avrebbe avuto luogo, e che perciò in egni tempo ha destata la umana curiosità. Voglio dire il cominciar delle cose, la creazione del mondo.

E dicendo creazione, in questo luogo intendo non tanto la crazione nel più stretto senso, il primo esistere delle creature, il venir tratte le cose dal nulla, ossis dalla non esistenza attuale dallo stato di mera possibilità. Questo gran fatto fit troppo dimentical alla genti el giporato da coloro che indagar pretendavano l'erigine delle sose: altronde un' opera tutta soprannaturale, il comando dell'Ounipotente compitto in un attimo, meno per avventura si acconsicava a descrizioni ed ormanenti poetici.

Parlo principalmente di ciò, che alquanti appellano creazine seconda, vale a dire della formazione ed ordinazione del mondo, ossin della serie di operazioni che succedovansi dalla prima chiamata delle creature all'esistenza fino al compiersi dell'opera del Creatore, di ciò che chiaminno, quantunque men propriamente, i giorni della creazione, e spesso con greca voce l'Esuneroue Mossico

I gentili poco ci hanno lasciato e troppo misto di favole: nè il politeismo era punto opportuno ad introdurre unità e bellezza in tanta moltiplicità e varietà di cose.

Il cristianesimo, rendendo popolare ed universale il monoteismo, e diffondendo per tutto il globo le tradizioni, confidate dapprima soltanto ai figlipoli d'Israele, diresse gl'ingegni a questo alto e nobil tema. Molti troviamo difatti intorno ad esso occupati nelle moderne letterature. Lasciando da parte pochi versi di qualche vecchio e poco colto verseggiatore, ed omettendo ancora il tratto sublime (ma alquato oscuro) filosofico-teologico dell' Alighieri nel c. 29 del Paradiso: il Tasso consacrò le ultime sue fatiche a questo alto e pobilissimo argomento, e dettò intorno ad esso un intero poema diviso in sette canti, o, come ei chiamolli, giornate (Le sette giornate del mondo creato) 1. In questo poema, il quale, qualunque ne sia la cagione, non molto aumento la gloria dell'illustre autore, questi s'innalza al di là del principio del tempo, alla contemplazione dell'Eterno ed Uno, non solitario nella sua maestosa unità, mentre era De' suoi pensati mondi alto monarca: tocca dell'augustissima Triade e sull'orme de sacri testi de Proverbi e dell'Ecclesiastico, della divina Sapienza per cui tutto fu fatto. Viene poi all'attuarsi del divino decreto:

- « Già di quel che ab eterno in sè prescrisse
- " Dio, che è senza principio e senza fine, « Era giunto il principio, e giunto il tempo
  - « Col principio del tempo: »
- e il tempo esce dall'eternità:

. . . qual di gorgo

- O di pelago pur tranquillo ed alto.
  - « Che senza 'I moto e l'onde e posi e stagni, « Esce talvolta il rapido torrente ».

1 La prima edizione sembra quella di Viterbo del 1607

E qui indagata la cagione ed il fine della creazione, entra a stesamente ed ordinatamente narraria, seguendo fedelmente le ormo del legislatore israelita, tutto descrivendo, adoranado, e come meglio poteva, spiegando, ed a ciò chiamando in aiuto le scienze soprananturali e le naturali (qualunque si fosso il soccorso che queste potevano somministrargit), o qua e là adorna il suo racconto di belle rillassoni morali.

Pretermetto il lungo poema dei Mortula intorno allo stesso argomenlo, come pure l'Esamerone ovvero l'opera dei sei giorni di Felice Passero, e l'Adamo ovvero il mondo creato di Tommaso Campailla.

Non senza lode toccarono l'alto soggetto il Menzini nel suo Paradiso terrestre, Giuseppe Cotta nell'Adamo, e il Pellegrini nel poemetto De'cieli.

Ma conviene pur confessarlo, la fama e la gloria di questi poemi fu ecclissata dall'alta fantasia dell'inglese Milton.

È difficile immaginare qualche cosa più sublime, magnifica e veramente poetica del racconto della crezione che l'Angelo Raffaele fa ad dation nel Paradito perduto. Soltanto la sua immaginazione corre talera troppo libera e sfrenata, ma di ciò si dec, io penso, principalmente la coipa allo scoavolgimento dell'idee religiose, che si era fatto nella sua natria.

Forse più confacente alla nostra debolezza, e al gran rispetto dovato e all' opera e alle parole del Creatore, è il eelebrare con brevi inni e cantici il supremo lavoro, che non osare partitamente descriverlo.

Non saprei se per tal molivo, e forse ancora per isfuggire il pericoloso confronto col Milton, più non appaiano nei tempi più recenti poemi intorno alla creazione; ma non mancano brevi lirici componimenti. fra i onali alcumi degni di non poca lode 1.

Ma lasciamo i moderni, de' quali non mi proponeva di parlare. Se gli antichi poeti profani non potevano in mezzo alla loro assurda mitologia trattar degnamente questo soggetto; non è a dire

V. LANZONI, sull'uso filologico della sacra Bibbia, L. 1, c. 3. Mantova, 1832.

lo stesso degli ispirati poeti israeliti. La loro sacra poesia vedendo per lutto il Creatore e Conservatore delle cose, era più di ogni altra atta ad un argomento, in cui a somma varietà dee congiungersi l'unità più perfetta.

Udiamo ciò che ne dice il celebre Alessandro di Humboldt: « Uno dei caratteri, i quali distinguono la poesia dalla natura « presso gli chrei, è che riflessa dal monoteismo, essa abbraccia « sempre il mondo in una imponente unità, comprendente a un « tempo e il globo terrestre, e gli spazi luminosi del cielo. Essa « di rado si trattiene ne' fenomeni isolati e si compiace nel con-« templare l'insieme. La natura non è rappresentata come esi-« stente indipendentemente, e degna di omaggi per la sua propria « beltà: essa apparisce sempre ai noeti ebrei nella sua relazione « colla potenza spirituale , che la governa dall' alto. La natura è « ad essi un' opera creata ed ordinata, l'espressione viva di un « Dio presente per tutto nelle meraviglie del mondo sensibile. « Così a giudicarne soltanto dal suo oggetto, la poesia lirica degli « ebrei doveva essere imponente e maestosa : ma . è notabile . « malgrado la sua grandezza, essa mai non cade nelle propor-« zioni smisurate della poesia indiana. »

Fin qui Alessandro di Humboldt.

Lasciando da parte il capo 1.º del Genesi, che nella sua sempicità può per le immagini compararsi alla più subblime pescia, in più luoghi i sacri poeti hanno mirabilmente parlato della creazione. Non è qui necessario riferire i luoghi del Proverbi, dell'Eccisatico e i varii passi di Giobbe e de Salmi. Ma l'imno veramente della creazione, l'Esameroue esposto liricamente è il Salmo CIII., che gli chrei e con essi gl'interpretti protestanti numerano CIV.

Quando in esso non fosse una certa e perpetua relazione col principio della storia mosaicu, sarebbe pure, in un bell'inno al Creatore, un saggio unico di poesia descriftiva, cui nulla si consec di comparabile nell'antichità che dicesi classica. Serive di esso il citalo Humboldi: «Si può dire che il Salmo CIII è da sè solo un compendio del mondo. » Il Signore rivestito di Ince ha steso il ciolo come una tenda. Esco ha fondato la terra sulla sua stabilità, latchè nou vacillerà nella durata dei secoli. Le acque dall'alto de monti, scorreno nele valti, nei loughi loro assegnati senza mai passaye i limiti prescritt, e dissestano tutti gi ainmini de campi. Gii uscelli del ciole cantano sotto le foglie. Gii alberi dell' Elterno, i cedri da Dio pianti sorgono pieni di succo e gii uccelli vi fabbricano i loro midi. Nello stesso Salmo è descritto il mare, ove si aggla la vita di esseri innumerabili. Ivi passano i vascelli e muovonsi i mostri, che tu. o Dio, hai creato, perchè vi scherzio liberamonte.

La seminagione de campi, la coltura della vile, che rallegra il caore dell'uomo, quella dell'olivo, vi trovano pure il tuogo. I corpi celesti compiono questo quadro della natura. Il Signere ha creato la luna per misurare i tempi, e il sole conosce il termine della sau corsa. Vime la notte, le fiere si spandono sulla terra, i lioncelli raggliano anelando alla proda e chiedono a Dio il untrimento.

Biappare il sole, ed essi si ritirano, e si ritiragono nelle loro caverno, mentre l'uomo esce s'au la lorori, ne'quali resta occupato fino alla sera. Sorprende il vedere in così breve lirico compionimento il mondo intero, la terra e il cielo dipinti in aleuni tratti.
Alla vita comisca degli elementi fa contrasto l'esistenza tranquilla e laborissa dell'uomo dal lovare del sole fino al momento, in cui la sera segna il termino delle use datibite.

Questo contrasto, queste viste generali sull'azione reciproca di fenomeni, questo ritorno al potere invisibile. e presente, che può ringiovanire la terra o ridurla in polvere, tutto è informato di un carattere veramente sublime. . . . Somiglianti viste intorno al mondo trovansi sovente esposte nei Salmi.

Humboldt non fa osservare, che questo Salmo si riferisce totalmente alla storia mosaica della creazione o piuttosto dell' Esamerone: ed aprora alcuni interpreti omettono tale avvertenza.

Altri hanno ciò avvertito, e un altro erudito tedesco lo appella acconciamente l'eco della storia della creazione; ben inteso che qui tutto è esposto liricamente e non precisamente da storico o da 90 APPEND

cronista. Ciò mi sembra assai chiaro, e tale, spero, apparirà a voi eziandio, in seguito della esposizione che passiamo a farne.

Nell'originale chreo questo Salmo è aneqigratico, cioè senza titalina, è attributto a bavid. Sicome non vi ha obbiezione o difficioliò di momento in opposizione a questa rispettabile attorità, possiamo tenerne autore il monarca guerriero e poeta, il quale dicesi per eccellurazi il Salmista.

Veniamo all'esposizione: Benedic anima mea Domino: Domine Deus meus magnificatus es vehementer.

Oso leggervene una mia traslazione italiana in metro libero, per non illanguidire sovierchiamente con pedestre e barbara prosa il brio e i voli del sacro poeta israelita. Conosco l'imperfezione di questo lavoro della mia gioventit. Uno leggermente qua e là ritoccato, soltano affine di renderlo algunato più icole, non già perchè m'illudessi a segno di credermi atto a far risuonare armoniosamente la cetra, ora che l'elà cadento mi consiglierebbe a deporta, quando ancora in verde dei l'avessi saputa manegiare.

> Offri un inno di laude al tuo Signore, Alma mia. Chi n'è degno? il nume, il grande Mio Dio. Tu eterno, onnipossente, immenso Gloria vesti e splendore;

Che di luce un ammanto ti circonda, E l'universo di fulgore inonda.

Comincia il Salmista dall'ecciare sè medesimo a lodare il Grare, indicando di cò la convenienza per la grandezza di Lia, che quanto miriamo in ciclo ed in terra ha tratto con un cenno dal nulla; e senza fermarsi intorno alla crezzione propriamente detta, vieno subito all'opera do'sci giorni, incominciando dal primo, nel quale, secondo lo scrittore del Genesi, disso lòdio: Sin Ince; e lece fu. Queso primo fatto viene qui espresso con circulta arditezza, presentando: il Creatore come vestito di luce: « Amicina Immine nicint estimatto. »

1 S. Atanasio avverte che nell'ebreo è anepigrafico, ma esso lo intitola: Salmo di David sopra la costituzione (o la formazione) del mondo. Se il cantore non si fosse proposto di seguire le orme mossiche, he rivolto avesse il pensiero alle prime parole del Genesi, ma senza più a celebrare l'Autore dell'universo, non pure probabile che avrebbe incominciato dalla luce, la quale, sola e disgiunta dalle use osegenti, mai non ci appare, ma pittettos dal sola qui mentovato assai tardi. Bensi la luce, e non il sole, figura in primo luogo della narrazione mossica, e soltanto luce, luce vivissima, e dapertutto diffiusa sarebbe allora apparsa ad un osservatore, cui fosse dato assistere a quel primo ordinarsi delle cose ed al formarsi di tanti corpi composti della prima materia tenebrosa di informe, ossia, come possiamo interpretare, dalla congerie degli atomi elementari.

Cessa quella prima luce, e con essa il primo giorno; perocchè giorno nel linguaggio del Genesi è il tempo della luce, non il tempo del giro solare. E nominò (tddio) la luce giorno, e le tenebre nominò notte.

Viene immediatamente II Salmista al secondo giorno, al giorno dell'atmosfera; dacchè così e non altrimenti sembra doversi intendere nel luogo corrispondente dei Genesi II vocabolo frammentano e la voce sinonima confusu: più volto leggiamo mubes così; loncerà così. Insegna S. Tommaso I: Postesi tutiletiji per frammentum ... illa para neiri, in qua condensentur nubes neumanno pinionen nihil sequitur repugnans unicui-que opinioni. Serivo II Mazzochi: Habes quod frammentum ni ceir. Atque codem sententia patrum et theologorum consensus ni-titur. Evo aquesa coelestes non aliad unam nubes.

I fenomeni meteorologici sono così indicati poeticamente dall'ispirato cantore:

> Qual tenda il ciel si curva e lassù d'acque Alta stanza ei si fa; di folte nubi In cocchio arduo grandeggia E sull'ali del turbine passeggia, Suoi messaggi son venti veloci, Suoi ministri son fuoco celeste, Pronti al cenno dell'alte sue voci

1 S. I. P. ou. LXVIII. art. I.

Fermandosi l'atmosfera, dividente tra le acque terrestri e le superiori, si stabilì la regione de' fenomeni meteorologici, nubi, fulmini, turbini, qui adombrati con immagini soprammodo poetiche e in relazione alla lor prima cagione. La prima frase, extendens caelum sicut pellem, allude all'apparenza che l'uno e l'altro cielo presentaci, o vuoi questo inferiore, spesso offuscato dalle nuvo-Je, o il superiore seminato di stelle, l'apparenza cioè di un gran tabernacolo, e tabernacolo di Dio sembra appellato il cielo in altro Salmo. Abbiamo da Esichio che cieli appellavansi dai persiani i tabernacoli regi per la forma emisferica della volta. L'ultimo versetto (qui facis angelos tuos spiritus et ministros tuos ignem urentem) può sembrare riferirsi anch' esso alle meteore e null'altro accennare se non venti e fulmini : è noto che la voce spiritus spesso nelle sacre carte suona vento, aria e fiato. G. B. De Rossi traduce dall'Ebreo: « Egli fa suoi messaggi i venti, ha per ministri un fuoco che arde ». Ma siccome l'Apostolo Paolo intende queste parole degli Angeli 1, a noi non è lecito da lui separarci e trascurare, e molto meno dispregiare, siffatta interpretazione. Io, dono alquanto esitare, ho preferito una traslazione, che potesse, come l'originale, aggiustarsi egualmente alla interpretazione materiale e fisica ed alla spirituale e teologica.

> Suoi messaggi son venti veloci, Suoi ministri son fuoco celeste Pronti al cenno dell'alte sue voci-

Segue il Salmista e viene all'opera del terzo giorno.

Parli, e dal labbro creator chiamata Ecco la terra in sè stessa librata: Niun la sostiene: ella in sua mole sta, Nè per urto di secoli cadrà. Conria qual veste la terra nascente

1 Hebr. L

E sermontava i monti il flutto amaro: Fuggir dal tuo corraccio od al possenti Fund della voce tua l'acque tremaro: E la dove imponevi, ecco repeati Scendon le valil, egonosi all'etra i monti Tutti al tuo cenno ossequiosi e pronti. Allor ponevi imperioso un termine Ur's arrettino il ditti e l'ire frangono. Ne la terra inondare oseran l'onde, Ne sommontar le venerate sponde.

Mosè introduce Iddio a comandare: « Sieno raccolte le acque di sotto il cielo ad un luogo e comparisca l'asciutto. E così fu ». Il Salmista dice il medesimo, ma adornalo d'immagine altamente poetica, facendo fuggire le acque spaventate alla voce sdegnosa del Creatore. Può fare un poco di difficoltà quel dirsi che le acque sormontavano i monti, perocchè monti non potevano esservi finchè tutto il globo era coperto dalle acque. Taluno ha opinato qui alludersi al diluvio noetico; ma ciò è al tutto inverisimile. Qual cosa ha quella catastrofe di comune col periodo dell' Esamerone Mosaico? Oui sono non mentovate le presenti catene di montagne : ma la terra coperta dalle acque avrà pure avute le sue elevazioni o montagne subacquee, come le ha il letto dell'odierno mare, e come le haupo a proporzione i flutti più lisci. È forse più verisimile, che questi monti sottoposti alle acque non altro sieno, che gli strati, le rupi, i terreni, che erano per levare il capo dalle acque, e formare le montagne, e le catene di montagne, ossia in quel primo apparire della terra asciutta, o in altra epoca posteriore per altre successive catastrofi.

Àccennato il primo sorgere delle acque della terra abitabile, il Saimista che è qui poeta lirico, e non legato strettamente dall'ordine cronologico, stendesi alquanto intorno agli usi di essa terra asciutta, data a noi per abitazione, come pure agli animali ed ai vegetabili a noi più utili; e a lbi rivilo prosegue: Tu scender fai nelle convalli i fonti: Tra monti e monti - per te il rivo scorre. Ve'come accorre - e dalla sete scampo Del fertil campo - e dell' alpestre selva Cerca ogni belva - sulle verdi sponde Delle fresche onde - appo i sonanti lidi. Forman lor nidi - gli augellin canori, Che a varii cori - or lusinghiero pianto. Or lieto canto - da vaghi arbuscelli Modular odi armoniosi e belli Dall'alte vette i monti irrighi, e saziasi Tutta, Signor, del dono tuo la terra. Tu fai che l'erba al giumento verdeggi, Tu che la piena spica all' uom biondeggi Per te dell'uva il dolce amabil sangue Dell'uom che langue - rasserena il cuore : Oual pingue umore - d'olivo l'abbella, E rinnovella - le sue forze manche A rayyiyar le stanche - membra umane Dato dal ciel, primo suo dono, il pane. Del benefico umor, che per te spandesi Delle tue selve gli alberi satollansi, E i cedri che sugli altri signoreggiano Da te piantati sul fronzuto Libano. Ad essi il nido fidar gode il passero Ed al cipresso la cicogna affidalo; Gli eccelsi monti son grato ricovero All'ibice silvestre. E il riccio ha tana nella rupe alpestre.

Qui si tocca dell'utilità delle montagne, dell'irrigazione de'terreni necessaria alle piante non meno che agli animali, e a modo di esempio alcuni si nominano fra questi e fra quelli.

Alcuni dubbi sono tra gli espositori intorno all'interpretazione di questa e di quella voce: ma fortunatamente non sono di gran momento, e resta sempre il concetto della provvidenza del Creatore, la quale, col mezzo delle acque e delle piante da questa alimentate, provvede ai volatili e non meno ai quadrupedi, o sieno feroci e selvaggi, o domestici, indicati dalla serittura col nome generico di giumenti.

Tra le piante si nominano le più importanti e più care all' nomo, no meno in Palestia, che in Italia, il frumento, la viù e l'uliva; nè dovevano dal cantore israelita omettersi i magnifici e tanto celebrati cedri del Litano, i quali diconsi da Dio piantali, come in taltro Salmo i appollansi cedri di Dio, essendo costume degli sertitori cheri decominare di Dio ie coso nel gore geiere più grandi o più eccellenti, nelle quali più spiende la divina possanza: flumen Dei, mosa Dei, cresso memo, appella dollo l'ride o arco baleno, del quale altrove ès eritius ! Amau eccoli aurerement illum.

Ove io ho posto il cipresso, altri traduceno abote. Così ove ho tradoto il riccio, si tipresso, altri traduceno abote. Così ove ho tradoto la riccio, si tipre con acti a ulta rileva, ne altro volle in-dicare il Salmista con una voce obraica, forse specifica, che quel-la famiglia di animali abitatori dei monti, ed ivi usati a scavarsi una tana per ricovero,

Ignoro se sia identità di specie fra la marmotta delle nostre alpi, l'arctomi della Palestina 2: ma certamente a me conveniva singgire un vocabolo, che avrebbe destato inopportuno riso, essendosi ammesso fra noi, quantunque ingiustamente, non so che di ridicolo all'idea di questo animale.

Toccaia così, ad occasione della terra asciutta e rivestita dal Creatore di piante, alcuna cosa del viventi destinati ad abitata; sinnalza il sacro vate, a contemplaro I corpi celesti. Sarebbe, io credo, impossibile dare ragione del trovarili in questo luogo, se questo inno non fosse I'evo della mosaica istoria dell'Esamero-

<sup>1</sup> Psalm. LXXIX, v. 11.

<sup>2</sup> Sciendum animal este non units heritio haben similitudinem muris et ursi; unde in Palaestina κεινούς dicitur, nt magna est in istis regionibus haius generia abunduatia, semperque in carernis petrarum et terrae forcis habitare consucervant. S. Humos. Ep. ad Sunsan et Fretelam. Fra i moderni naturalită: suelin ha deconniato arctiongs il genere delle marmotte.

ne: ma cosi essendo, agrovimente si vede come qui e non prima sa di essi menziono. Mosià fantoli dell'apparisione del corpit celesti soltanto nel 1.º de' suoi giorni o periodi: il Salmista, seguendone le orme, pemelleggia le opere del primi tre giorni prima di ficra paralo degli sisti; e al occasione della terra assistita tocca alcun cho de'suoi fini e degli animali che l'abilano, de' quali avrebbe pottuo serbaro il discorso al 5.º cal a 6.º di.

Per te (egli segue rivolto a Dio)

Per te distingue l'argentata luna

I tempi, e pura splende,

E l'ombra fende della notte bruna.

Omette affatto lo stelle, da Mosè accennate con una sola parola, e si contenta di ramanentari due luminari, più importanti per l'usomo, i quali perció e per la maggior loro apparenza sono nel Genesi appellati luminari grandi, o maggiori; comechè ivi stesso la luna in confronto col solo sia delta luminare minore o piccolo. Udiamo S. Tommaso 1: Sirett Chrystothoms sirit, dienatura diri, dienatura del maggiori.

duo luminaria magna, non tam quantitate, quam efficacia et
 virtute. Quia etsi aliae stellae sint maiores quantitate quam
 luna, tamen effectus lunae magis sentitur in istis inferioribus,

et etiam secundum sensum maior apparet. »

Viene poi al sole:

Per te l'aurato sol compiuto il corso, S' asconde, e tenchria notte distende. Escono allora dalle upache selve Le crudo helve;:—del leone i tigit I feri artigli - suussano ruggendo, E a Dio chiodendo — alla lor fame cibo. Il sol risorge: ogni stanata fiera Ne' covili s' asconde, ed esce l'uomo All'opre usate ed a'diumi offici; l'imbel' l'asto del di torni a celarsi,

1 S. T. I. qu. LXX, art. 1 ad 4.

Qui gli astri sono unicamente considerati quali utili misuratori del tempo, come ancora da Mosè: ut dividant inter diem et noctem, et sint in signa et tempora et dies et annos.

Anche Platone nominolli istrumenti del tempo; e Claudiano scrisse: Ille pater rerum qui tempora dividit astris. La frase mosaica in signa et tempora quò, mi sembra, interpretarsi in signa temporum; ne mancano escupi di analoghe locuzioni nell'uno e nell'altro testamento.

Nel capo III del Genesi leggiamo: Multiplicabo dolorem et conceptum tuum, cioè dolorem conceptus tui.

Simili modi non sono rari presso i latini: molemque et montes insuper altos imposuit, abbiamo in Virgilio 1, cioè molem montium; e in Lucano: chalybem fraenosque momordit, cioè fraenos chalybios.

Il tempora di Mosè può intendersi dei mesi o delle stagioni. Leggiamo ancora nell'Ecclesiastico: Luna ostensio temporis et signum aevi. A luna signum diei festi.

Bella poi, benché brevissima, è la descrizione del corso apparente del Sole, il quade descrivendo la metà della sua curva al disopra dell'orizzonte ne adduce giorno e lure, e da scondendosi solto lo rizzonte e la scia in tenebre; e bello pure mi pare l'accordarsi il fempo notturno, quasa lor proprio, alle fiere, che allora esceno dalle caverne e vanno in traccia della preda; mentre il fempo del sole e della lure è concesso all'unono per occuparsi fino a sera in utili travagli di agricoltura o di arti: Ezribi homo ad opus susus et ad operationen suma sugue ad exepteram.

Esclama qui il sacro poela: quam magnificata sunt opera tua , Domine. Omnia in sapientia fecisti.

> Quanto son grandi di tua man possente L'opre, o Signor! portan l'impronta tutte Di tua celeste sapienza: è piena Di tue opre la terra, il mare immenso Nel sen delle voragini profonde Viventi immurerabili nasconde.

1 Ving. Ags. 1.

Nel quinto e nel sesto giorno parla Mosè della formazione degli animali e dell'uomo.

Di ciò, come abbiamo udito, ha qualche cosa toccato il Salmista, all'occasione dell'opere dal terzo e del quarto giorno, a mostrarci l'utilità della terra e degli astri.

Perciò potrebbe dirsi in qualche modo compito l'eco dell' Esamerone.

Siccome però nulla si e detto degli animali acquatici, che primi sono indicati nel quinto giorno mosaico (brutichino le acque di rettili, animali vicenti), perciò vien qui a mentovarli, e passa, se si vuole, dal quarto al quinto giorno.

Gl'immmerabili abilatori delle acque sono qui indicati in generale. e quindi si accenna l'uso che l'uomo fa del mare, il quale pareva destinato a dividere le varie parti della terra, e invece mirabilmente serve a ravvicinare i popoli più remoti fra loro, ed a far partecipe ciascuma parte del plobo dei prodotti delle altri.

> E il mortal fidato a fragil legno Delle tempeste signoreggia il regno.

Ma l'enorme balena

E come ci ha mostrato la Provvidenza sollecita a provvedere del necessario gli animali della terra e dell'aria, così ora ciò dimostra rispetto a quelli dell'arqua:

Che de marin fluti
Senhra scherir la minacciosa picasa
E degli azzurri ondosi campi tutti
Gil abitator si vari
Attendono da te ristora e cibo.
Apri la man benefica, e razcolgono
L'alimento oportune o egamu si sazia.
Tun volto ad essi ascendir, ecce gii mancanoE dan ritorno alla matira polevere.
Rischi in essi a spirra di vita il soffio,
E movi grand degli estini il danno
Ecco promit a supplir: ecco del mondo
Rimovarsi il faccia, even glicorondo.

Forse qui senza più vuol dirci, che tutti questi animali sono anch' essi da Dio provveduti. e il lor cercare il cibo ed aspettarlo dalle naturali vicende è qui detto un attendere da Dio l'alimento, come poc' anzi udivamo con frase anche più poetica che i leoncelli gile chiegezone Jourgerat a Deo secam sibi.

E veramente: perocché essendo la natura el i naturali eventi util regolati dalle leggi e dalla volonià del Creatore, chi dalla natura aspetta cio che gli è necessario. Il conosca o l'ignori, lo aspetta da Dio: e allorché, qualunque sia la cagione seconda, la Provvidenza non cost ad essi benefica e nasconde loro il suo volto, molti animali e talora intere specie periscono: ma al tornar-dell'abbondanza torna ancora l'abbondante popolazione, e il L'eractore, secondo la frase derva, torna a pripare il solfoti vitale, non gila ravivando gli estinti, ma producendo in lor vece muovi esseri.

Può ancora (benchè ciò non sia necessario) l'ispirato cantore alludero a certe straordinarie catastroli, nelle quali, como sembrano indicarci lo osservazioni geologiche, periva in massa gran numero di viventi, ma poscia al difetto di questi suppliva la Provvidenza, e rimovavasi la faccia del globo terrarqueso.

Ho nominata la balena; e pare probabile che il Salmista, ramentando gli animali acquatici, abbia voluto nominare il maggiore, e a così dire. Il loro monarca. Tuttavia confesso essere incerto qual animale sia qui indicato nell'originale col nome di Lecistam. Nel libro di Giobbe 1, ore è una terribite el estessa descrizione del Lecistane, s'intende il occodrillo: nè è impossible che anorca qui di esses al parti. Forse con questa tova s'indicavano gli Ebrei ora l'uno ora l'altro de' mostruosi animali, che si accondonne llea mue 3.

<sup>1</sup> C. LX.

<sup>2</sup> E ancora colla voce Thannim.

<sup>3</sup> Alcuni rabbini ad occasione del Leviatau, hanno lasciato libero corso alla fantasia, ad immaginare le piu assurde, e talora empie favole. Hanno detto che Iddio ogni giorno per tre ore si trastulla col Leviatau: che questa bestia è così grande che agita tutte le acque del mare; ed è cazione

La volgata traduce draco.

Percorse le opere della creazione, altro non rimane al Salmista che di nuovo dichiarare il Creatore degnissimo di eterna lode:

> Lode in eterno a Dio: voli de' secoli Sull'ali la sua gloria, e goda il core Sempre nell'opre sue del mio Signore. Mira ei la terra e scuotesi: <sup>1</sup>, Lumnii peca e fumano <sup>2</sup>.

Quest' ultimo versetto sta qui come isolato, nè appare legame ira i precedenti fenomeni ed i tremuoti ed i vulcani che sembrano qui indicati. Volle per avventura il Salmista con questo cenno rammentarci che all'autore e conservatore della natura si debbano pure i tremendi fenomeni che ne fanno quasi temere la distruzione, e perciò che, come a lui siamo debitori di riconoscenza, di benedizioni e di loti, così lo siamo ancora di un giusto e riverente timore.

Non so se m'inganno; ma sembrami l'accoppiamento della terra tremante coi mouti fumanti potere indicare la relazione fisica tra i due tremendi fenomeni, terremuoti e vulcani, che spesso in natura si osserva.

> Inni e salmi cantar vo' a te, mio Dio. Finchè vivrò, finchè sarò: che il mio Laudar sia grato a Lui.

Osserviamo che queste frasi, o più letteralmente traducendo: sì; canterò al Signore in mia vita: sì; salmeggerò finchè io sarò,

del flusso di essec che è solo nella sua specie: ducchè se fossero più , szirebbe pericolo non capovolgessero tutto il globo terraqueno: che da piùricipio il Creatore ne aveva formati due, ma uno provvidamente lo uccise e ne conserva le carni (speriano che ben salate) per apprestarle in convito agli eletti, dopo la consumazione de' secoli. 4 Ab indignatione cim morbilur terra, LERN. X. 10.

5 Tange wontes et fumigabunt, Ps. CXLIII, 6.

paiono indicare un autore molto esercitato nella composizione e nel canto de' salmi, e ciò sembra rendere sempre più verisimile che l'autore di questo salmo sia il real salmista, Davidde.

Nel presente magnifico inno intorno all'istoria della creazione non avea luogo il rammentare e il deplorare i disordini morali o i peccati degli monini, ciò che si fa in molti altri salmi: ma sul finire sembra l'ispirato cantore, quasi fornato a sè stesso ed al tempo pessente, da diffitio al vedere da tanti morali disordini e da tanti iniqui deturpata la bella opera del Greatore, a lui rivolgersi e supplicario a tornar bello il suo lavoro, togliendo dal mondo i vizili e le colper.

### . . . . . . La mia letizia

Fia tutta in lui. Dal mondo esterminati Più non veggansi i figli di nequizia; Gli empi non sieno più. Godi, o mio cuore. Offri un inno di landi al un Signore.

E termina come aveva incominciato, eccitando sè stesso a lodare il Creatore

### Benedic, anima mea, Domino.

Il mio lavoro è finito. Io mi confondo, conscendone l'imperfacione, e mi vergogno di avere osato comparirvi dinanzi e trattenervi con produzione colanto meschina, e d'avere in certo modo
delurpata colla mia debole esposizione una delle più bielle produzioni della sarza possia. Nulla di huono, specialmente in tal genere, polevate, è vero, aspettare da chi, per dirio con Dante 1,
da già l'an piede eniro di potato, e il trovava, non ha guari, in
punto di esserri gettato con ambedue. Meglio per avventura ed a
me ed a voi lo provvedeva, rifraendomi dal preso impegno. Ma
to ho preferito diatener la dalta norda, e darvi, nei ditro neleva,

<sup>1</sup> Purnat, XVIII 121.

un seguo della mia bunna volontà. Fairei torto al vostro buon gusto e al purgato vostro giudizio se sperassa a quesso lavoro lode cd applanos; ma non farò torto alla vostra umanità e cortesta, se ne attenderò quel compatimento, che da animi gentili e cortesi a, quali i vostri sono, sembrami potere aspettare chi trovasi a un dipresso nella condizione del vecchio pellegrino si ben pennellegrigato dal Detrare.

Indi traendo poi l'antico fianco
Per l'estreme giornate di sua vita,
Quanto più può col buon voler s'aita,
Rotto dagli anni e dal cammino stanco.

# APPENDICE

## SOPRA IL DILUVIO

~~~

§. 1. A compimento di ciò che c'insegna il Genesi sull'istoria fisica del nostro globo, è d'uopo aggiungere la narrazione del diluvio Noetico, comechè questo non appartenga alla casmogonia.

Nel C. VI del fenessi leggiamo (v. 11 e seg.) « Garrotta era la terra nel cospetto di Dio e la terra era piena d' iniquità 1. E rimirò Iddio la terra; ed ecco, era corrotta, perocelà ogni carne avea corrotto la sua via sulla terra 2. E disse Iddio a Noë. Il fine d'agni carne è venuto nel mio cospetto, perchè à riempita la terra d'iniquità da costoro, ed ecco lo li disperderò con esso la terra 3. « E segue, ordinando la fabbrica dell'ara ci (v. v. 14, 15, 16). L'arca doveva avere 300 cubiti di lunghezza, 50 di larghezza, 30 di altezza. Di qual cubito si parla? Secondo Origene, di cubito geometrica, all'incria di 3 judio è politici: così l'arca saria stata un immenso vascello: questa opinione ora pare abbandonata. Altri intendono il cubito comme 18 soulici. L'erelletier

<sup>1</sup> Di violenza o d'oppressione secondo il testo Samaritano e le versioni Samaritana e Persiana. Di ingiustizia secondo i LXX. Di rapine secondo i tre Targum.

<sup>2 «</sup> Corrupit omsis caro viam suum. Carnem hic posuit pro homine terreno, in quo carnis illecebra viam eius corruperit. .. Homo viam naturae suae corrupit. . . Alii hubent viam ipsius, hoc est Bei. « Anna. L. de Noc et Arca Cap. V.

<sup>3</sup> Disperderò essi e la terra. 1 Settanta.

crede più probabilmente intendersi il cubito egizio, che le lampe relazioni degli Ebrei cogli Egizii, e i chucaziono di Mosè dovetano far bro adottare 1: ora, secondo le misure del Cairo, il cubito egizio e circa 20 politic. Continua il testo biblico, dicendo [v. 17 e seg.]: e deco to pioverò un diluvio di acque sulla terra per distruggere ogni carne che ha in sè spirito di vita solto il cieci: tuttoci chi è Asulla terra spirrei. E stringerè toco 1 mio patto, el culturera inell'arca fue leco i tuoi figliuoli e tua moglie e le moeti de 'toni feditonii cc. .

L'arca doveva essere costruita di Iegno 90fer "120 (v. 14). Questia voce non si triva in altro lungo della Scrittura cheraica; quindi è oscura. La Volgata traduce de liquit lacrigotti, di legni lisci, essai di tavole ben pitalla E. S. Girdamo tratuce liqua biamianta 3. Altri esspettano che significhi rezinosti o immarcescribita. Melli credago qui indicato il nome di qualche particolare albero o del cedro, come interpretano il Targam di Onalche e quello detto di Gionata, e come penarono S. Ambraghe e S. Agustino, con purcechi rabbini; o del busso, come il traslatore arabo (benche a motivo del suo poso specifico 3 meno opportuno), o del prici vi Virgilio di repleto di martini, o dell'abete che lo stesso Virgilio disse destinato al mare: carsa afias eriarva marrinor), o del cipresso, come penso il Bochart, o di altro. Non dirito più intorno ad una questione, la cui soluzione mi sembra tanto difficile quanto poco importante 4.

Difficile è ancora delerminare precisamente ove l'Arca fosse fabbricata. Il più probabile pare che nell'Armenia o non lungi di là: almeno sui monti dell'Armenia la vedremo possure; e pare che ella fosse più fatta per galleggiare sull'acqua, che per viaggiare 5.

N. Mautien, du Déluge, nel T. 3 dell'opera: Dieu, l'homate et le moude, p. 751.

<sup>2</sup> Quaest. Hebr.

<sup>3</sup> Il peso specifico del busso è 1,011 (essendo 1 quello dell'acqua distillata): quello dell'acqua del mare è tra 1,030 e 1,026.

Può vedersi il Nicolat, Lez. XLI del Gen. e gli autori da lui citati.
 Bochat Phaley, L. I. c. 41 — Nicolat, Lez. XLII.

§. 2. Il sig. Klee 1, riportando tradotto questo Capo dal v. 11.º al fine, ci fa sapere che il testo ebreo dice sempre il Dio deali Dei (Jehova Elohim, vale a dire Dio deali Elimei o Giove). Io non so che mai nel Pentateuco Iddio sia così chiamato. In questo capo Iddio è chiamato senza più Elohim אל הים ne'versetti 11, 12 e 13, e così nel preceduto v. 9: ne'vv. 3, 5, 6, 7, 8 era stato detto Jehova 2000. Klee, seguendo le ardite e mal fondate opinioni del suo connazionale il Danese Rask, opina che i figli degli Elohim, cioè di Dio o degli Dei, fossero gli Elimei, popolo anteadamito, di moderna creazione, padrone del paese ove da prima visse Adamo, un re de'quali fu senza dubbio Joya (Jehova-Elohim), il quale probabilmente esiliò Adamo dall' Eden. Ora lo scrittore del Genesi, che scrive la storia degli Adamiti, ossia de discendenti di Adamo, perchè chiamerebbe Iddio il Dio deuli Elohim o degli Elimei? Se poi questo Jehova-Elohim non era se non uno degli Elimei, com'è che esso mandava il diluvio sulla terra, e si prendeva tanta cura per salvare una famiglia di Adamiti, o degli uomini della razza caucasea, poichè Adamo, secondo il Klee, è la sorgente di questa razza più recente della più parte delle altre? Lasciamo tali inette congetture, contrarie alla dottrina della Bibbia, e teniamoci colla Chiesa cattolica alla consolante dottrina dell'unica radice della specie umana, e riconosciamo nel Jehova di Mosè, non il re di un popolo sognato, ma bensi Colui che è, ossia il Re e il Creatore del cielo e della terra.

Como nel discacciamento di Adamo dall'Edon, così nella salvazione di Noè dal diluvio il sig. Kice esclude ogni agente sopramnaturale. Egli riconsoso non esserei altro, fuori della narrazione mosatica, che contengu una sposizione estala e puriticolarrizata del dilutori, il che la reade più importante. Ma soggiunge: Non si può decidere con certezza se Noè precide la catastrofe o no, e se per questo motico egli fabbrio) un castello di una partica fare costrazione, une egli è prodolistimo che le ricolazioni della

<sup>1</sup> Le Déluye, Par. II, c. IV.

natura le quali debbono aver preceduto il diluvio, e la energia delle quali dee sempre essere stata crescente, gli abbiano presagito un gran pericolo imminente e ch'egli abbia potuto trovare il tempo, soprattutto crescendo le acque lentissimamente, di provvedere alla sicurezza sua e della sua famiglia. E perchè non ammetteremo l'avvertimento soprannaturale dato da Dio (o immediamente o per mezzo d'un angelo) a Noè, avviso di cui hanno serhato memoria eziandio le tradizioni de'gentili, come si vede in quelle de' Caldei e degl'Indiani recate da esso Klee? Negare che Noè prevedesse la catastrofe, sarebbe un aperto contraddire e a queste e al sacro testo, del quale esso loda la veracità 1 : affermare che la previde con mezzi naturali è pure un sostituire alla più autorevole testimonianza i giuochi della fantasia e alla storia il romanzo: aggiungo, e un mal composte romanzo; perocchè se il cataclismo venne preceduto da alcuni segni, da alcune convulsioni della natura, non è agevole persuadersi, che la scienza meteorologica di Noè gli rivelasse, come a questi dovea venir dietro un inaudito flagello d'un genere tutto nuovo per l'umana specie. Poniamo il diluvio derivato, secondo l'opinione del Klee, da una . traslocazione assai considerevole dell'asse di rotazione della terra. Prima che le acque del mare giungessero alle terre lontane dalle spiagge, e continuati rovesci di pioggia precipitassero dal cielo, poterono osservare gli uomini grandi mutazioni negli astri, traslocate le stelle, mutato il cammino del sole e della luna, Forse si scosse qua e là la terra: si aprirono qua e là grandi fessure: illuminò di funesta luce le notti e desolò il circostante paese qualche bocca ignivoma. Tuttociò può essere, e se fu, dovè ciò sgomentare i mortali e renderli paurosi di altri terribili fenomeni. Ma i vulcani, i tremuoti e i fenomeni degli astri come avrebbero fatto germogliare nel cervello di Noè l'idea del diluvio? Come poteva questa acquistare in lui tanto imperio e generare tanta persuasione da indurlo e mantenerlo, sino all'ultimo compimento, nella

APPENDICE

<sup>1</sup> La narration mosaïque du Déluye, si touchante par sa vérité intérieure.

difficile, laboriosa e visibile costruzione d'un gran vascello? Che noi in quella terribile irruzione le acque crescessero così lentamente da lasciar tutto l'agio di architettare e costruire un tal vascello. non è cosa punto verisimile, nè verisimile la rende una nuda asserzione. Bisognerebbe almeno aggiungere che gli uomini di allora godevano al par di noi dell'inestimabil vantaggio delle gazzette divolgatrici d'ogni verità, e che queste velocissime correvano sulle strade ferrate o ne'battelli a vapore, o volavano ne'globi aereostatici. Se ad altri spaventosi fenomeni e sempre crescenti in energia si aggiungevano i primi torrenti delle acque, annunziatori della grande armata che sopravveniva irresistibile, ma però assai cortese, per dare, a chi lo voleva, l'agio di provvedere alla propria salvezza, vogliamo noi credere che molti e molti non avrebbero fatto senno e tratto profitto da tanto benigna lentezza? Non era Noè il solo cui fosse cara la vita o la famiglia. Non un vascello o un'arca, ma una flotta assai numerosa sarebbesi allestita da quelle genti spaventate e non più incredule, come pure leggiamo 1 che restarono mentre da Noè fabbricavasi l'arca: eppure di questa una e sola ci parlano i libri sacri e del vecchio e del nuovo testamento, come pure le tradizioni Indiane, Caldee, Greco-Latine ecc.

§. 3. Le tradizioni profune sono ancora d'accordo col Genosi el rappresentarci il diluvio come un castigo, da Dio mandato, per punire le colpe degli uomini. Poniamo esser vero, come mantieno Kice 2, che la catastrofe del diluvio abbia modificato la superficie abbiabile del globo, in modo da rendera più atta allo aviluppo intellettuale della nostra specie ed all'incremento della civitila. Se così avvenne, ciò vuol dire senua più che Iddio, quantunque sdegnato, si ricordò della misericordia, o volle che tornasse a profito dei discendenti di Noè, ciò che era pena e distruzione ge' suoi matvagi contemporanei.

Peraltro la cagione morale o finale non esclude la cagion fisica. Le cagioni fisiche sono, si è detto, il come delle cagioni finali. Il

Pet. III, 2; Matth. XXIV, 38, 39; Luc. XVII, 26, 27.
 Le Déluge P. 1, c. XIII.

fine, per cui altri fa un lavoro, esempigrazia una pittura o una statua, è cosa diversa assai dalle operazioni, con le quali conduce quel lavoro, ossia dai mezzi che adopera ad effettuarlo. Certamente, all'Onnipossente non era duopo d'altro mezzo che d'un atto semplicissimo della sua volontà per produrre qualunque più strepitoso effetto: ma nella sua Sapienza Esso giudica di procedere ordinariamente nel regolamento dell'universo per vie uniformi, ossia per mezzo di quelle costanti e permanenti volontà sue. che noi chiamiamo leggi di natura. Egli sa far servire all'ordine morale quelle semplici e fecondissime leggi, con cui regge l'ordine fisico, e potè distruggere una generazione perversa e lavare la terra lorda dalle iniquità de mortali, con nulla più che colla conservazione di quelle leggi, le quali producendo ne tempi anteriori altre catastrofi, avevano tratto la terra asciutta dal seno delle acque e quindi ampliatala, e ridotto il globo terracqueo ad uno stato opportuno, almeno quanto quello di oggidi, al mantenimento ed all'incremento delle vite vegetabile ed animale. Con ciò la somma Sapienza si manifesta anche meglio. Se le cose divine si possono colle postre abbozzare alquanto, abbiamo un'imperfetta immagine nelle opere umane. Se vedete una campana, specialmente conoscendo l'uso a cui tale oggetto è ordinato, vi persuadete facilmente, che ella è lavoro di un essere intelligente: se questa percossa o agitata dalla mano d'un uomo ad ogni quarto d'ora risuoni, di nuovo vedete l'intelligenza e la mano dell'nomo. Se invece vedete un orologio, il quale suona da per sè i quarti e le ore, senza che altri lo tocchi, non avete veramente quelle due prove dell'intelligenza applicata a quell'ordegno; ma quell'una che avete, vale più di quelle due, e dimostra assai meglio l'intelligenza ed una maggiore intelligenza. E quanto più se l'orologio continui da sè per un tempo indefinito i suoi moti, senza che altri lo tocchi. come quelli che si formano col mezzo delle pile elettriche del Zamboni! Ma niun umano artificio potrà mai pel solo voler dell'artefice o cominciare o durare o cessare

Dunque non abbiamo motivo di rigettare le cagioni prossime o fisiche del diluvio storico, perchè le tradizioni sacre e profane ce ne disvelano la cagione finale o morale; ma anche meno dobbiamo rigettar questa o pretermetterla in grazia delle cagioni fisiche.

La predizione del gran castigo, in un colle istruzioni relative all'arra, sconodo tutti commentalori 1, precedeltero di non pochi anni la terribili catastrofo, la quale avvenne l'anno 1656 dopo la creazione dell'anno, secondo il teste chron, l'anno 1307 secondo il sumaritano, e l'anno 2655 (ovvero 2342) secondo la traslazione del Estatata. Giò che la precede immediatamente si narra nel C. VII.

§. 4. Capo VII, v. 1. « E disse il Signore a Noè. Entra tu con tutta la tua famiglia nell'Arca, poiche te vidi giusto dinanzi a me in questa generazione. »

Sembra voler dire; Ti disponi, sii pronto ad entrare nell' Arca ... Noc obbedi (v. 5), ma pare che non entrasse se non dopo una settimana (vv. 10, 11, 13).

2. « Di ogni <sup>2</sup> animale (הברצח) mondo prenderai teco sette e sette, il maschio e la sua femmina, e dell'animale (הברצח) che non è mondo, due <sup>3</sup>, il maschio e la sua femmina. »

La voce pentanan qui, e di moto nel v. 8, si traduce immento nella versione latina interlineare a nello interpretazioni latine del-la versione sira ed araba nella poligiotta del Walton, e aneva la Volgata così la traduce nel v. 20 del Capo precedente, e nel di-l'. di questo: mag di espositori intendono qui in generale i quadrupedi terrestri (o, come ora si direbbe dai naturalisti, i mamieri terrestri), e veramente si e detto nel v. 19 del C. XVI che doveva Noè introdurre nell'arca ex omni vivente (VTT) et ex

<sup>1</sup> Secondo molti di 100 o 120 anni, secondo altri di 78 o 52. V. Calmet sul v. 3 del C. VI. o altri commentatori,

<sup>2</sup> La parola ogni manca nel greco dei LXX e in un mss. ebreo. V. Rossi Var. lect. T. I, p. 10,

<sup>3</sup> Duo et duo, Volg.; Soo Soo, i LXX: così pure il testo e la versione Samaritana. Non si trova la ripetizione nelle versioni Siro ed Araba, nè nel Tarquam di Onkelos.

- Eziandio del volatile del cielo sette e sette i, maschio e femmina, affinche se ne mantenga vivo il seme sulla faccia di tutta la terra.
- Perocchè ancora sette dì, ed Io farò piovere sulla terra per quaranta di e quaranta notti, e distruggerò ogni sostanza, che ho fatto, dalla superficie della terra.
- E fece Noè secondo tutto ciò che comandato gli aveva il Signore.
- E Noè figlio di seicento anni, e fu il diluvio: le acque sopra la terra (cioè, come ha la Volgata, Erat sexcentorum annorum quando diluvii aquae inundaverunt super terram).
- 7. Ed entrò Noè o seco i figliuoli suoi e la sua moglie e le mogli de suoi figliuoli nell'Arca a motivo dell'acque del diluvio. (Così il testo Samaritano, i LXX, la Volgata ecc. Letteralmente l' Ebreo: dalla faccia delle acque del diluvio)
- 8. Dell'animale <sup>2</sup> mondo e di quello che non è mondo, e del volatile o di quanto muovesi (o striscia 2001) sopra la terra.
- 9. Due due <sup>3</sup> entrarono a Noè nell'Arca, maschio e femmina, come comandato aveva Iddio a Noè.
- E passarono sette di e le acque del diluvio furono sulla terra.
- 11. Nell'anno ch'era il secentesimo degli anni della vita di Noè, nel mese secondo, nel giorno diciassettesimo del mese si ruppero tutti i fonti del grande abisso e le cateratte del cielo si aprirono.
- 1 Al sostantivo volatile si aggiunge mondo nel testo Samaritano e unilo versioni, de'IXX, Samaritana e Sira. La copulativa e rua sette e sette manca nell'originale e nelle versioni Samaritana ed Arabica. La Sira ha sette una sola volta. I LXX aggiungono: e di entti i volatili immondi due due.

#### 2 V. addietro al v. 2.

3 Due: testo e versione Samaritana. Due due, nell'Ebreo legge la versione Araba, Duo et duo, nella Volgata e nel Targum di Oxxxxos. Per non contraddire col sette già preceduto, intenderemo o che erano appaiati, u in coppie, che ogni maschio aveva la sua femmina.

- 12. E fu pioggia sopra la terra per quaranta di e quaranta notti.
- 13. In quel medesimo giorno 1 entro Noè e Sem Cam e Jafet figli di lui, la sua moglie e le tre mogli de suoi figliuoli con essi, nell'Arca.
- 14. Essi ed ogni fiera nella sua specie ed ogni giumento 2 nella sua specie, ed ogni rettile repente sopra la terra nella sua specie, ed ogni volatile nella sua specie, ogni uccello, ogni alato.
- Ed entrarono a Noè nelll'arca due due (a due a due) di ogni carne in cui (è o era) spirito di vita.
- Ed entranti maschio e femmina d'ogni carne entrarono, come ad esso comandato aveva Iddio: e chiuse il Signore sopra esso 3.
- 17. E fu il diluvio per quaranta giorni <sup>4</sup> sopra la terra e si multiplicarono le acque, ed innalzarono l'Arca e si elevò sopra la terra.
- 18. E superarono le acque e si multiplicarono grandemente sulla terra, ed era portata l'Arca sulla superficie delle acque.
  19. E le acque superarono molto molto sopra la terra, e co-
- perti furono tutti i monti alti, che (sono) sotto tutto il cielo.

  20. Quindici cubiti sopra superarono le acque e coperti furono
- i menti.
- 21. E mori ogni carne moventesi sulla terra di volatile e di giumento e di fiera 5 e d'ogni rettile repente sopra la terra, ed ogni uomo.
- 1 L'ebreo letteralmente si è tradotto: nel corpo del giorno stesso.
- 2 Animale הידור e Giumento ; animale domestico e setraggio; ovvero fiera o carnivoro ed erbivoro. 3 Inclusit eum Dominus deforis: Volgata. Nella faccia di lui: Siro. E
- copri il Signore sopra esso: Arabo. E protesse il Signore per la sua parela sopra lui: Osszeos. Secondo l'A Lapide, letteralmente l'Ebreo dovrebbe tradursi Clausit Bominus pro eo, o. come traduce il Vatablo, post euse. 4 E avaranta notti, I LXX.
  - 5 Come al v. 14.

22. Tutti gli aventi spirito di vita <sup>1</sup> sulla (terra) asciutta morirono.

23. E distrusse ogni sostanza che era sulla faccia della terra dall'uomo fino al giumento, fino al rettile e fino al volatile del ciolo; e furono distrutti dalla terra, e restò soltanto Noè e quei che seco (erano) nell'Arca.

24. E dominarono le acque sopra la terra centocin<br/>quanta giorni. »

§. 5. Benchè non appartenga al mio scopo trattare questioni cronologiche, di cui tanto si è scritto, e sulle quali nulla saprei dire di puovo, rammento che il diluvio venne, secondo il testo Ebreo e la nostra Volgata, nell'anno 1656 dono la creazione dell'uomo: secondo i Settanta, l'a. 2242 ovvero l'a. 2262: secondo il testo Samaritano (quale lo abbiamo al presente), l'a. 1307. L'anno del diluvio secondo l'Ebreo, fu l'a. 2348 ovvero 2288 avanti G. C., e secondo i Settanta l'a. 3028 o (seguendo Giuseppe) 3102, e secondo il Samaritano l'a. 2998. Venne il diluvio. come poc'anzi udivamo dal sacro testo, nell'a. 600 di Noè, del mese secondo il di diciassette: cioè in questo giorno, almeno nei luoghi abitati dagli uomini, cominciò a far sentire le sue percosse quel tremendo e per tutti i secoli memorabil flagello. Prima dell'uscita dall'Egitto, gli Ebrei incominciavano l'anno dall'autunno, e prendevano il primo mese dalla prima luna dopo l'equinozio autunnale : il giorno 17 del mese secondo pare dunque che dovesse rispondere ad un qualche giorno tra l'ottavo del nostro novembre ed il settimo del dicembre 2.

Contare gli anni dalla creazione di Adamo o contarli dalla creazione del mondo, si avova per solo una cosa: ma la cronologia mosaica comincia colla creazione dell'uomo, ed ove pongasi men-

<sup>1</sup> Fiato di spirito di vita nelle loro nari: Ebreo. Alito di spirito vitale nella loro faccia: Siro.

<sup>2</sup> Questo punto è discusso da molti dotti. Petav. De doctr. temporum L. IX, c. 9, 10, 21, — Peren. in Gen. L. XIII, Disp. 10, — Users. Ann. a. m. 1636. — Clebic. — Lud. Capella. Chron. soc. de Dil. — Nicolai Lez. XIV nil Gen. — Galvella Lez. XIV nil Gen. cec.

te alle ragioni fortissime, che ci somministrano le scienze naturali e ancora le parole del sacro testo, si debbono quelle due enoche considerare come affatto distinte. Nel volgar linguaggio tuttora si confondono e si confonderanno, perchè le voci e le frasi hanno vita più lunga delle opinioni, e perchè il più degli uomini non d'altro fa caso nel mondo, salvo che della propria specie. La creazione della nostra specie e quella di Adamo, queste sono non nure solo un'epoca, ma solo un fatto, fuor solamente pei pochi sognatori degli uomini anteadamiti, sogno che a nostri giorni è niaciuto ravvivare al sig. Rask. Tuttavia egli studiandosi di ristabilire la cronologia de'snoi Elohim o Elimei, non fa risalire la loro immaginata repubblica o regno più in là di 3000 anni incirca prima di Gesù Cristo, cioè ad epoca assai posteriore a quella assegnata ad Adamo dal testo Ebreo, per nulla dire del greco de Settanta. Pone poi Rask l'epoca di Adamo non più che 2721 anni prima dell' era Cristiana, e soli 263 prima del diluvio, al quale assegna l'anno cinquantesimo di Noè, trasformando in altrettanti mesi i 600 anni di quello. Esso trova troppo lunga la vita de patriarchi antediluviani, quale l'abbiamo nel Genesi, e pretende che nella fanciullezza del genere umano l'anno solare non fosse comune. e la principal misura del tempo fosse il mese lunare, e che quegli anni antediluviani, ancora essi quasi fanciulli e piccini, fossero non più che mesi : questa opinione non è al tutto nuova : anzi è assai vecchia, avendo Varrone interpretati per mesi que'mille anni che dicevansi aver vissuto gli uomini antichissimi 1. Il Rask opina, da Adamo a Noè l'anno essere stato di un mese, da Sem fino a Sarug di due mesi ecc. e che, ove la regola non pare bene applicabile, il compilatore della relazione mosaica abbia errato, ed egli pretende correggere questi pretesi errori. Ecco le sue correzioni rispetto ai Patriarchi progenitori di Noè. È noto che i Settanta fanno ai più tra essi generare quel figliuolo, il quale doveva aver luogo in questa genealogia, un secolo dopo l'anno fissato nel testo

<sup>1</sup> V. Lactant, Isstit. Divin. Lib. II, C. 12.—Arg. de Civ. Dei, L.XV, C. 12.

ebraico: per es. Adamo, secondo l'Ebreo (Gen. V), generò Set, in età di 130 anni, e Set di 105 anni generò Enos: secondo i Settanta visse Adamo 230 anni e generò Set: visse Set 205 anni e generò Enos ecc. Perciò fra Adamo e Set corrono non 130 ma 230 anni, tra Set ed Enos non 105 ma 205 ecc.; e così, senza allungare la vita de Patriarchi, si allunga notabilmente il tempo scorso tra la creazione di Adamo e il diluvio. Se Rásk avesse seguito la eronologia de' Settanta, niuno potrebbe riprenderlo. Ma che fa egli? Trasformati gli anni in mesi, per non far nascere troppo presto quei che non vuol far morire troppo tardi, egli agginnge a ciascuno de'nove Patriarchi, all'enoca del nascimento del figliuolo da Mosè nominato, cento anni di più di quelli, che gli diano i Settanta; sicchè secondo lui, Adamo nel suo anno 330 generò Set ecc. Così, benchè i suoi anni sieno d'un mese, aggiusta abbastanza le cose al suo sistema. Es, gr. Malaleel in età di 65 anni generò Iared (Gen. V. 15) secondo l'Ebreo; non sappiamo se Iared fosse il suo primogenito, ma supponiamolo, Malaleel sarebbe stato padre in età di anni 51/, (anche meno, poichè i mesi sarebbero lunari; ma da ciò prescindiamo): aggiungiamo i cento anni del testo Greco, ed avremo, trasformando gli anni in mesi. anni 13 e 9 mesi: anche questa è età un po' tenera: ma aggiungiamo altri cento anni (mesi) ed avremo anni 22 ed un mesc. Lo stesso dicasi di Enoc 1. Così tutto si aggiusta. Ma è egli lecito aggiustare in tal modo a proprii sistemi un

ma e egi netro agguarate ni au moso a proprii sastemi us tatela sacro? Merita egli lode colui che, vaneggiando il aggona, con simili correzioni o più venmente corruzioni, alleri uno acrilitere profuno? Egli assai verisimini che i raltenzione de picmi somini si portasso sul mese lunare primachè sull'anno solare, e di quello primamente focasere uno. Pro sesere che gil Egini e qualche altro antico popolo desso al mese il nome che poi dava all'anno; ma certamento gli anni della geneologia del Genesi sono anni enon mesi. In questo sistema gli anni de Patriarchi fino all'anno seccettessimo il No-sono mesi: supesto nano poi, cio de quello del

<sup>1</sup> Presso Kieg p. H. C. III.

dilavio, è certamente un anno assai simile ai nostri; perocche às i parla del son mese econdo (VII. 11), del mese settimo (VIII., 4) e del decimo (5) e di molti più giorni che non entrino in un mese scorsi dopo il di primo di quel mese decimo, und è che quesif amos necessariamente consta di dodici o alineno di undici mesi: nà vò ragiono per credere più breve l'anno seguente secentesimo primo, del quale o mentovato il primo mese e il di ventesimo settimo del secondo. Gli ami poi, che si contano da Sema a Sarruje; pure tra gli ami di Seme netra quello del dilavio) sarebbro, secondo il Rasia, di doe mesi; indi anderebber crescondo. L'inversimigilarna di tal sistema, salta agli occio. Chi circedre che di sacre serittore nel medesimo capo colla voce medesima indichi ora su vero anno, ora su meser c'he de 600 ami del v. 11º del C. VII. 599 sieno mesi, e solo l'ultimo sia un anno in senso più promorio?

E perchè tanta avversione alla lunga vita degli uomini nati innanzi al diluvio, della quale è memoria nelle tradizioni degli Indiani, de' Caldei ecc. ? V'ha egli in tal lunga vita intrinseca contraddizione? No certamente. Dacchè è tanta diversità nella lunghezza di vita degli animali di specie diversa, ma della medesima classe e posti nelle medesime condizioni di esistenza; perchè non vi potrà essere tra individui della stessa specie, ma sotto condizioni diverse? Se posso dire quel ch'io sento, mi pare che questa longevità s'accordi mirabilmente colle recenti dottrine geologiche. e forse sia uno degli anelli che congiungendo le verità rivelate colle naturali, e queste e quelle confermano, benchè il fenomeno non sia ancora dichiarato dalla scienza. E invero, non è tra le · dottrine più ricevute della geologia, che le grandi catastrofi, modificando i terreni e probabilmente ancora i mezzi in cui vivono e respirano gli animali, cioè le acque e l'atmosfera, hanno resa, almeno in alcune parti del globo, impossibile la vita di certe specie animali e vegetabili, ed hanno per contrario resa possibile o hanno agevolata l'esistenza di alcune altre : che in conseguenza di tali catastrofi molte specie sembrano perite, e le specie non perite si sono alterate, almeno diminuendo di mole, forse perchè s' era abbreviata la durata della loro vita e del loro incremento? Vediamo nel C. I del Genesi, come innanzi della catastrofe, per cui sorse dal seno dell'acque la terra asciutta, non erano nel mare abitatori guizzanti e molto meno i cetacei; probabilmente quelle acque primitive, o piuttosto quella immensa soluzione, carica di tante sostanze eterogenee, non era atta a mantenere la vita animale e nè nure la vegetabile. Vediamo come, prima che l'aria, forse in sègnito di qualche altra catastrofe, si purificasse in modo da render visibili il sole e gli altri astri, non erano ancora gli animali, de'quali Mosè fa espressa menzione, cioè almeno gli animali-vertebrati. Se una gran catastrofe, a quel che pare, maggiore delle precedenti, devastò il nostro globo, allorchè gli uomini già lo abitavano, come attesta la tradizione di tutti i popeli, avrà questa prodotto qualche cangiamento e verisimilmente qualche deterioramento negli animali terrestri e fra questi nell'uomo fisico. Non è forse stato osservato, che gli antichi periodi del globo, quelli che precedettero l'ultima gran rivoluzione, erano meglio dell'epoca attuale favorevoli allo sviluppo della vita vegetabile ed animale? Il sacro storico nulla dice degli effetti che poterono derivare dal diluvio nelle altre specie di viventi, nè c'insegna in qual modo operasse sulla specie umana, ma ci fa intendere che essa specie ne soffrì, e nella sua parte fisica restò deteriorata, e ce lo fa intendere, secondo ch'io avviso, nel modo più manifesto. Esso ci rappresenta la specie umana assai longeva in tutto quel primo periodo e non nunto accorciata la vita fino all'enoca del diluvio. Noè visse 950 anni 1. Immediatamente dipoi la vita umana si va abbreviando. Sem morì di 600 anni. Arfaxad suo figliuolo, nato dopo il diluvio, ebbe 338 anni di vita, Sale 433, ed Eber suo figlio 464 (404 secondo il testo Samaritano). Le età vanno ancora decrescendo, nè più innanzi ci si presentano età così grandi nè che si avvicinino a 300 anni. Gli anni di Faleg, figlinolo di Eber. furono 239, quelli di Reu 239, quei di Sarug 230, quei di Nacor 138 2, quei di Tare padre di Abramo 205, o 145 secondo il te-

1 Gen. IX, v. ult. 2 Secondo il Samarit, 148 sto Samaritano. Abramo visse 175 anni, Sara sua moglie 127: dei due figliuoli di Abramo, Ismaele ed Isacco, il primo 137, il secondo 180: Giacobbe 147, e il suo più illustre figliuolo Giuseppe 110 1. La versione Greca detta dei Settanta assegna diversa età ai Patriarchi tra Sem e Tare, ma il decrescere delle età si vede ivi egualmente. Essa dà ad Arfaxad anni 435, a Cainan, che si fa figlio di Arfaxad e padre di Sale, 460 anni, a Sale 460, ad Eber 404, a Faleg, 339, a Reu 339, a Sarug 330. a Nacor 304 2. Si vede la vita decrescere a poco a poco, talchè ai giorni di Abramo e di Giacobbe non differiva molto dalla nostra, e si notano dal sacro testo di assai lunghe le età di Abramo. di Isacco e di Giacobbe, nè si omettono negli ultimi due gli effetti della vecchiaia 3. Non assai dopo, l'età dell'uomo si ridusse alla misura presente, che da molti secoli dura invariata 4. Peraltro ancora oggidì. L'uomo, dice l'Haller, dee collocarsi fra ali animali . che vicono più lungamente; ciò che rende assai inqiusti i nostri lamenti intorno alta brevità della vita 5

Gli individui della specie umana, nati prima del cataclismo, nelle condizioni più favorevoli alla vita umana e disposti ad avvicinarsi al millennio, potevano non soffrire abbreviamento nell'età, se il diluvio li sopraggiungeva già maturi, come avvenne a Noè: non

## 1 Gen. XI, XXIII, 1; XXV, 7, 17.; XXXV, 28; XLVII, 28; L, 25.

4 Gii interpreti ed i cronologi sono divisi tra la cronologia del testo Picro e quella dei EXX. Seguendo questo o il testo Sunaziano, che al-lungano il tempo secreso tra il diavio ed Ahrano, meglio s'interde la dispersione delle genda, e più agevoinene dei concilia il Generico del tradicioni Egiziano, Gaesie Indiana. De-Luc pensava che colle osservazioni geologiche, le quali provano la modiore matichità de nontic contientati o almeno del bros stato attante, si potessero condutare i cronologi, che almagona il periodo compreno Pic Nico de Abrano. Si questo era oficera soverchia fiducia nei suoi crossosteri naturali, c'egil medesimo dee confessera nea capcia della più squidita estato.

3 Gen. XXV, 8. XXVII, 1. XXXV, 29. XLVIII, 10.

4 Dies annorum nostorum in ipsis septuaginta anni. Si autem in potentatibus, octoginta anni, Ps. LXXXIX.

5 Elem, physiologiae, L. XXX.

così a quei che all'epoca del diluvio erano giovani, secondo quei tempi, quali erano i suoi figliuoli. Coloro poi che venivano alla luce in condizioni meno felici e in un terreno divenuto, a così dire, divoratore de' suoi abitatori, ma però nascevano da genitori atti a comunicar loro una tenace vitalità, in virtù di queste due forze contrarie, pare che dovessero godere di una mezzana longevità, ed avvicinarsi, per esempio, più o meno ai cinque secoli, salvo le circostanze individuali. I nati da questi esseri indeboliti, potevano sentir meno l'influenza della forza favorevole alla longevità e viver vita men lunga de'padri. In simil modo, nascendo le successive generazioni da genitori sempre più deboli, si accorciava successivamente l'umana vita, finchè i genitori, non più procreando se non figliuoli atti a vivere solo quel tempo che consentiva la mutata condizione delle cese cessò il decrescere\*della vita umana, trovandosi, per così dire, in equilibrio le due forze intrinseca ed estrinseca. In altri termini e più brevemente. Gli pomini dopo il diluvio soffrivano l'influenza della cangiata condizione delle cose, e generavano a mano a mano figliuoli meno atti a lunga vita, finchè modificati di tanto quanto esigeva il nuovo stato del globo terracqueo, quel decremento non trovò più cagione che l'originasse e cessò. Esso da prima era più rapido, quindi più lento: e così sembra che dovesse essere; perocchè la nuova condizione delle cose più si opponeva alle età più lunghe e meno alle meno lunghe. Quali fossero le mutazioni nella terra o nell'atmosfera, ovvero in questa ed in quella, prodotte dal diluvio e producitrici dell'accorciamento della vita umana e forse di quella di molti animali, io nol cercherò, perchè non confido di saperlo trovare e lascio tale indagine a chi più sa o a chi in sèguito più saprà. Senza risolvere tal quesito, credo che non siamo autorizzati a negare la longevità de' patriarchi, abbreviando capricciosamente gli anni rammentati nel Genesi. Che diremo di chi non mai avendo veduto certe gigantesche ossa fossili, leggendone le descrizioni, pretendesse che gli autori di queste abbiano adoperato le voci palmo. pollice, metro, decimetro ecc., non già nel senso che sogliono dare a questi vocaboli, ma intendendo di altre lunghezze assai minori? E tanto sia detto della vita de' primi uomini 1 e dell'anno del diluvio. Passiamo ad altro

8. 6. Mosè non fa motto nè di vulcani, nè di innalzamenti di catene di montagne, nè di avvallamenti di antichi terreni, o d'altri fenomeni, che poterono procedere, accompagnare o seguire il terribile cataclismo; ma non nega alcuno di questi o altri fenomeni, i quali perciò possono ammettersi senza contraddire alla sua testimonianza. Forse questi avvennero in luoghi lontani da quelli ove si trovò la famiglia di Noè, nè questi tramandarono per tradizione i fatti che ignoravano. Se in questa occasione s' innalzò in America la gran catena delle Ande, non è probabile che a Noè ne giungesse la nuova. Nè si vede perchè dovesse Iddio rivelare a Mosè de' fatti fisici di sola curiosità: e poniamo che il sacro storico li conoscesse, non aveva alcuna necessità di manifestarceli. Il Klee pretende ritrovare nelle profezie del Vangelo e dell'Apocalisse l'azione del fuoco, i più terribili fenomeni vulcanici, e la traslocazione dell'asse terrestre ad occasione del diluvio. Questa opinione non mi sembra tale, da sostenere nè da meritare un serio esame. Cereare nelle oscure profezie, riguardanti i tempi futuri, le circostanze de' fatti degli antichi secoli, mi pare stravaganza tale, che non molti, io spero, le faranno buon viso, nè pure nelsecolo XIX

Moè parimenti nulla ne dice sull'esserai o no inahissato stabitmente all'epoca del cataclismo il terreno abitato dagli uomini antedilaviani. Gio. Andrea De Lue pretendeva che lale avvallamento dell'antico continente fosse fuori di dubbio, ne Cavier ciò avvaper inversimile. Con tali avvallamenti De Lue spiega el illiuvio mossico e le altre catastrofi anieriori alla creazione dell'uomo, equesti avvallamenti sono per ini reali ed assoluti, non redutri e dovuti ad linnalzamenti d'altri terreni, de' quali innalzamenti era egli costante ed ardente avversario. Comeché non si possano negare actanti avvallamenti pariali, i più profunde e più recenti

1 Se l'abbreviamento della vita umana sia predetto nel v. 3 del C. VI. (eruntque dies illius centum viginti annorum) è cosa controversa tra gli espositori.

indagini rendono assai più probabile il sistema de sollevamenti. Ma eziandio a motivo del sollevamento di estesi terreni, potevano le acque rovesciarsi sopra altri terreni non così elevati e trasformarli in fondo di mare. Col suo sistema De Luc spiega letteralissimamente la minaccia profetica del v. 13 del C. VI: Ego disperdam eos cum terra. Con questa inotesi rende nure facilmente ragione dell'assenza di avanzi fossili umani, asserita da parecchi geologi; e con essa, se non si scioglie, si taglia il nodo, intorno a cui lavorando tanti eruditi ingegni l'hanno reso col forse troppo tentarlo viepiù difficile e sodo, voglio dire il luogo della prima culla dell'uman genere, ossia del Paradiso dell' Eden, ed i fiumi e le contrade ad occasione di quello mentovate da Mosè.: Fra le molte opinioni de' vecchi commentatori v' ha anche quella che pone il Paradiso terrestre ove è ora il mar Caspio. Sembrano opporsi, come a questa, così all'opinione di De Luc alcuni nomi di quella narrazione come Assiria ed Eufrate 1, de' quali non può dirsi che sieno in fondo al mare. De Luc risponde: gli uomini salvati dal diluvio ponevano ai nuovi fiumi ed alle nuove contrade i nomi antediluviani ad essi noti: così gli Europei passati nell' America hanno trasportato ai luoghi di colà tanti nomi del vecchio continente. Ma il nome Assur, derivato da quello di un figliuolo di Sem, non dee dirsi antediluviano: dunque quando Mosè dice, che il Tigri del Paradiso terrestre scorreva avanti l'Assiria, dee parlare della regione così nominata al suo tempo. Ancora la frase ebraica: ipse (est) Euphrates sembra significare che l' Eufrate del Paradiso non differisce dall' Eufrate de' tempi mosaici. Altri autori, senza cacciare in fondo al mare il Paradiso terrestre, osservano che il diluvio ha potuto sconcertare le sorgenti ed il corso di certi fiumi, onde non dobbiamo prendere maraviglia se la tanto particolarizzata descrizione di Mosè 2 non trovisi combinare a capello colla presente geografia.

<sup>1</sup> אינעור Asnur - פרחן Perat o Frat. 2 Gen. II. 8-14

§. 7. Non è del mis scopo trattare di tanto centroversa questione, come non sarcebbe delle mie forze il definirla. Alcuni vecchi scrittori hanno possò il Paradiso terrestre in luogo affatto remoto e l'hanno inanziato fine al globo lunare. S. Basilio lo colloca in regione cosi devata che non soffrisse mai tendere. In luogo eccel-sissimo lo credettero eziandio S. Gio. Dumasceno, Mosè Barcefa, il quale cita Filosseno Vescovo di Mabaga, e con esai Lennio prete di Parigi, che scrisse in versi le istorie dell'antico testamento: ceso i versi.

Ipse voluptatis iam tune, oriente remoto, Montibus in summis hortum plantavit amoenum.

Alessandro di Ales e il Tostato lo pongono sopra la media regione dell'aria, e così lo salvano dall'acqua del diluvio. S. Bonaventura e il Durando credettero che fosse sotto la linea equinoziale-1. Queste autorità sono sufficienti a scusar Dante, il quale collocò quel delizioso soggiorno di là dall'equatore, e sulla cima del più alto de' monti, superiore a tutte le nuvole, e libero da ogni alterazione prodotta dall'esalazioni dell'acqua e della terra 2. Oggidi quelle sentenze non sono tenute per punto più probabili di quella di Dante. Forse la opinione più verisimile è quella esposta fra gli altri, ma meglio che dagli altri, dal dotto vescovo Huet. Secondo esso il Fisone e il Geone del testo sono i due bracci, che formano il Tigri e l'Eufrate, dopo aver corso per qualche tempo nella stessa fossa : la terra di Hevilath bagnata dal Fisone è l' Arabia. e la terra di Cus (l' Etiopia dei Settanta e della Volgata) è la Susiana chiamata anche oggidì Chusistan, cioè provincia o cantone di Cus: il paradiso terrestre era sul canale del Tigri e dell'Eufrate riuniti, ed il paese di Eden si stendeva dalle rive di questi due fiumi al golfo Persico ov'essi sboccano. Invero nè l'Ebreo, nè il Greco, nè il Latino dicono quattro fonti di quattro fiumi, ma sol-

<sup>1</sup> C. A LAPIDE in C. II Gen. v. 8; PETAV. de Opif. L. II, c. 5. 2 DANTE Purgat, XXVIII, v. 43 c seg.

tanlo quantor capria. Il Bechart pone pure il Paradiso di Bóen oa sasai lungi dal luogo indicalo I. na non fa formo in una oginione. Il Calmet lo colloca nell' Armenia 2. Il Michaelis pensa che il Geone sia l'Oto o Amudaria, che la lerrar di Hevilatha sia la contrata, la quale stendesi al nord del Fasi fina all'astremità set tentrionale del Caspio, e il paese di Cus o di Cos, secondo un'al-lu lezione che qui accetta, sia il catone di Balti traversato dal-l'Oto e dagli Armeni chiamato anche oggidi Cos. Secondo questa pinione il paese di Eden stendevasi dall'Enfrate al Fasi e dal Tigri all'Oto, e comprendeva l'Armenia, li Ghilam, il Corasan ecc., e in questo vasto paese di Béen era collocato il siardino di Béen ol Paradito terrette. Queste, da me poco più che accennate, sono le congetture meno inverismiti intorno a questa difficile indazine.

Rask e Kleé, in virtù del loro sistema, distinguono la prima abitazione del genere umano dal Paradiso del Genesi. Il primo tuttavia reputa cosa probabilissima, che la dimora di Adamo fosse appunto nello stesso luogo ch'era stato, secondo lui, culla della nostra specie, e che l'Eden del Genesi fosse nella parte meridionale della Mesopotamia, nelle fertili contrade intorno a Basra. Klee qui si diparte dal suo Rask: per lui è verisimile che gli sconvolgimenti cagionati col diluvio dall'ultimo traslocamento dell'asse del globo cangiassero la direzione de fiumi nella parte occidentale d'Asia, come lo dimostrano, dice esso, parecchi fenomeni geologici e tradizioni storiche, e così, aggiunge, cade la base sulla quale Rask fonda la sua ingegnosa ipotesi sul Paradiso. Egli mosso, secondochè afferma, da ragioni geologiche ed istoriche inclina a collocarlo, con alcuni moderni commentatori della Bibbia, nel Caucaso attuale, il cui clima dev'essere stato assai più dolce, prima della mutazione dell'asse, che ora non lo è, ed

<sup>1</sup> Thes. antiquit. Sacr. dell'Ugolini T. VII , sono riuniti il trattato dell'Huet De situ Parad. terr. e gli scritti sullo stesso argomento del Relando, dell'Hopkinson, del Bachart, del Morino, Vorstio.

<sup>2</sup> CALMET in C. II, Gen.

ove la razza caucasea si trova nel suo sviluppo più normale e più bello 1. Ma di ciò sia che si vuole. Torniamo al diluvio.

§. 8. Abbiamo udito che (v. 11) si ruppero tutti i fonti del grande abisso e si aprirono le cateratte del cielo (le finestre, traducono Onkelos, la versione Persiana, Aquila e Simmaco) e fu pioggia per 40 di. L'abisso è certamente il mare o la gran raccoltà delle acque congregate e avvallate nelle concavità della terra (C. 1, 9, 10), e possiamo, se ci piace, unire al gran mare i piccoli mari cioè le minori raccolte di acque o sieno salate o dolci, e forse ancera altre acque sotterraneç. Sono modi volgari a un tempo e figurati quel rompersi delle fonti dell'abisso, per indicare lo straripare e sboccar sulla terra delle acque del mare, come se queste avessero rotto gli ostacoli che ne chiudevano le bocche; e così quell'aprirsi delle cateratte del cielo, quasi immaginando farsi in questo delle grandi aperture allorchè diluvia, cioè piove alla disperata. « La sacra scrittura , dice il Crisostomo , si adatta alle umane consuetudini: non già che sieno cateratte o finestre nel cielo, ma parla con le frasi a noi famigliari, quasi dicesse: Comandò il Signore, e subito al comandamento del Creatore ubbidirono le acque, e radunate inondarono tutta la terra 2, » Nel linguaggio degli Ebrei, apresi il cielo allorchè piove, e allora chiudesi quando nega la pioggia 3. La frase: aprirò a voi le cateratte del cielo, la troviamo in Malachia 4, adoperata a promettere pioggia abbondante ma non eccessiva, benefica e non distruggitrice. Delle due cagioni dell'inondazione, la prima mentovata nel sacro testo, mi fo a credere che fosse eziandio più efficace e funesta, e probabilmente da essa più che da altro si originò la seconda cioè le traboccantissime pioggie continuate senza interrompimento per 40 dì e per 40 notti. Oneste o non sarebbero state, o sole non avrebbero tanto notuto. Così ne parve anche a Seneca: Non potest torrentium

<sup>1</sup> DÉLUGE, P. II, C. II.

<sup>2</sup> Io. CHRYSOST. in Gen. Hom. XXV.

<sup>3</sup> Deuteron. XXVIII, 12; II. Paral. VII; Inc. IV, 25.

<sup>4</sup> MALACH. III, 10.

aut imbrium aut fluminum iniuria fieri tam grande naufragium 1. Il mare, irrompendo violento sulla terra e secondato per avventura dalle acque de' laghi e forse da sorgenti, in quella gran convulsione della natura sbucanti qua e là di sotterra e probabilmente ora più ora meno calde, doveva produrre una straordinaria vaporazione e quindi pioggie straordinarie e dirotte. L'evaporazione cresce in ragione della superficie del liquido evaporante, e questa nel nostro caso enormemente cresceva. Quanto agitale e stranamente sconvolte non erano quelle acque! Ora l'agitazione de' flutti è pure aumentatrice del vapore : così lo sono le cascate d'acqua, le quali non notevano nure non abbandonare, avanzandosi vincitrici le acque per terreni ineguali e seminati di gibbosità, di colli e di monti. Aggiungi il calore probabilmente qua e là destato dalle materie infocate ascendenti di sotterra. La forza che gittava il mare sul continente, avrà spinto nello stesso verso l'aria sopraccarica di vapore, ed il moto medesimo delle acque avrà cooperato a cacciarla in quella direzione. Le pioggie dirotte e continuate noterono dighiacciare i geli polari e gli alpini, e così accrescere l'evaporazione e le cascate dell'acqua. Per questi e simili effetti si sarà destata assai forte elettricità; e non sarà tale effetto divenuto cagione? non avrà reagito, destando turbini e tifoni? I venti, ministri di Dio, secondo la frase biblica, i quali or ora vedremo concorrere al cessar dell'inondazione, poterono aver la lor parte nel produrla; e grandissima ne assegnano loro parecchi autori 2. Così le acque invadevano le terre dall'alto e dal basso, superavano molto sopra la terra, e quindi crescendo e sopraccrescendo coprivano gli alti monti. Osserva il P. Nicolai che ne' vv. 19 e 20 « parlasi di monti alti :

Osserva il P. Nicolai che ne vv. 19 e 20 s parliasi di monti alti; na come l'alteza loro è varia e disuguale, no può dirsi, scata ammettere un inutil miracolo e contrariare le leggi dell' equilibrio, che l'acqua sovravanzasse di 15 cubiti l'altezza di ciascum monte, poichè il livello dell'acqua richiede, che se essa è 15 cubiti

<sup>1</sup> Natur. Quaest. Lib. II.

<sup>2</sup> In particolare il Costantini (Dil. Univ. Par. I. sez. 5, §. 1) e il March. Mosca Lett. al M. Paolucci... Pesaro 1755) V. Nicolai Let. XLVII.

sopra un più basso monte, sia soli 12. 8, 4 sopra i variamente più alti. Dall' altra parte (prosegue) to non crederò che la Scriitura ci voglia dire, che l'acqua trascese di 15 cubiti i monti stra-ordinariamente alti, sicrome sono il Pico di Tenerifia, il monte S. diforigio e la Cordillera de los Andes nell'America meridionale: basta intendere che la più comune alteza de' monti, per altro assi elevati, fu superata, qual più qual meno, da 15 cubiti d'acqua 1. s Servie esso aurora. « Neuto ci obbliga a credere, che quell'imondazione fosse estatamente uguale per tutto, lalmente che al suo semidiamento verso il centro fosse guala ci no gui sito 2. «

§. 9. Quanti e quali o nomini o bruti si salvassero nell'Arca, Mosè sembra dirlo assai chiaro: pure anche su ciò sono state controversie. Degli individui della nostra specie assai chiaramente attestano Mosè e S. Pietro 3 che non più di otto trovarono in essa salvezza, onde neppur meritano attenzione alcuni sogni di Ebrei o di altri. Ouanto ai bruti, vediamo qui la distinzione degli animali mondi ed immondi. Forse Mosè vuol dire che a Noè fu comandato d'introducce nell'Arca in maggiore e determinato numero quelli animali appunto, i quali esso chiamava mondi nella legge, la quale forse, almeno a voce, aveva già promulgata, prima di scrivere la storia del diluvio. Ma senza ciò poteva la distinzione di animali mondi ed immondi essere in uso prima del diluvio e potevano riputarsi mondi nella famiglia di Noè quelli animali appunto. che poi Mosè chiamò mondi. E invero non avranno gli uomini antediluviani offerto a Dio indistintamente ogni animale, anche di quelle snecie che aveano in orrore e che non erano ad essi di alenna sensibile utilità: ora gli animali esclusi dai sacrificii notevano dirsi immondi o profani , come Tacito nomina certi animali. Se noi gli nomini de' primi tempi si nutrivano di carni di animali (di ciò fra gli interpreti 4 si controverte), molti si saranno esclusi,

<sup>1</sup> Leg. XLV Del Gen.

<sup>2</sup> Les. XLVII.

<sup>3</sup> I. PETR. III, 20.

i Si vedano i Commentatori sul C. IX del Genesi.

riputandosi il cibarsene o illecito o malsano o schifoso e indecente; e questi erano gli immondi.

Trattando de volstili, pare che Mosè (v. 3) non distingua tra mondi ed immondi, ma nel testo Sumariano si aggiunge l'aggettivo nomoda a sossantia voladite; e pare dal contesto che debba intendersi como intesero i Settanta, i quali serissero: De volatiti del ciclo mondi, sette sette, macchio e femmina, e di tatti i volatiti immondi, due due.

È ancora controverso se degli animali mondi fossero accolti nell'arca sette individui d'ogni specie, e due degl'immondi, ovvero sette coppie (maschio e femmina) di quelli cioè quattordici individui, e due coppie di questi. La prima opinione fu di S. Ambrogio. del Crisostomo, di Teodoreto, di S. Girolamo e di S. Agostino 1, e così intendono il più degli espositori. Dovette rendere questa opinione più comune la maggior facilità di alloggiare gli animali nell'Arca, quando il lor numero sia minore d'una metà: forse anche parve a taluni men conveniente preservar dal diluvio 14 buoi ed altrettante pecore e capre, mentre non si salvavano più di otto individui della nostra specie. Tuttavia, se mal non veggo, l'altra opinione, preferita dal Nicolai 2, la quale è di Origene, di Aben Ezra, di Dionigi Certosino e dell'Oleastro, e più conforme alla lettera de' vv. 2, 3, 8, 9 e 15. Quel dirsi nel v. 9.º e ripetersi nel 15.º che entrarono gli animali due due o a due a due, a coppie (duo et duo-bina et bina Vola.) pare che indichi egual numero d'individui ne' due sessi o in ogni caso numero pari di individui in ciascuna specie e perciò, esluso il numero sette ch'è dispari, c'inviti ad accettare il numero quattordici, e per conseguenza il quattro per gli animali immondi. Si osservi che animali mondi o atti al sacrificio probabilmente erano soltanto il bue, la pecora e la capra e tra gli uccelli la tortora e la colomba 3, e che

HIBBON, L. I. contra lovinianum — Aug. de Civ. Dei. L. XV, 27 ecc.
 V. Nicolai. Dissert. e Les. . . . T. IV. Firenze 1769, p. 116. Les.
 XLIII.

<sup>3</sup> V. LEVIT. I, v. 14; XIV, 30; XXII, 19.

il latte di sette pecore, di sette capre e di sette vacche doveva riuscire per avventura molto opportuno ai rinchiusi o allora usciti dell'Arca.

Pretermetto altre questioni e indagini, non appartenenti allo scopo di questo scriito: ma dagli animali non salvati nell'Arca converrà pure che facciamo parola. Intanto terminiamo la traduzione del racconto mosaico.

- §. 10. C. VIII, v. I. « E si ricordò Iddio di Noè e d'ogni fiera e d'ogni giumento 1, che (era) con esso nell'Arca, e fe passare Iddio un vento 2 sopra la terra, e le acque posarono 3.
- E chiusi furono i fonti dell'abisso,e le cateratte del cielo e fu frenata la pioggia del cielo 4.
- E ritornarono le acque da sopra la terra andando e ritornando 5, e scemarono le acque dal fine de centocinquanta giorni (vedi C. VII, v. 24).
- E riposò l'Arca nel mese settimo, nel giorno diciasettesimo <sup>6</sup> del mese sopra i monti Ararat <sup>7</sup>.
- E le acque andavano e decrescevano fino al decimo mese: nel decimo, nel primo (giorno) del mese si videro le sommità de monti.
- E fu al fine di quaranta giorni (cumque transiissent quadraginta dies Volg.) che apri Noè la finestra dell'Arca, la quale aveva fatto, e mandò fuori un corvo;
- 1 I LXX aggiungono: e di tutti i volatili e di tutti i rettili repenti. Il Siriaco aggiungo: e di ogni uccello.
  - 2 Adduxit spiritum. Volg.
  - 3 Imminutae sunt. Volg. Cessarono. Onk.
- 4 Più letteralmente: prohibita est pluvia. Così la Volg. prohibitae sunt pluviae.

  5 I LXX. Recedera l'acqua, partendori dalla terra. Anche nell'Arabo
- manca l'andare e tornare.

  6 Così i testi Ebreo e Samarit. e la versione Sira, Araba, Persiana e Sa-
- 6 Cost i testi Ebreo e Samarit. e la versione Sira, Araba, Persiana e Samar. e i tre Targum. La Volg. coi LXX legge: rigetimo septimo die.
- 7 La Volg. montes Armeniae: così pure il Siro. L'Arabo legge i monti

- E (questo) andò uscendo e tornando <sup>1</sup> finchè si seccarono le acque sopra la terra.
- E mando fuori una colomba per vedere se si fossero allontanate le acque dalla faccia della terra.
- 9. E non trovo la colomba requie alla pianta del suo piede e torno ad esso nell' Arca, perchò le acque (erano) sopra la faccia di tutta la terra; e steso la sua mano e la ricevò e rintrodussela seco nell' Arca.
- Ed aspetto ancora sette altri giorni e di nuovo mando la colomba fuori dell' Arca.
- 11. E venne a lui la colomba nell'ora della sera ed ecco una foglia d'olivo staccata portava nella sua bocca <sup>2</sup>. E conobbe Noc che diminuite erano <sup>3</sup> le acque sulla terra.
- Ed aspettó ancora sette altri giorni e mandó fuori la colomba, e non tornò più ad esso.
   E furono, nel secentesimo primo anno, nel primo (mese),
- 13. E furono, nel secentesimo primo anno, nel primo (mese), nel primo del mese, asciugate le acque 4 sulla terra; e rimosse Noè il tetto dell'Arca, e vide, ed ecco era asciutta la faccia della terra.
- E nel mese secondo nel ventisettesimo giorno del mese era arida la terra.
- E parlo Iddio a Noè dicendo: Esci dall'Arca tu, e tua moglie ed i figli tuoi e le mogli de figli tuoi teco.
  - 17. Ogni bestia che (è) teco di ogni carne (di ogni specie) di volatile o di giumento (di quadrupede terrestre) o di ogni rettile
- I Così testi Eler, e Sunar, h vers. Araba, Persiana e Sunar, e i traggam, La Vigo, co UXX e co Siro, Vigo rigoridistare ra son recertebrar. Alemi tengano, che così debba intendersi anche l'Ebr. e traduccio: Cervas apressus et argelindate e recedendo, dosac. . . . S. Girolamo dice che nell'Ebreo si bu: Epressus et exicus et una recertesa.  $Q_{\rm B}$ . Hebr. is  $Q_{\rm B}$ . Contrare di Contrare de l'arabi è proverbible: più tardico del corro di Nei, per indicare che ritarda e si fa troppo aspettare.
  - 2 Portans ramum olivae virentibus foliis in ore suo. Volg.
  - 3 Quod cessassent. Volg.
  - & Imminutae sunt aquae. Volg.

strisciante sopra la terra, traili fuori teco, e camminino sulla terra e crescete (o figliate) e moltiplicatevi 1 sulla terra.

 Ed uscì Noè ed i figliuoli di lui e la moglie sua e le mogli de' suoi figliuoli con esso.

 Ogni bestia (quadrupede) ed ogni volatile ed ogni rettile strisciante sulla terra <sup>2</sup>, secondo le loro specie, uscirono dell'Arca.

20. Ed edifico Noè un altare al Signore; e prese di ogni animale (quadrupede) mondo e di ogni uccello mondo, e pose gli olocausti sull'altare.

21. Ed odovi Il Signore I colore della soavità 3 e disse il Signore nel cancer soa e i Non malediti più la terra a cagione dell'umo; perocchè il pensiero del caor dell'umo è cattivo fino dalla sua puerità 3, e non più percuterio agni vivente come ho fatto. Code, diec Corrello a Lapido, Misrerbor humama infimitatis et procitivatist ad malum, ae proinde corum peccata deinceps non puniang general iobius orbis dibivos; sed quoque peccantes propriis et particularibus posmi castignto: volo enim ipsum humama enus conservare et prosonea;

 In seguito in tutti i giorni della terra, la semente e la messe, e il freddo e il caldo, e la state e il verno, e il di e la notte non cesseranno 6. »

1 Così i LXX e la Volg. Crescite et multiplicamini. Altri traducono Crescano e si multiplichino. Il Crescete e multiplicatevi si trova anche nel v. 1.º del seguente C. IX.

2 Nell'Ebreo vedo il rettile prima del volatile e di nuovo dopo esso. Non è tal ripetizione nella Volg. nè nei LXX, e neppure nel testo Samaritano.

3 Così la Volgata col testo Samaritano e co Settanta. La parola obraria tradurrebbe forse più letteralmenta equiettamento. Odore di sonicità suona odore motto soave, in cui il senso si acquietta, acquietci. La versione arabica ed i Targum esprimono piuttosto il senso che la lettera dell'Originale.

4 Onkelos, Nel suo verbo o nella sua parola.

5 Sensus enim el cogitatio humani cordis in maium prona sunt ab adolescentia sua. Vola.

6 Non requiescent. La Volg. coi LXX.

Nel Capo seguente si ripete la promessa colle parole. « Farò con voi il mio patto, nè più perirà ogni carne per le acque del diluvio ne verrà più un diluvio distruggitor della terra. » (IX, 21.) §. 11. Non è necessario avvertire come la frase, con cui principia questo Capo, sia una locuzione figurata, al pari di quella del v. 21: Ed odorò il Signore . . . ed altre de libri sacri. Iddio dicesi ricordarsi delle creature, allorchè le soccorre e le consola; come allora si dice dimenticarsi de'suoi quando fi lascia. « Vedi qui ancora, dice il Crisostomo, come si aggiusti alla nostra debolezza la divina Scrittura; Iddio si ricordò; intendiamo ciò in modo degno di Dio, ed alla nostra infermità ascriviamo le basse parole: indegna saria quella voce della ineffabil Natura, ma è acconcia alla nostra debolezza 1. » Iddio non gusta l'odore che esala dalle vittime sagrificate ed arrostite: ma approva le buone disposizioni del cuore umano, e si compiace del riconoscere che fa l'uomo il supremo dominio del'Signore dell'universo, e della sua gratitudine ai beneficii ricevutine. Animus simplex, sono parole di Tertulliano, et Deus metuens offerentium ea, quae a Deo habebant, et pabuli et suavis olentiae gratia apud Deum deputabatur 2. Odorò l'odor della pace, come pare che suoni il testo ebraico, è modo poetico, equivalente al più semplice: Accettò Iddio il sacrificio pacificatore, come a un dipresso interpreta l'Arabo.

Una simile interpretazione gli autori delle parafrasi Galdee, chiamote una Geroschimitane e i altra di Giosata, damo al rento o spirito; rrrvi, mentovato nel v. 1.º di questo Capo. Esses spiegano che Iddio mandò sulla terra il vento delle minericordie. S. Ambragio non crede ciu qui si paril del vento, ma dello Spirito di Dio, della sua omipioetnei virti che regge i cielì e tutto il creato. 3. Mai più degli espositori manifene che nel senno letterale debba in quel luogo intendersi il vento materiale, il vento senza più. En vero non è impossibile ni inversimile, che fra tunti ef-

<sup>1</sup> Hourit, XXVI in Gen.

<sup>2</sup> L. H. adv. Marcion.

<sup>3</sup> Lib. de Noe et Area, C. XVI.

fetti, i quali dovè trarsi dietro quel cataclismo, fosse eziandio un vento assai forte, soffiante per tempo non breve in verso contrario a quello in cui le acque erano venute (almeno nel luogo ove era l'Arca e nelle circostanti contrade), il quale contribuisse al più sollecito ritirarsi delle acque, e forse, durando, anche al più perfetto e più pronto disseccamento delle terre : nè, se punto veggo, è duopo ricorrere per esso a cagioni soprannaturali. Sicuramente è Iddio che scatena ed impenna i venti, ministri suoi, che piove le acque ora benefiche ed ora vendicatrici; ma a ciò non ha duono l'onnipossente Sapienza di nuovi e particolari atti di volontà, o di far uscir la natura del suo consueto andamento. Non è agevole a credere che, volendo Iddio miracolosamente produrre o più veramente accelerare il ritiramento delle acque, invece di operar senza mezzo sulle acque, mettesse prodigiosamente in moto l'aria, acciocchè questa operasse poi naturalmente sulle acque. Nè osta la frase del testo: Iddio fe passare un vento sopra la terra. Ciò. detto con tutta verità e proprietà, non però toglie il potersi recare quel vento a cagion naturale. Egli è assai noto il costume delle divine Scritture di attribuire al Creatore i naturali eventi ed eziandio ciò che diciamo farsi a caso: e questo linguaggio, a noi sommamente rispettabile, è ancora, chi ben lo ponderi, eminentemente filosofico, benchè quasi perduto oggimai nel mondo filosofico e rimaso al volgo che abbastanza non lo intende. E invero come mai si potrebbe assegnare adeguata cagione dei fenomeni naturali, se non ricorrendo da ultimo alla volontà sapiente del Naturante, ossia dell' Autore e Legislatore della natura? I niù saggi naturali hanno protestato di volere esprimere colla parola attrazione o con altre simili, solamente i fatti e le leggi, non già le cagioni efficienti. Queste si cercano dal filosofo: ma quali che esse sieno. convien che da una prima cagione intelligente sieno state potenziate ad operare, e disposte nell'ordine conveniente. È agevole dire che un corpo lontano o la forza attraente di esso sia vera cagione efficace di certi movimenti; ma se più oltre non si dice, se in fine non si ascende alla Volonta onnipossente, null'altro s'intende che il suono d'una parola. L'ateo il quale, tolte alla deità le redini dell'universo, le pono in mano al caso o ad una non so qual nara priva d'intiligenza ed violnit, può studiare accuratamente i fenomeni, può indagaro sagacemente le leggi, ma queste leggi e questi fenomeni sono per lui altrettante assarrità, cioè tutti efetti secua efficiente cagione. È unto basti avere aggiunto a ciò che abbiamo discorso più addietro sa questo importantissimo argomento.

Terniamo al versetto che abbiamo tra le mani. Pare facile ad intendere come, cessata la violenta cagione che aveva elevato le acque sulla sommità de' monti, mentre si disponevano queste ad abbandonare quelle conquiste straniere e a ritornarsene nel proprio regno, cioè nelle regioni più basse del globo, destato per qualche naturale cagione un vento impetuoso e durevole, potesse questo far crescere l'evaporazione, anche discoprendo il sole, e principalmente, cacciando con veemenza le acque, accelerarne la ritirata: ma assai difficile ci sembra determinare quale per l'appunto sia stata questa naturale cagione. I venti sono correnti di aria. I cangiamenti di peso specifico o di elasticità di qualche porzione dell'atmosfera destano i venti, accorrendo l'aria dal luogo ove è maggior tensione a quello ov'è minore. Se poniamo che il gran cataclismo sia stato conseguenza d'una spaventevol catastrofe d'altro genere, forse dell'innalzamento di enormi catene di montagne, catastrofe maggiore di tutte le simili anteriori; questa catastrofe nelle regioni remote ha potuto influire soltanto per l'agitazione cagionala nell'acqua, soprattutto in quella del mare, e per uno sconcerto grande ma passeggiero nel loro livello; ma però nelle regioni, che ne furon la sede, probabilmente si trasse appresso, per un certo tempo tremuoti, esalazioni copiose di gas ecc., i quali fenomeni pare che generino minoramento nella pressione atmosferica e nella colonna barometrica. Cessata la prepotente azione che spingeva le acque e l'aria sul continente abitato ed ivi si palesava, non già con fenomeni ignei, ma bensì con inaudita e devastatrice inondazione: l'aria soprastante a queste contrade, che avea ritenuto a un dipresso la consueta pressione o l'avea racquistata al cessar delle piogge, doveva accorrere verso le parti ove la pressione almosferica era considerevolmente minore, e muoversi in gran copia, per avventura con grande impeto e pel corso di molti giorni nella direzione melesima, a cui già per sè tendevano le acque per abbandonare la terra, ed inversa di quella che aveano tenuto nell'occuparla.

Si dirà, e bene, che questa non è altro che una conghiettura? Cetamente non abbiamo il registro delle osservazioni harometriche di quell'epoca. Ma qualmque si fosse la cagion fisica di questo vento, esso entrava certamente nelle mire amorsos della Provvidenza, che non volle troppo a lungo rinchiusi Noc ed i suoi in quel careere, ove oltre alla nota e al disagio, cominciava per avventura a sentira il mojai delle vettovaglio.

8. 12. Voglio qui avere avvertito, che dee supporsi vero, come in fatti è, una special provvidenza di Dio essersi indubitatamente manifestata in questa storia della preservazione di Noè dal diluvio. Per tacere di altre circostanze, la sola conservazione dell' Arca, in mezzo alle onde di quella sì nuova, sì lunga, sì spaventosa procella, non ci fa toccare con mano cotal paterna provvidenza? Certo sì : Nè queste cure provvidenziali, le quali non portano seco l'infrazione d'alcuna legge naturale, punto si oppongono a quanto abbiamo discorso intorno al consueto operar del Creatore. Nè cosa contraria all'ordinario operare di Esso, o da parer punto strana ed inverisimile a chiunque è mezzanamente versato nello studio de libri sacri, sarà il pensare, essersi Egli servito del ministero degli Angioli nel condurre la grande opera della conservazione del genere umano. Tanto poco ciò si oppone alle leggi dell'Altissimo, che anzi, come la rivelazione c'insegna (e la ragione nulla ha da opporre), tali creature ha Egli deputate a custodia e tutela della nostra specie: dottrina abbastanza nota eziandio agli antichi Gentili 1, i quali avevano ritenuto la tradizione delle relazioni tra esseri superiori e gl'individui della nostra specie; la

<sup>1</sup> V. Petav. Th. Dogm. De Ang. L. II, c. VI.

quale nella sua fanciullezza e adolescenza avea per avventura più duopo di educazione e di tutela.

Coloro, che nella storia della distruzione di quasi tutta essa specio pel diluvio e nella preservazione di alcuni pochi, nulla voglion vedere di sopramaturale, non lanno appoggio alcuno, o sia nella ragione, o nella tradizione, e sono costretti a negar fede ad alcune parti della arrazione Mossica (in quale, come udimmo dal signor Kice, è la vola norrazione esatta e particolarizzata di quel grando avvenimento), e così tolgon fedo eziandio alle altre parti di ceso racconto.

Il sig. Klee di fatto revoca in dubbio anche alcune circostanze, le quali e la cognizion delle quali nulla suppongono di soprannaturale. Dice egli, « Coloro che sopravvissero al diluvio e sulle cui relazioni è fondata la descrizione dell'inondazione generale, non poterono indicare esattamente nè se passassero sette giorni, come dice la Bibbia, primachè l'inondazione giungesse al luogo ove si trovava Noè: nè se la pioggia continua durò 40 di e 40 notti (l'antico Testamento fa sovente uso nel numero 40, come d'un numero indeterminato); nè se le acque restarono per un anno sulla terra. La loro esperienza dovè necessariamente ristringersi in una porzione relativamente assai piccola della superficie del globo; e siccome la violenza delle terribili rivoluzioni doveva occupar tutta intiera l'attenzione degli uomini, noi comprenderemo facilmente come queste indicazioni numeriche, la cui precisione prova che non sono inventate, possono essere inesatte, comechè date con buona fede. » Il sacro testo dice che sette giorni dono l'ultimo comando dato a Noè, che dovesse entrare nell'Arca con esso la sua famiglia e gli animali cominciarono le grandi piogge; che nello stesso giorno l'irruzione delle acque del mare giungesse al luogo ov'era Noè, ciò non dice, almen chiaramente (vv. 4, 10, 11). Domando: è egli verisimile che le otto persone salvate dal diluvio non ponessero mente a questa circostanza de' sette giorni? che non la rammentassero assai volte nell'ozio dell'Arca, stampandosela così indelebilmente nella memoria? È possibile che non contassero que mestissimi 40 giorni di piogge dirotte.

annunziate loro al principio e cominciate a precipitare al chiudersi di quella memoranda settimana di preparativi, di espettazione e di angoscia? (vv. 4, 11, 12, 17). Allorchè un libro, o sia del vecchio o del nuovo Testamento, ci dice e ci ripete e torna a ripeterci quaranta giorni, noi dobbiamo intendere quaranta giorni o circa. Se questi 40 giorni facciano o no parte de 150. ne quali dominarono le acque sopra la terra, è controverso fra gli interpreti. Il diluvio cominciò l'anno 600° di Noè, nel giorno 17º del 2º mese: nel primo giorno dell'anno seguente la terra potè dirsi rasciutta (v. 13), ma doveva esser tuttora sommamente fangosa, e piena qua e là di pozzanghere, forse ancora inondata o paludosa in molte basse parti e poco atta ai piedi dell'uomo e degli animali non amici dell'acqua e del fango. Nel 27º giorno del mese secondo, la terra era arida o riseccata, e fu comandato a Noè di uscire dell'Arca (vv. 14, 16); ond' è che le acque, a parlare con proprietà, non restarono sulla terra, deminandola e coprendola, per un anno compiulo; ma passò un anno e qualcosa più, perch'essa potesse dirsi veramente diseccata e l'uomo tornasse ad abitarla. Del resto, poterono i prescelti a riabitarla non numerare quel tempo che passavano in quel ben avventurato ma noioso carcere? poterono in seguito dimenticarlo? poterono tacerne a' lor discendenti? I sei individui giovani, secondo que' tempi, ch' erano tra quegli otto, vissero lungo tempo dopo il diluvio ed ebbero molti figliuoli e figliuole. Sem visse 502 anni dopo quella catastrofe 1, nè sappiamo che gli altri cinque vivessero meno di lui. Ora quale avvenimento più spesso e più volentieri e con più viva facondia avranno essi pennelleggiato ai lor figliuoli, ai nepoti, ai pronepoti, se non quell'universale terribile cataclismo? Quali epoche avranno loro più sovente rammentato di que' sette giorni, di quei quaranta, di quell' anno ? Avevano per avventura racconto più atto a mantenerli attenti e pendenti dalle loro labbra? E chi non aveva rigettato ogni religione, non trovava argomento migliore per destare, negli animi de' minori,

1 Gen. XI, 10, 11.

sentimenti di gratitudine a un tempo e di timore verso la bontà e la giustizia di Dio. Le femmine principalmente mi fo a credere che a pena sarà passato giorno, che non rammentassero alle lor figliuole, alle nipoti, alle nuore la terribile tragedia, nella quale erano state qualcosa più che semplici spettatrici, la catastofe così spaventosa allorchè era presente, la catastrofe così dolce a rammentarsi passata. Quaeque ipse miserrima eidi, et quorum pars magna fui, avrà forse detto ognuna di esse alla sua maniera. Sem morì (secondo la cronologia dell'Usserino) l'a, 158 dalla creazione di Adamo, soli 211 anni prima della morte del Patriarca Giuseppe, figliuolo di Giacobbe, epoca non lontana da quella di Mosè, che ci tramandò scritta la storia del diluvio, ma forse non fu il primo a scriverla. All'epoca della morte di Sem, Abramo era già vecchio, ed erano già abbastanza adulti Ismaele ed Isacco suoi figliuoli, e Moab ed Ammone figliuoli di Lot. Già fiorivano parecchie celebri nazioni, i Caldei, gli Egizii, probabilmente i Cinesi ecc., e si crede che allora appunto cominciasse il regno di Argo nel Pelononneso. Si vede quanto facilmente passarono allo scrittore questi numeri, de' quali, più che la conservazione, sarebbe mirabile l'oblivione, e similmente passarono nelle tradizioni delle varie genti altre poche circostanze, testimoniate da chi non poteva ne ignorarle, ne facilmente dimenticarle. Il precitato Klee si compiace della concordia ch'è, secondo

Il precialo kiee si compiace della concordia ch' e, secondo lui, tra il raccoulo Mossico e la sua piotesi del trasboumento del l'asse. « Cosa mirabile i la direzione principale del diluvio indicata dalla Bibbia, è quella che dovè esso inene neil'à isà minore, in conseguenza del fatto, che noi adoltiamo, dello spostamento del Fasse. Questa catatro de dovi di fatto, come lo indica chiaramente la Bibbia, far montaro fentamente lo acque (questo Ientamente non tutti lo veggono nella Bibbia, Più tardi, allarche la forza, che avea spostalo l'asse del globo, era cessata, le acque dovettero ritorari più e più da topora la terra e andare più e più acennando colla medesima lentezza, con cui erano cresciute; ialebè da prima comparerore lo alte montagene, e poi e contrade più basse, il cui

livello era stato sollevato parzialmente per la forza centrifuga, finchè alla fine la terra fu arida. Non è dunque una ipotesi troppo ardita l'asserire, che non v'è se non lo spostamento dell'asse. che abbia potuto far salire e scendere le acque dell'oceano colla regolarità che indica il Genesi, » Ma subito aggiunge, sembrare impossibile che Noè e tutta la sua famialia abbian potuto restare nell'Arca per un anno intiero. Noi crediamo che Noè e i suoi vivessero un anno compiuto nell' Arca, ma non siam obbligati a credere che ci vivessero a tutto loro agio, con lauti desinari e con tutti i conferti ed i commodi della vita, o che non soffrissero la noia, dopochè posata l'Arca sul monte e cessato il batter del cuore, furono abbastanza tranquilli per potersi annoiare, benchè tante bestie potessero dar loro assai faccende e scemare la noia: nè affermeremo che avrebbero là entro durato la vita degli esseri. come noi, indeboliti, destinati a breve età, con nervi sempre agitati e stomacuzzi di carta; quantunque nè pure vorrei negare che ci avrebbe retto un bravo marinaio inglese es. gr. o russo. usato al mare dall'infanzia. Avranno quelli per avventura vissuto, a un dipresso, come i seguaci del Gama, del Colombo, del Vespucci, del Cabota, del Magellano, quando l'arte del navigare non era in sì buon essere come oggidì, nè di tanti agi erano forniti i vascelli. E se, a spiegare la conservazione di quella famiglia e in essa della gran famiglia umana, fosse uopo ricorrere ad una speciale provvidenza divina, qual difficoltà di ricorrerci? Non saria per avventura dignus vindice nodus?

§. 13. Quella ben avventurata, ma agitata famiglia trovò pace sui monti di Armenia. In ciò gli espositori convengono, ed in conferma si sono citati i luoghi di Beroso Caldoo e di Nicolò Damasceno presso Giuseppe 1. Il testo originale del Genesi nomina i monti di Ararat, mentovali eziandio in altri luoghi della sacra Scrittura 2. S. Girolamo dice 2 dele i monti o il monte di Ararat,

1 Antiquit. L. 1, c. 47. 2 IV. Reg. XIX, 37; Is. XXXVII, 38. 3 In C. XXXVII Is. ove si fermò l'Arca, fa parte del Tauro, e domina sulle campagne di Ararat, nelle quali scorre il fiume Arassi. S. Epifanio i chiama Lubar il monte ove posò l'Arca, ch' è forse quanto dire monte dei Lub o dei Lubiani, popolo di quelle parti, rammentato da Plinio 2. Difficili quistioni geografiche si sono agliate intorno all'Ararat e al luogo proprio ove l'Arca posò 3.

Non è necessario credere che l'Arca si fermasse sulla più alta ina dell'Ararati forse si rimase in qualche valle tra quelle vette: e cotà, serive Il P. Nicolai, e surà vero che si posò supra l'Ararat secondo il testo, cioi supra una parte del medesimo; ne arrà necessario pure l'elecsimone di 15 cubiti d'acqua spra la reta della stessa montagna l'. Avvertono il Calmet, il Nicolai ed ulti, nepure essere necessario dei nondi dell'Armenia fossero già liberi dall'acque, allorche l'Arca ivi posò, perocchò il suo peso la facca penetrar giù incli acqua per gran parte della sua alteraza di 30 cubiti: auni doveva essere coperto dall'acque il liogo ove l'Arca si fermò, perchò quelle non potevano condurta a luogo asciulto del clevals opara il lior proprio l'ivello.

Si osservi, come essendoci nell'assi ed altrove parecchi menin più alti di questo, è assai verisimite, che questo non fosse il primo a restare acoperio dall'acque. Nel primo di del mete decino le nomunità dei monti apparecro a Nob (v. 5), ma polerono restar prima actitoli altre cine, le quali Nob non vedeva, perecchè il suo aguardo non si stendeva, specialmente se era alloggiato in una valle, su tutta l'estressione dell'inondazione, e perciò mandò foner il covo esploratore 5 appresso la colomba.

<sup>1</sup> De Haeres, L. I, c. 1.

<sup>2</sup> L. VI, c. 10.

<sup>3</sup> Possono vedersi il Calmet, il Nicolai Lez. LI, e gli altri commentatori.

<sup>4</sup> Nicol., Lez. cit. p. 151.

<sup>5</sup> Retecti sunt montes, ita ut Noe spectante per arcae fenestram, denum mense decimo apparuerint cacumina montium. Verisimile est ea prius fuisse retecta et nudata aquis, sed mense decimo primum apparuisse et visa esse ipsi Noe. A Lavuw in b. 1

La colomba e l'olivo, destinati ad essere pel decorso de secoli simboli sacri e giocondi di pace e di grazia, furono pure sull'Ararat annunziatori di pace e di grazia al secondo padre dell'uman genere (v. 11). Pare che questo olivo abbia fatto nascere qualche difficoltà. Si è detto dal Tournefort 1 che su 'que' monti non sono olivi, nè in quei dintorni o in generale nell'Armenia. Che non si trovino su quelle alte e nevose montagne, ognuno lo crede e facilmente, senza aver visitato l'Armenia, dacchè l'olivo non regge al freddo, come delle grandi latitudini così de' luoghi assai elevati. De-Luc pretende (§. 6) che l'Ararat prima del diluvio fosse una bassa isoletta, sicchè nel temperato suo clima allignassero eccellentemente gli olivi, e dopo quell'epoca, divenisse, pel ritirarsi dell'acque, un'alta montagna, non atta a piante troppo sensitive del freddo. Ma non è necessario ricorrere a questa ipotesi. Può essere che nè pure nelle basse parti dell'Armenia si veggano oggidì gli olivi; ma nulla prova che in quei tempi non potessero vivere e non vivessero nelle pianure e nelle colline non lontanissime da que monti. Strabone, uno de più accurati scrittori dell'antichità, era nato nella Cappadocia, vicino all'Armenia: ora Strabone, descrivendo l'Armenia, ci fa sapere che assai fertili erano i campi Arasseni, pe' quali corre l'Arassi, e che la regione detta Gogarene, era ferace di olivi, non che di altri alberi e frutti 2. Non è caso raro che una specie di albero manchi ora, ove in altri tempi abbondava. Tournefort 3 medesimo osserva che i pini sono sul punto di mancare in un cantone dell'Armenia, ov'erano prima così abbondanti, che di essi sono ordinariamente fabbricate le abitazioni. E non potè unella procella grandissima sbarbare alcuni olivi, e levatili in alto abbandonare, ritirandosi, qua e colà pel pendio dei monti tronchi e rami colle lor foglie? Avverto, benchè non sia necessario, che quel virentibus foliis della Volgata, non è nell'originale, nè nelle versioni orientali. Mi ricor-

<sup>1</sup> TOURNEFORT Voyages. Lett. 7, T. III, p. 191.

<sup>2</sup> STRABONIS, Rerum Geographic, Lib. XVII. Ozonii 1807.

<sup>3</sup> T. III, p. 151.

do che, in occasione d'un turbino tromba di terra, di cui vidi giù effetti in Sabha, e che si sporti ne monti di Ahruzo, fui assi-curato essersi travati de tronchi o rami d'alivo in lunghi distanti 8 o 19 miglia di più vicini olivi 1. Ne qual turbica, di cui non molto si partò, fu dei più terribiti e giganteschi, come per figura quello del 1456, descritto in Toscana dal Machiavello e dall'ammirati, il uturbina veronesce del 1696, descritto dallo Spaleti o dal Montanari. Se in questi casi la forza dell'aria agitata basta a sabrabare el a partra esasi lungi dal loco nato le più grosse quercie, i più gagliardi arbori, come non potrà un'irruzione precipiosa di immensa massa di acqua trasportare in alto e più lontano gil olivi? Nei il sempre-verde elivo è tal albero che non sonsa regerge ne adquanti mesi, o sottoqua o gallegaziato sal-l'acqua, senza marcire o perdere colle fuglie la virià di butarle.

g. 14. Ma egli è tempo di venire al punto più importante. Il ditivo Mossico, che sogliamo chiamae diluvio universale, fa egli veramente tale? Ed in qual senso? Perirmo tutti gli uomini, fuor solamente que cio e salvarnet con No nell'Arra, evvre in varie regioni del globo campareno ultri da quel flagello, e da essi per avventura discendono gli uomini della raza nera e della gialla o all'il 7 Gosì aleuni la pensano. Ma serbamdo ad altra lungo la traditione dei Gentili, non punto favorevole a tale ipotesi, le sacre Scritture purlano su ciò assai chiamaente. Si premuncia la distruziono compita della intera specie umana nel C. VI del Gensi. Non permonelli spriitta meu in honine — Delebo honinen, quem creati, a facie tervae — Finis universue carasis reali coram ex-repleta et terva imiguitate et ego disperdamo corum terra (vv. 3. 6, 7, 12, 13), nò si eccettua se non la famiglia di Nob (v. 8, 18). Nel C. VII (vv. 1, 7, 13, 21, 23) si la ri alempi-

<sup>1</sup> Molti effetti di questi e di altri turbini e trombe di mare e di terra sono raccolti nell'operetta Sopra il turbine che la notte tra gli XI e XII giugno 1749 danneggiò una gran parte di Roma. Dissert. del P. Ruggieno Gres. Boscovici d. C. d., G. Roma 1749.

mento del profetato castigo, che si rammenta ancora nel C. VIII. v. 21. e sempre dichiarasi universale, come universale si dichiara la corruzione e la colpa. Nel C. IX, v. 19, apertamente si dice che dai tre nominati figli di Noè fu disseminato tutto il genere umano sull'universa terra. S. Pietro attesta che nell'Arca di Noè si salvarono dalle acque sole otto persone 1. E con Mosè e con S. Pietro hanno sempre parlato e Israeliti e Cristiani. Qual nuova scoperta è sovraggiunta a togliere dal suo possesso questa antica credenza? Certamente niuna. Forse la popolazione dell'America s'intende un po'più facilmente, supponendola antidiluviana, ed immaginando in quel primo periodo umano, unita l'America all' Europa ed all' Asia, supponendo l'Atlantide di Platone (sulla quale è facile favoleggiare a piacere), o nell'Oceano che divide il nuovo dal vecchio continente, o in parte nell'Europa, e conducendo de' popoli da quella in America? Ma anche senza queste supposizioni si spiega la popolazione del nuovo continente, derivandola dai popoli del Nord ed in particolare dell'Islanda, ciò ch'è assai provato per la storia; e ancora dai popoli delle regioni orientali dell' Asia, e per avventura eziandio dell' Africa e dell'Oceania. Forse un po' più agevolmente s'intende la diversità delle razze umane, supponendole divise fino da' primi anni dell'esistenza dell'uomo; ma un'ipotesi contraria alle più gravi testimonianze non diviene una verità dimostrata, per solo ciò che bene si aggiusti colla spiegazione d'un fenomeno. I più valenti naturalisti convengono nell'unità della nostra specie, anche quelli che inclinano a credere essersi dalla nostra razza Caucasea senarate. prima dell'ultima rivoluzione del globo, le razze nera ossia etiopica, e gialla o mongolica. Ora se potevano e certamente il potevano, dacchè appartengono ad una unica specie, se potevano da un primo parente, come rami diversi da una radice, pullulare le varie razze umane, perchè nol potevano eziandio dal secondo parente dell'umana specie? Allora questa specie in certo modo

<sup>1</sup> In qua (area) panei, id est octo animae salvae factae sunt. I. Pet. III. 20.

rinnovata non contava ancora molto generazioni, e si andava acconciando al mezzo ambiente, e modificando secondo le nuove condizioni di esistenza, ma si modificava diversamente secondo i climi diversi, pe' quali si difiondova.

Non appare dalla storia Mosaica o dagli altri sacri libri, che l'uomo fosse assai diffuso sulla faccia del globo all'epoca del diluvio. Mi pare piuttosto che qualche luogo c'inviti a pensare il contrario 1. Era sì scorso dalla creazione un buon numero di secoli, ma un minore e picciol numero di generazioni; nè sappiamo che il numero de' generati superasse le nascite d'oggidì, in ragione delle differenze della longevità. Questa è in relazione col tempo della gestazione, principalmente con quella dell'accrescimento (il quale cessa allorchè le ossa sono saldate alle loro enifisi ), come dopo Aristotile 2 hanno osservato i moderni zoologi 3. Le osservazioni de'naturalisti ci conducono alla stessa conseguenza. Non è dunque probabile che si salvassero dal gran cataclismo degli uomini neri nel cuor dell' Africa, e degli uomini gialli nelle estremità dell'Asia, e anche meno uomini rossicci o d'altro colore nell'America o nell'Oceania. Nelle regioni vicine all'Armenia e alla Mesopotamia, le acque, salite di quindici cubiti sulle alte cime de monti, come avrebbero concesso scampo agli abitatori? E poi in quelle contrade non è da credere, che vivessero uomini di razza diversa da quella di Noè, nè che la loro ben avventurata preservazione dal gran naufragio restasse ignota allo scrittore del Genesi e al popolo israelita, e non se ne conservasse cospicua memoria presso altri popoli. Dunque non è motivo per negare l'universalità del diluvio, rispetto agli uomini, alla cui punizione era ordinato.

§. 15. Ammessa l'universalità del diluvio Noetico, rispetto ai colpevoli figli di Adamo, non ne consegue come necessariamente dedotta la sua universalità rispetto a tutta la superficie della ter-

<sup>1</sup> V. I. Pet. III, 20.

<sup>2</sup> Hist. animal. L. VI, c. 29.

<sup>3</sup> Berron, Hist. du cheval: du cerf. — Flourens De la longérité humaine et de la quantité de vie sur le globe; pag. 84 e 89. dell' edizione 3.

ra, è nè pure rispetto a tutte le specie degl'innocenti animali. Ma però sembra che il racconto del Genesi replicatamente attesti anche questa universalità in più ampio senso, come pure l'essersi salvate nell'Arca tutte senza eccezione le specie degli animali terréstri (C. VI. 17, 19, C. VII. 2, 3, 8, 19, 21, 22, 23,...): e l'interpretazione ovvia e letteralissima di questi luoghi è stata in tutti i tempi generalmente accettata. Sembra eziandio che dall'essersi innalzate le acque sino a quindici cubiti sopra le cime de' monti, almeno nell'Armenia e nelle vicine contrade, si raccolga la perfetta universalità del diluvio: perocchè in qual modo sarebbe stato possibile che le acque, dalla lor natura sempre richiamate al livello, trascendessero così le alte montagne, senza riversarsi sulle più basse terre e sui mari adiacenti? Egli è fisicamente impossibile che le acque così accumulate in una regione se ne stieno lassù quasi ritte in piè, a modo d'una gran massa solida, contro le leggi della idrostatica. Sarebbe questo prodigio grandissimo, di cui non è cenno alcuno nella sacra Storia, e non dee in alcun modo ammettersi, benchè sembrino ammetterlo alcuni critici non peccanti di troppa credulità in fatto di prodigi. Da ciò si arguisce che esse acque dovettero disporsi attorno a futta la superficie del globo, formando una sferoide liquida, poco differente da una sfera.

Tuttoci ha certamente il suo peso. Na possiamo ancora ricodare che le affermazioni generali e la voce del 75 omisti (più volte ripetata nella storia del diluvio) non sempre si debbono aisempre si possono inteodere a tutto rigore nel linguaggio de' sacri scrittori e in particolare di Mosè, e che la Scrittura nei qui, nei altrove et dice che dai bratti usciti dell' Area di Noè si dissensiamono tutti gli atinatia inti miserare terra. Di fatto vedo si abbandonata o ferse derisa qual vano sogno, ma non già censurata come contraria alla rivicatione. I opinione di chi facera essate dalle acque del diluvio o il Paradiso terrestre o la terra destinata a figinosi di Sracele. Pa pensiero cel Card. Gactano, che non dovessero essere a secse le acque del diluvio alle sommità dei monti, superiori alla media regione dell' aria, alla regione delle monti, superiori alla media regione dell' aria, alla regione delle piogge e delle nevi, quali sono, secondo lui, l'Olimpo e l'Atlante; e questa opinione sarebbe stata, io credo, più tollerata, se fosse stata appoggiata a più vero fondamento. Alcuni interpreti, attaccatissimi alla lettera del sacro testo e

non sospetti di troppo ardimento, hanno assolutamente escluso dall'Arca i toni, i vermi, le api, gli scorpioni e gli altri animali nascenti, secondo essi, dalla putredine 1: oninione impugnata. insieme col fondamento che la sosteneva, dal Vallisnieri 2. Io non affermo al certo tali cose: ma le riporto a mostrare che la Chiesa ed i più sani teologi non rigettano delle interpretazioni benigne alle frasi generali di questo racconto, quando riposino su dottrine, probabili secondo lo stato della scienza : e che non si è riputato illecito, per ragioni soltanto filosofiche, escludere dall'Arca di Noè parecchie specie di animali terrestri tuttora esistenti. Il Costantini, zelante difensore dell'universalità del diluvio, esclude dall' Arca molti insetti della terra e dell'aria 3: così nure il P. Nicolai 4. I testi sono stati intesi a tutto rigore di lettera, finchè non si vedeva forte ragione di abbandonare il senso più ovvio: ciò era assai giusto ed assai bene s' intende; senza che sia duopo, a spiegare tal consenso, ricorrere ad alcuna tradizione divina o apostolica. Alla fine qui non si tratta di cosa che tocchi o minacci i dogmi della fede, o il culto divino, o la sana morale. Nel C. VI, v. 12 si legge: Omnis quippe caro corruperat viam suam, nè alcuno sospetta in quell'omnis caro comprendersi i bruti; così nel C. VII, 21 quel Consumptaque est omnis caro pare che possa senza temerità intendersi in senso non universale alla lettera. È poi importante notare la distinzione, che si fa nel C. IX. 10, fra gli animali usciti dell'arca, e tutte le bestie della terra: distinzione assai dichiarata nell'originale, ove leggesi: Ab omnibus (bestiis) earedientibus ex arca ad omnem bestiam terrae.

<sup>1</sup> A LAPIDE in Gen. C. VI. v. 18. V. S. AUGUST. De Civ. Dei XV, 97. 2 Lett. 2.\* intorno al dilutio §. 10 e seg. 3 Verità del dilutio. Par. I, Sez. 4, §. 7 e seg. 4 Lez. XLBI Del Gen.

Mi piace aggiungere ancora una osservazione. Se non m'inganno, le frast degli autori vanno intese, secondo le cognizioni che avevano o nolevano avere essi autori, ed i niù istruiti tra i loro contemporanei e connazionali. Mi spieghero. Prima che si trovassero i telesconii, gli scienziati, allorchè parlavano delle stelle, dei pianeti, o:delle comete, o anche di tutte le stelle . . . è manifesto che intendevano parlare senza più degli astri visibili ad occhio nudo. Sarebbe ingiustizia tacciare di errori le loro generali osservazioni, se non si verificano rispetto a tutti i corni congeneri, scoperti dipoi coll'aiuto degli strumenti, e saria assurdità pretendere che di questi eziandio avessero dovuto tener conto. Così avanti l'uso de' microscopii, parlandosi de' più piccoli animalettucci. s'intendeva di quelli che ad occhio inerme sono conspicui; de' minori non si poteva parlare più di quello che al presente si possa degli animali, o di giove, o di marte, o di venere, Prima della scoperta dell' America, poteva altri dare il catalogo o le immagini di tutti i quadrupedi, e niuno avrebbe ora il dritto di riprenderlo per non aver posto, fra que tutti, i quadrupedi di quel continente e dell'Australia. In certa Isola selvaggia non erano altri quadrupedi che il cane e il porco: erravano essi se dicevano che gli animali di quattro piedi erano due? Non facciamo, io penso, alcun torto a Noè nè a'suoi figli, nè al meraviglioso liberatore d'Israello, supponendo che, al pari de contemporanei e dei posteri, essi ignorassero l'esistenza dell'America e dell'Australia. che non conoscessero nè sospettassero le specie animali proprie di quelle contrade, e nemmeno quelle di qualche parte remota del vecchio continente, esempigrazia del Capo di Buonasperanza. supponendoli in somma non più dotti in geografia ed in zoologia di quanto pei furono Aristotile, Ipparco, Tolomeo e Plinio. In questo caso, que primi narrando il gran fatto, e Mosè scrivendolo, avranno notuto dire tutta la terra, tulti gli animali, gli alti monti che sono sotto tutto il ciclo; è queste frasi potranno forse intendersi di quella superficie del globo, di quegli animali, di quei monti, che ad essi erano più o meno noti. Ne io mi fo a credere che ad un angelo favellante a Noè a nome di Dio disdicesse un

simil linguaggio, a un dipresso come non disdice ad un filosofo usare il linguaggio del volgo, allorchè col volgo favella. Delle regioni e degli animali ad esso ignoti, tace il sacro serittore, e parla di ciò che bene conosceva, ed era importante che mai non si dimenticasse, cioè degli nomini, delle contrade da essi abitate e ancora degli animali, i quali, abitando le regioni medesime, provarono la medesima sorte: ma di questi non parla in particolare, e solo rammenta i due uccelli, la cui storia forma come un grazioso episodio in quella dell'uomo. Noi veneriamo Mosè come scrittore ispirato: ma vediamo anche negli scrittori ispirati delle inerboli o delle parole da non doversi sempre intendere nel più ovvio e nel più ampio senso, e crediamo che anch'essi, delle cose non punto necessarie all'altrui istruzione, molte abbiano taciute e moltissime ignorate. Iddio non permetteva che nello scrivere i libri santi fossero maestri di errore, ma li lasciava nella nescienza di molte cose piuttosto curiose che necessarie o utili-a sapere, e permetteva nel loro stile delle frasi, il cui senso più ovvio non sempre è quello che ci conferma poi o il contesto, o l'esame de'luoghi paralleli, o l'incremento delle umane cognizioni, il quale serve talora di opportuno e necessario comento alle parole delle sacre Scritture, ove il senso non è determinato dalla infallihile Interprete della rivelazione.

Si può di questa dottrina abusare (e di che non si può abusare ?) applicandola alla nostra specie. Ma l'applicazione non sarebbo bene agginstala. Potevano Noè e Mosè mancare di una statistica accurata del genere umano all'epoca del diluvio, ma di esso bene conoscito favellavano; montre potevano ignorar l'esistena di moltissime specie di bruti. Noè poteva sapere a un diseaso quanto en dirazzioni avessero fatto in figliano di Adamo e verso quali regioni, ma non direi che altrettanto sapesso rispetto all'emigrazioni degli animali, e molto meno delle patrie delle diverse specie, e del più o meno disperdersi di diaccuma intorno al centro nativo. Si legge nel Genesi che giù somini areano comiscato a nobificazio sopra la terra l'prima del diluvio; ma

ciò si legge poco prima della predizione del diluvio fatta a Noè; e non leggiamo che questa moltiplicazione fosse straordinariamente grande ; nè si parla se non dopo il diluvio della divisione della terra, e della dispersione delle genti 1. Di più : la cagion morale del diluvio furono le colpe del genere umano, e la cagione finale il castigo d'esse colpe. Iddio vede deturpata la sua nobile immagine nel fango animato, che dimentico della sua bassezza non meno che della sua altezza, si rivolta contro il Creatore e si fa schiavo de' vizii. Iddio si pente d' aver fatto l' uomo sulla terra 2, di cui esser doveva l'ornamento più bello e di cui è invece l' obbrobrio, frase figurata e sommamente energica, significante che opererà a modo di chi pentito del suo lavoro lo distrugge. Iddio non è sdegnato contra i bruti incapaci di offenderlo, nè vuole la lor distruzione, se non in odio de' peccati degli uomini. Vuol distrutti in un coll' uomo quei che lo servono, o in qualunque modo lo aiutano. Yuol dispersa in un coll uomo la terra da lui abitata e contaminata, e vuole in conseguenza spenti gli animali, che l'abitano, nulla minacciando agli abitatori delle acque, non macchiate dalle umane nequizie. Ora gli animali viventi in regioni non contaminate, perchè non abitate dall'uomo, i quali a questo niun servigio aveano reso, nè alcun terrore erano per incutere collo spettacolo della lor morte o de loro cadaveri, non erano nella condizione de primi. Se questi ancora perivano pel diluvio, pare che possan dirsi periti per natural conseguenza della catastrofe, e solo indirettamente per cagione dello sdegno di Dio contra ogni carne, che avea corrotto la sua via sulla terra. Ora resta a vedere se per naturale conseguenza del gran cataclismo dovevano tutte distruggersi le specie del regno animale. Invero dall'esserè stata cagion morale del diluvio le colpe umane, non consegue come necessariamente dedotto, che la porzione del regno animale, abitante le contrade non ancora vedute dall' uomo. esser dovesse immune da quel flagello : ma ben se ne raccoglie .

<sup>1</sup> C. X, 25. C. XI, 4-9. 2 C. VI. 6. Si vedano i Commentatori.

almono per sentimento mio, che non si dee argumentare dal bruto all' nomo o per converso, nè da ciò che ogni uomo fuori dell' Arca perì, trame che per necessità mori ogni animale; come per opposito se fosse provato, che certe specie di bruti camparono dal diutris, non ne discenderebbe che ne camparono cistudio alquanti nomini. Finalmento è da ricordare che Mosè ne' dicci capi del Genesi, che seguono il primo, tesse l' istoria della specie umana, non già del regno animale, e in niun luogo ne dice che degli animali usciti dell' Arca farono disteminati per l' universa terra tutte le specie, lo quali ora tutta la popolano!

Alcuni dotti, come Isacco Vossio, Giovanni Clerc e lo Stillingfleet 2, ristrinsero il diluvio alle regioni abitate dall'uomo, e pensarono che il regno animale fosse, assai più della nostra specie, diffuso allora nella faccia della terra. De Luc. il quale con molto zelo ha difeso il racconto mosaicò, crede pure che molti animali sopravvivessero, benchè non racchiusi nell' Arca, e che alcune porzioni di terra restassero esenti dalle acque del diluvio; e da quelle nelle nuove terre in gran parte si diffondessero gli animali. Questa sentenza è, io credo, ora gradita a molti naturalisti, i quali non dispregiano il Genesi e si studiano di andar con esso d'accordo. Parecchi dotti cattolici, ed anche ecclesiastici, riguardano questa dottrina almeno come tollerabile, e son stati in ciò preceduti dal celebre Mabillon. Il sig. Bonald, assai zelante del senso letterale del Genesi, nè punto ligio alle dottrine correnti fra i geologi. fa tuttavia la seguente protesta. « Se difendiamo l'opinione dell'universalità del diluvio, egli è perchè la troviamo, come più antica e più generale dell'altra, così più conforme allo spirito ed alla lettera del testo sacro : del rimanente non pretendiamo di trarla dalla schiera delle opinioni libere. Credete pure ad un diluvio particolare, se la sommersione totale del globo fa vacillare la vostra fede. Non già rispetto al suolo inondato voi siete obbligato a credere al diluvio universale, ma bensì rispetto ai suoi abita-

<sup>1</sup> V. Gen. IX, 19.

<sup>2</sup> Stillingfleet. Orig. Sacr. apud Poli Synops, Crit. Vol. I, p. 95.

tóri, i quali tutti , salvo una sola famiglia , perivano in quella ca-

Supporre in quella catastrofe le acque innalzate sulle alte cime de' monti, non versare attorno attorno, saria certo una fisica assurdità. Ma si rammenti che in tempo di gran tempesta le acque non si veggono colla superficie composta a livello . henchè a tale stato dalle leggi naturali sieno richiamate; e che il diluvio Noetico fu una tempesta grandissima e la più gigantesca e durevole di quante mai furono, almeno dopo la creazione dell' uomo. Ognuno che ammette la realtà del terribile cataclismo, per necessità riconosce una straordinaria forza, naturale o soprannaturale, la quale superava l'altra che invita incessantemente i fluidi ad uno stato di equilibrio, per tutto il tempo in cui le acque crescevano ed occupavano le terre, cioè per 40 giorni. Diminuita poi l'energia e gli effetti di quella forza perturbatrice, si dovè stabilire tra essa e la gravità una specie di equilibrio, e le acque sensibilmente nè crescevano, nè si abbassavano, ma restavano, comechè sempre agitate, a un dipresso all'altezza medesima. Finalmente quella forza cedeva, la gravità vinceva, le acque recedevano, ma urtantisi fra loro, respinte sovente da masse solide, sottoposte alle maree prodotte in quel mare vastissimo per l'attrazione degli astri, dovevano, benchè sempre perdendo terreno, andare e ritornare sui loro passi (come hanno inteso il luogo del v. 3 la Volgata ed altre versioni), e finalmente si ritiravano compiutamente dalle terre occupate e devastate, e si riducevano a un dipresso allo stato d'oggidì.

Non è, couvien confessarlo, punto versimitle, che în tutte le regioni inondate le neque ascendesseva un tempo ad una medesima altezra, che în tutte în un dato giorno si trovassero discesso discesso discesso discesso livello, e che nel medicsimo giorno în tutte irrompessero le acque del gramda edator: ma nel sacro testo si favella delle contrade abitate dagli uomini o più particolarmento de luoghi ove trovarasi Noë e de luoghi vicini e circostanti.

<sup>1</sup> Moise et les Géologues. C. IV, p. 99.

§. 16. Se ora passiamo a considerare le cagioni seconde o fisiche, cui si è con più o meno di probabilità attribuito il diluvio, vedremo facilmente non esservi alcuna fisica ripugnanza nell'ammettere che le acque stranamente s'innalzassero in certe parti. mentre in altre s'innalzavano meno o nulla, o ancora si abbassavano, almeno relativamente al terreno su cui o presso cui posavano. Pensava De Luc, che si debba ripetere quella catastrofe dallo sprofondarsi che fece in sottoposte voragini il continente abitato dall'uomo, in seguito del quale evento restavano a secco i nuovi continenti, che fino allora erano stati fondo di mare, se non già le più alte parti, ch'erano isole di quell'antico mare. In questa ipotesi l'acqua andava a certe parti e lasciava certe altre, e nella prima irruzione s'innalzava e copriva per un poco di tempo le elevazioni, in cui s'imbatteva, o sia quelle che, state fino allora altezze nel continente, erano ora per divenire isole, o le isole che per converso dovean tramutarsi in parti elevate d'un nuovo continente. Poterono restare esenti dal gran flagello, o solo soffrire delle forti piogge, o cziandio, a così dire, qualche spruzzo d'acqua marina, alcune isole fortunate o eziandio qualche abbastanza vasto terreno, e in questi luoghi non macchiati dai delitti degli uomini poterono conservarsi parecchi individui di assai specie di bruti. Come abbiamo accennato (§. 6), più approvata opinione si è.

ci diduvio monicio o storico avere avuto per occasione qualche gran sollevamento, como pensa l'illustre Elia di Beaumont. In altri songitanti innatamenti, anteriori alla soria dell' nono, si deduce dalle osservazioni, che normi correnti di acqua in tutti i vera inondavano e devastavano le terre: così da simil cagione potò ori-ginaral la cadatarto/e nubilaneo, como si esprime il sig. Beudant, di cia is trova l'indicazione ad una data quasi uniforme negli archivi di tutti popoli. Non i dia, dice questo celebre naturali-sta, punto di assurdità nell' almentere che ciò ciè accadato assui otte da più anticia funo a' più moderni periodi della storia della terra, sia pure accenuto una colta dopo che I usono vè è apparso; in conseguenza nulla vi ha di troppo straordinario nella tradizione di un dituto recente, che si troca presso tatti i popoli, ci il

quale cotituiree uno de' notiri dogui religiosi 1. In questo sistema, le acque, durante le catastrole, non possono dappertuto innabaras; mentre la forza che le accumula e le subliani, à appunto quella che d'altrove le caccia; nè v'è motivo di credere che l'inonduzione debba stendersi a tutte le porzioni della superifici dei giobo, o che ogui vitia animale e vegetabilo debba restare necessariamente distrutta o dalle acque diluviali, o da altri effetti più immediati delle forzo de (inochi sotterranei.

Se più piacesse l'ipotesi, che ripete il diluvio dalla variazione dell'asse di rotazione della terra, si presentano le medesime riflessioni. Le correnti acquee, procedenti principalmente dalla forza centrifuga qua anmentata e là diminuita, non potevano avere uno stesso livello, e potevano lasciare qua e colà alcune terre o alcune parti elevate esenti dal anafragio.

La sentenza che niuna regione, niuna isola, niuna montagna vuole esente dal tremendo naufragio, e innalza le onde vendicatrici di quindici cubiti al di sonra, non pure de'monti di Armenia, ma e di qualunque più sublime eminenza dell'Asia e dell'America: tal sentenza, s'io ben veggo, non può, se non a gran pena d'ingegno, troyare soddisfacente soluzione alla domanda: donde vennero tante acque? Che in quella gran convulsione della natura shucassero di sotterra delle acque, e ancora delle acque termali, è cosa che può concedersi facilmente: ma saranno esse sufficienti all'uopo? Vorremo supporre grandissima copia d'acque in immense caverne nelle viscere della terra, ora che sappiamo essere il peso specifico medio delle sostanze riempienti l'interno del globo assai maggiore di quello della corteccia conosciuta e forse sette volte maggiore di quello dell'acqua distillata? Chi supponesse creata da Dio nuova acqua e quindi annichilata, ovvero discesa l'acqua da regioni estranee alla nostra atmosfera e poscia a quelle risalita, direbbe cose non superiori certamente alla onnipotenza del Creatore, ma non so quanto conformi alla sua sapienza e al consucto operare di questa: ed esporrebbe la parola di

<sup>1</sup> Cours élément, de géologie, pag. ult.

Dio agli scherni dei dotti del mondo, il che è sommamente da evitare, come saggiamente avvertivano fino da loro tempi S. Agostino e S. Tommaso.

§. 17. Supponendo che a questa difficoltà si dia sufficiente risposta, rimarrà ai difensori della più compiuta universalità del diluvio il soddisfare ad un'altra che si può mettere e si è messa in campo; voglio dire alla difficoltà gravissima d'intendere come tutti gli animali terrestri potessero stare racchiusi nell'Arca, essi e il cibo richiesto pel loro sostentamento di un anno. Si sono adoperati con zelo i vecchi commentatori per mostrare che ciò era possibile, nè assai malagevole, in ispecie due Inglesi, il Buteo 1 e il Wilkins in una nota comunicata al Poole 2. Resta a vedere se i loro ragionamenti, i quali suppongono una cognizione, a dir vero, imperfetta del regno animale, saranno trovati soddisfacenti da coloro, che veggono nelle opere de' moderni zoologi enumerate tante specie di quadrumani, di quadrupedi, di uccelli e di rettili terrestri. Io lascio a chi ne abbia le forze e la volontà il trattare, co'lumi somministrati dalla scienza presente, questa spinosa indagine: e neppure vorro ricercare se tutti gli animali di acqua dolce potessero andar salvi, mentre le acque del grande abisso per ogni dove irrompevano, s'innalzavano e dominavano per lungo tempo.

Osservo piutosto come chi legge attentamente il testo di Mosh, fermera facilmente il pensiero sul comando fatto da Di a Nob, quando il diluvio era ancera lontano: Ex enucite animantifost bina induces in arcane (VI, 19), e ripetto ad evento imminente (VII, 2): Ex omnibus animantibus mundis tolte reptena... de immundia duo... Sed et de colutibisa cerde... Ora, dirà egli, è certo che a Ne ton as comando l'immissibile, e che egli non fece più di ciò che polò fare. Se un tal comando Iddio lo avesse dato ad un uomo, assa più che No Ron dovette essere, possento per copia di sudditi, di servi, di eserciti, per figura ad Alessandro Magno o ad Augusto; questi avvibbe certamente fatto una gran

<sup>1</sup> De Arca Noe, Tract. Jon. Buteonis.

<sup>2</sup> Synops. Critic.... Opera Mattham Poll, T. I, pag. 84.

raccolta di bestie e il più ricco serraglio d'animali che mai sifosse veduto; ma sarebbero senza dubbio mancati tutti gli animali allora sconosciuti all' Europa e proprii esclusivamente dell' America e dell'Anstralia. Ora, la collezione zoologica di Noè sarà ella stata più abbodante e perfetta?

Come nel Genesi VI, 21, è scritto: Omnis quippe core corrupcare comprendersi i bruti; così uel C. VII, 21, quel consumptaque est omnis curo sembra per partia di ragione potersi intendere in un senso no universale alla leltera. Nè sembra da trapassarsi ia distinzione, che nel C. IX, 10, si fa tra gli animali susciti dell'Arca, e fra tutto le bestie della terra; distinzione assi più e vidente nel testo, ove leggesi: Ab omnibus (bestii) egradientibus ez arca ad omnes bestius terrae. Nel verso precedente partando della soccio unman. In usuta frase al lutto diversa.

Può dirsi che nel C. VI, v. 20, ove si legge nella Volgata: Bina de omnibus ingredientur tecum, nell'Ebreo si legge: verranno a te, cioè, secondo molti espositori 1, spontaneamente per istinto del Creatore infuso, o pel ministero degli angeli. Vennero a Noè, dice il Calmet, per un istinto simile a quello che la natura ispira a molti uccelli di mutar clima nel verno. I niù ricorrono al ministero degli Angeli o al miracolo per raccogliere gli animali nell' Arca. Ognuno può abbondare nel suo senso rispetto al modo dell'esecuzione, purchè la certezza del fatto nulla ne soffra. La frase: ed entrarono (o vennero) a Noè, si ripete nel C. VII, nei vv. 9 e 15. Noi nulla intendiamo di definire: aggiungiamo soltanto qualche osservazione. Nel v. 9 e parimenti nel 16 del C. VII. dopo le parole: entrarono (o vennero) a Noè, si aggiunge: come comandato aceva Iddio a Noè: ora il comando lo abbiamo udito: prenderai teco . . . . La Provvidenza dispose che agevolmente si lasciassero quegli animali guidare nell' Arca. Se gli animali si condussero a Noè spinti da interno istinto, questo, comechè regolato dalla medesima Provvidenza divina, ebbe cagio-

1 Poli Sunops Critic. in 1. - A Laping in 1. etc.

854 APPENDICE ne al tutto diversa da quello che presiede agli annuali viaggi degli uccelli. Ouest' ultimo comune a tutta la specie, non proprio di nochi individui, è senza dubbio originato dall'intima natura di tali animali, come altri istinti necessarii, e li spinge ciecamente, in certe date epoche, alla emigrazione, benchè sieno rinchiusi in gabbia, ovvero sieno individui giovani, non ancora abituati all'emigrazioni, mantenuti in una temperatura a un dipresso costante e convenientemente nutriti. Per l'opposito gli animali, i quali suppongonsi andati spontanci a Noè dalle regioni più fredde non meno che dalle più calde, per racchiudersi nell'area, contro l'innato amore di libertà, non potevano essere spinti se non da impulso superiore alla natura ed al tutto miracoloso. Se si debbono far venire nell'Arca gli animali terrestri dalle niù remote contrade, io non veggo di meglio che farceli a dirittura introdurre per mezzo degli Angeli, nè ciò ha punto d'impossibile, a chiunque crede alla rivelazione: piuttosto può parere meno conforme alla semplicità delle vie che il Creatore suole scegliere a preferenza. Lo scrittor sacro tace affatto questo maraviglioso trasporto, quantunque non sia il suo stile punto laconico in questo luogo, e più fiate ripete e l'ordine di Dio rispetto agli animali e l'ingresso di questi nell'Arca. Filone pensò che Noè facesse ricerca degli animali e li menasse nell'Arca. Ugo da S. Vittore 1 immaginò che, cominciato il diluvio, fuggissero, cercando scampo, nell'Arca. Questa immaginazione non

Si è detto che tutte le specie degli animali terrestri, che sonrayvissero al diluvio, potevano trovarsi miste dapertutto o almeno che niuna ne mancasse presso alle regioni, ch' erano state la culla del genere umano o in contrade non molto remote da queste : e ciò sembra diminuire non poco la difficoltà. Veramente pare che, prima dell'ultima gran catastrofe del globo, la distribuzione degli animali sulla sua superficie fosse diversa dalla presente, ma niun motivo abbiamo di credere, che vivessero allora nell'Eurona o nella Me-

bene si aggiusta al testo e non ha avuto seguaci; nè servirebbe a spiegare se non la salvazione di poche specie animali.

<sup>1</sup> Ugo Victoria, ap. Buteo.

sonotamia, nell'Armenia e nelle altre contrade dell'Asia, meno lontane da queste, gli animali ora abitanti esclusivamente l'America meridionale, l'Australia, l'isola di Madagascar o quella di Borneo. Come il regno animale ritrovato dagli Europei nell'America o, come si dice, la sua fauna, è al tutto distinta da quella dell'antico continente, fuor solamente nelle regioni boreali, ove il vecchio e il nuovo continente assai s'avvicinano: così pare che sia, almeno per gran parte, degli avanzi fossili degli animali antidiluviani, che si trovano ne' due continenti 1. Comunque siasi, resta la difficoltà rispetto agli animali usciti dell' Arca. Com' è, che tanti fra questi non hanno lasciato vestigio della loro specie nelle contrade, ove per gran ventura camparono dall'universale eccidio ed ove nell'ipotesi accennata, vivevano prima del cataclismo, e dove perciò si trovavano probabilmente le condizioni favorevoli alla loro esistenza? e nemmeno hanno lasciato traccia di sè nelle regioni intermedie per le quali dovrebbono avere viaggiato? Perchè es, gr. le tante specie della famiglia delle scimmie, e così mure de nannagalli, si sono tutte ricoverate nelle parti più calde, altre del nostro, altre del nuovo continente, e i due animali più simili all'uomo. l'orango e il chimpanze sono stati rilegati, il primo nell'isola di Borneo e nelle terre vicine, e l'altro nel Sud dell'Africa, in compagnia della giraffa? E tanti curiosi animali nell' Oceania?

S. Apastino, no'llbri Della Città di Dio 2, cerea come gli amil, dopo il diluvio, si spargessero per le isole a traverso i mari; e risponde potersi credere che gli animali nuotando si conducessero alle isole abbastanza virine; e in altre qui remote per aventura fassero cuoditi dia nivigarii; fi onilanente, comandandolo Iddio o consentendo, poterono gli Angeli trasportarii: ma lascia indubbio se fares, como mell'origin prima, Il Cerotore li facesse senza più sorgere della terra. Quest'ultimo mezzo taglia al certo tutte le difficoltà, ma si reputa poco credibile; perocche, si è dette lo, Iddio dopo il grande esamerone cessò da nauvo epere, nè pro-

<sup>1</sup> BLAINVILLE, Compte Rendu de l'Acad. des sciences, 1841. Sém. I, p. 236.

<sup>2</sup> De Civit. Dei L. XVI, C. 7. - V. A LAPIDE in Gen. VIII, 17.

duce immediatamente nuove creature, e perciò volle, a serbare le specie, introdotti nell'arca animali di ambo i sessi. Nè io vorrò mantenere che ciò sia vero o probabile; quand'anche si diminuisse la difficolti, parlando soltanto di animali stranieri all'antico continente, e di 'quali non fossei dimostrata l'esistenza antidiluviana, non trovandosi avanzo fossile appartenente sicuramente a quelle specie. Del resto noi sappiamo che dopo il sesto periodo lidgio exziò do quoi operar che arcea pitto (C. II. 1-3) en quello especie.

S. 18. Assai più certa è l'insufficienza di spiegare la presente distribuzione degli animali sulla superficie della terra, supponendoli tutti partiti per popolarla o ripopolarla da un solo centro e di là intorno intorno diffusi con mezzi naturali, cioè o dappersè camminando o nuotando, od anche trasportati talvolta da ghiacci, o condotti dall'nomo. Nella volgare sentenza intorno al diluvio. non può ciò intendersi se non ricorrasi ad azione soprannaturale, come bene affermò il Vallisnieri 1, benchè contraddetto da un suo anonimo annotatore, dal Costantini e dal Nicolai 2. Un certo numero di animali originarii dell' Asia hanno seguito l'uomo e si sono con esso diffusi per le altre parti del globo, come il cane, il bue, il cavallo e l'asino. Qualche volatile, come l'anitra selvaggia, si è dispersa per tutto dalla Lapponia al Capo di Buona Speranza, e dagli Stati Uniti di America alla Cina e al Giappone. Ma le intiere specie di quadrupedi terrestri non avranno a nuoto traversato l'oceano Atlantico o qualsiasi altra vasta estensione di mare, per avere la soddisfazione di stabilirsi in America. Sicuramente le piccole torme d'uomini, che popolarono in qualche modo l' America o la Oceania, senza condur seco nè buoi nè cavalli, non portarono nel nuovo continente una fauna, quasi intieramente composta di specie diverse da quelle del nostro continente, e nell'Australia un'altra anche niù differente dalla nostra. Nè imbarcati sopra massi di ghiacci alpini o polari, passarono alle parti calde del Nuovo Mondo tanti quadrumani e carnivori, le cui

<sup>1</sup> Valless, Lett. 2 interno al dilurio. 2 Nicolai, Lez. XLIII del Gen.

specie non si trovano nel vecchio mondo; benehè siano potnti passare e sieno passati, nelle regioni boreali, da un continente all'altro, la renna, l'orso bianco, l'armellino, il castoro ecc.; ma colà le terre sono vicine, l'America è senarata dall'Asia solo dallo stretto di Behring, e la Groenlandia e l'Islanda la nongono in comunicazione con l'Europa. I mari piuttosto uniscono che non allontanino i popoli, ed hanno servito mirabilmente a diffondere per tutto il globo la specie umana: ma i mari alguanto estesi sono per molti uccelli, e molto più pe'quadrupedi e pe'rettili terrestri, un ostacolo insuperabile. Così l'Atlantico vieta agli animali proprii dell' America tropicale di passare in Europa e in Africa e viceversa. Le alte catene di montagne sono pure talvolta barriere naturali, che segnano il termine ai viaggi degli animali: così i due rovesci delle Ande sono popolati da specie le più fra loro differenti. Trovano pure gli animali impedimento a passare da una regione in altra non meno ad essi opportuna, per l'interposizione di altra contrada di clima men conveniente: il lama popola gli alti pascoli del Perù e del Chili, 4000 o 5000 met, sul livello del mare e s'estende al mezzodi fino all'estremità della Patagonia: non però s' è condotto al Messico nè al Brasile, ove non poteva pervenire senza discendere in luoghi troppo caldi.

Ma ponendo fine a questo discorso forse qui meno opportuno salda distributione geografica degli almaiti, potremo contentarri di stabilire, che alla guisa che l'uomo, creato in un solo luogo, s'è diffuso a mano a mano per tutta quanta la terra, così e zora specie dirbuti, create probabilmente in molte diverse contrade, ma ciascheduna nella sua propria e determinata, si sono anch'eses da quella più o meno disperso, ma quais sempre assai meno dell' uomo; che fra le specie tuttora esistenti non v'ò ragione di rorderna eluene perite ad occasione del gran diluvio e pascia di bel muvo create; e che supponendo ancora in alcune contrade non abitate fino aliera dall' uomo, essere siste immuni dalle acque del diluvio molto specie di bruti, tuttavia non era men necessario aggi altri animali il refugio dell' Area, laddove quelle specie erano allora dil'uomo sconsociute, nè al esso di calun uso o servigio, nè specificamente identiche con quelle ch' ei nascondeva nell'Arca.

§. 19. Uscito dell' Area Nob, colla sua famiglia e gli animali per li salvali, ricce del Signore didio la consolante promessa, che non più si saria rinnovato un somigliante flagello contro la terra e la specie umana. Idio ciò disse nel suo cuore o al suo cuore, come abbiamo udito nel lime del C. VIII, e in forma di manifesta promessa troviamo ciò nel C. sequente 1, ove ldidio dica Nobe el suoi figliuoli, che stabilizee il suo pulto con estri e coi loro discendenti e cogli animali sustiti dell' Arca e con tutte le bestie della terra; e il patto o la promessa è, che non cerrà più un diluvio distruttore d'opin carrae e devastatore della terra e. Questo patto o alfennac è manifesto non altro poter essere, che una divina promessa 3.

Osservano alcuni espositori, che sicome prima Iddio avea deleic : Crezcete e molipitatetei, alimbie à neb me adesses in pensiero, che poco servirebbe il crescere e il moltiplicarsi dell' umana giore, come e astalo dopo il Crescete e molipitatetei delto ad Adamo, perciò, dice il Crissolmo 1, aggiunsei il Signore: Non maledirò più la terra a cujorine dell' umno.

Tra lo forme, colle quali si trova espressa questa consolatrica sicurezza, è singolare quella, con cui si conchinde il C. VIIII. A rei fisi giorni della terre, la semente e la messe, il freddo el caldo, la state e il cerno, il di e la notte non cesseramo, cinò si succecaranno con immutabi vicenda, el giorno e la notte, e le diverso stagioni i' une l'altro seguiranno senza interroumpimento. Questo parole rovesciano il sistema di coloro, i quali pensarono col Barnet, chea vanti il dilutvio regnuto avesse sulla terra una prima-

<sup>1</sup> C. IX, v. 8 e seg.

Nequaquam ultra interficietur omnis caro aquis diluvii, neque erit deinceps diluvium dissipans terram. Ivi, v. 11.

<sup>3</sup> Nota foedus hoc esse meram Dei promissionem: haec enim hebraice recte vocatur prod berit. A Lar. in v. 9, C. IX.-

<sup>&</sup>amp; Hom. XXVII in Gen.

vera continua. Inoltre questo luogo, come hanno osservato gli interpreti, ci avverte che in quel memorabile anno del diluvio, queste regolari alternative cessarono o furono sospese, e la confusione tenne il luogo dell'ordine. Tra queste alternative che mancarono è quella del di e della notto; e non difficilmente s' intende che in quel grande sconvolgimento, fra quegli ammassi immensi di vapori e di nuvoli, per assai tempo fosse celato il giorno, o questo buio ed oscuro non ben si distinguesse dalla notte, allorchè più forse illuminava la luce de' lampi che non quella de' raggi solari. Questa cessazione del giorno, questa, come si esprime il Crisostomo, quasi continua notte, compagna della gran catastrofe diluviana, mi pare che dia o accresca qualche grado di probabilità all'ipotesi, altrove da noi proposta, che al cominciare del terzo dei giorni o periodi mosaici e così pure al principio dei tre periodi seguenti, ad occasione d'una gran catastrofe, analoga a questa ultima, si oscurasse il cielo, e un tenebrore più o meno perfetto dominasse per qualche tempo sul globo o in gran parte di esso.

La promessa divina s'è adempita. Dall'epoca del gran cataclismo l'alternare della luce e delle tenebre, delle stagioni e delle temperature non ha cessato nè è restato sospeso : non è più venuto un diluvio a devastare la terra e a distruggervi l'uomo e gli animali. Nè alcun naturale ragionamento può prodursi come obbiezione di peso contro a tale promessa. Questa non ci assicura che lo stato presente della terra e le specie viventi, da cui è ricoperta, non avranno un fine. Anzi la rivelazione ci annunzia altrove 1 questo fine, peraltro con mezzi totalmente diversi da un diluvio d'acque, e colla rivelazione sono d'accordo le tradizioni profane; ma non è scritto che la finale catastrofe verrà per i peccati degli uomini. Intanto, finchè giunga questo gran rinnovamento delle cose, in tutti i giorni della terra, non dobbiamo temere o un diluvio devastatore del globo e distruggitore della nostra specie, benchè possa un diluvio particolare devastare qualche provincia cogli uomini e cogli animali che l'abitano. Egli è come se a chi

<sup>1</sup> II. Petr. C. III.

soffri una malatliai, es. gr. una colica, fosse annunzialo in Itulii viostri giorni voi non soffrirete di colica; ciò che non vorrebbe dire: voi non soffrirete di colica surebbe poco utile e in certo modo illusoria; se chi la riceve dovesse qualapporina morire, benchè d'altra morte; una non già se fosse ancora per vivere 30 o 40 o più anni. Così non era vana l'assicurazione contro il diluvio, mentre i giorni della specie umana doveano empire, non sappiamo dir quante, ma senza dubbio parecchie migliaia di anni.

Ma, si dice, come sappiamo noi, che la cagione della calastrodiliviana ed ilar anteriori catestroli sia oggidi annichilala? I tremusti ci amunzimo che i fondamenti del suolo da noi abitate non sono cost salti ci timushili, che non possimo aspettare qualche muvo dislogamento di esso. — Questo discorso provasoltanto che nella nostra ignorama delle cose naturali e in particiorar di ciò che accado sotto la sottil crosta, su cui viviamo e di cui abbiamo qualche nolizia, non sapremmo che ci peasare rispetto alla probabilità di un muvo cateismo, ed è più in grazia della promesa registrala nel Genesi che della nostra scienza, so noi sano nel caso del mondo pagano di Orazio, i qualca, al suo dire, provando dirotte piegge e sconvolgimenti atmosferici, temelte grace ne rediret succulum Parpine 1.

Talmo per avventura direbhe, essere cessala la cagione produrice della catastrofe diluviana, essendosi probabilmente nell'interno del giolo assodato o tolalmente o per la massima parte quanto era in istato liquido a cagiono della elevatissima temperatura, overoe essersi ossidada quanto vir en d'ossidabile, o in altro modo sottratta la materia alle tremende sotterzanee operazionia. Può altri pensare, la corteccia sovrastante alle interne parti alterabili essere divenuta assui spessa per non dover cedere agli impuisi delle forre inferiori; ed i fonometti uttora esistenti, tremondi, vulcani ecci, avere la sedo non già nelle narti centrali o

<sup>·1</sup> Hos. L. I, Od. 2.

pur interne del giobo, ma per entro a questa gran corteccia, di cui sola la esteriore pellicella è esplorata dall'uomo, nè valere a produrre se non effetti locali, ossia circoscritti da termini più o meno ristretti. Forsea nocra una grando e più di ogni passata spaventosa catastrofe si ast preparando ne sen della terra: na questa 
potrà manifestarsi in tutt'altra forma che d'un difivrio di acque, o 
per avventura no avrà il tempo di manifestarsi, tonendo per 
qualche cagione estrunca al nostro globo, a cangiarsi e trasformarsi totalmenio bi sato di cisco. Ma lacciano da parte gl'indovilamenti. Io non mi sono proposto d'indagure il futuro stato della terra, ne per alcun titolo m' liconohe interpretare i lunghi delle 
accre Carle che loccona tola stato futuro. Così potessi condiare 
d'aver bene inteso, quanto ivi è scritto intorno alle passate catastrofi!

§. 20. Data a Noè la sicurezza che più non debba temere il ritorno del tremendo diluvio, di cui è stato testimonio, si aggiunge 1 un segno del divino patto o promessa. Questo segno è l'Iride, che qui s'introduce Iddio a chiamare due volte : arco suo (Arcus meus). E veramente, dacchè gli Ebrei danno l'aggiunto di Dio alle cose nel loro genere più grandi o più eccellenti, come altrove avvertimmo, qual arco più bello, più grande, più mirabile, più magnifico potè meritare tal nome? L'occhio, che mille volte lo ammirò, lo rimira col diletto medesimo con cui gode di un nuovo spettacolo. Di lui è scritto nell'Ecclesiastico: Vide arcum, et benedic Eum, qui fecit illum; valde speciosus est in splendore suo : giravit (cinxit) caelum in circuitu gloriae suae, manus Excelsi aperuerunt illum (XLIII, 12). Questa ultima frase è un modo di dire poetico, analogo alla frase Arco mio, cioè Arco di Dio. Tutte le sostanze naturali e tutti i naturali fenomeni sono opera di Dio, ma suoi in particolare, o da Lui fatti diconsi i più speciosi e magnifici, i quali più altamente predicano la sua grandezza e possanza. Così poetica è la espressione, colla quale Iddio dice a Noè: « lo vedrò il mio arco nelle nuvole e mi ricorderò del patto che los stabilitic con voi (vs. 15, 16). » Voal dire: allorché fra la pioggia e le nuvole vedrete apparire l'iride, vi ricorderete la mia promessa, della cui immancabile fodeltà questo arco mi è piaciuto prendere per lieto simbolo e monumento. E invero l'amuvosta del ciclo e il cader della pioggia erano fenomeni assai paurosi alle menti ancora agitate dalla terribile immagine d'un mondo naufrago, e perciò bisognose di assicurazione e di conforto.

Prima di terminare, mi credo in debito di soddisfare ad una opposizione, che falimente cadria mente a chi lege. Le frasi scriiturali, si è detto, suppongono che l'iride non appurisse prima del dilavo, che l'Altriam ona vasse prima d'allera aperto il suo arco (Arcuns meum ponom in nubitus): ora l'iride è un effetto naturale ch'è dovuto sempre avvenire, allorchè i raggi solari si sono imbattuti in nurvileo scioglientisi in goccio. E come un fenemeno naturale et ordinario può sessere un segno, il quale rassicuri dal limore di così straordinaria catastrofe.

In primo luogo osservo che i Settanta traducouo non in futuro come la Volgata (possin) ma in presente pougo, anti amora i E-breo ha il preterito posi 1, o così appunto nella Poligietta trovo tradotti i esti Ebreo e Samaritano e lo versioni Samaritana. Sirizado il Arabica. Avverto poi che quantunque alcuni, come Alcuino 2 ed ancora la Giossa, abbiano dedotto da questo luogo che prima del diluvio l'iride non apparva, il più degli epositori pensano diversamente 3, o credono che un lesonero non puno puno possa essere stabilito per segno, come una piora puno colometta già esistente può venir dipoi presa per segno di confine o termine tra due possessioni. Del resto, quantunque i'potesi più semplico sia che prima del diluvio l'iride così bene si vedesse come ora; tuttavia non conosciamo abbastanara lo stato dell'amor-

<sup>1</sup> Più letteralmente: L'arco mio diedi nella unvola e sarà in segno di alleanza fra me e fra la terra. Gen. IX, 13.

<sup>2</sup> ALBINI FLACCI ALCUINI in L. Gen Interrogat. CXXXV.

<sup>3</sup> A Lapide in loc. V. Bellet Répons. Critiq. T. I, p. 33. Moise Rép. Crit. p. 103.

sfera antidiluviana, per potere alcuna cosa affermare con indubitata certezza. Chi sa se allora il bel fenomeno non era assai raro, e se mai si era presentato all'ammirazione degli uomini o almeno de' pochi allora superstiti? Whiston pensava che prima del diluvio non piovesse : così pure Willerius cogli autori da lui citati nella sua Origine del mondo 1. G. A. De Luc credeva invece che, quantunque allora piovesse, l'iride non dovesse apparire 2. Comunque sia, l'iride, benchè prodotta dalla pioggia, e perciò denominata in qualche lingua arco della pioggia 3, è peraltro segno opportuno della divina promessa. Primamente come gli animi, attristati per le piogge e pel cielo nuvoloso, sono naturalmente rallegrati per l'apparire di questa lieta e splendida meteora; così i pochi avanzi della specle umana, storditi ed afflitti per ciò che avevano provato e pel tristo spettacolo che aver dovevan sottocchio, sentivano incredibil conforto come nell'ascoltare, così quindi nel rammentare la consolatrice promessa, « Molte volte, dice il P. Granelli , Noè e i figliuoli avevano veduto l'iride in cielo : ma quando l'avean veduta, non era mai diluviato; e quando diluvió, non era l'iride apparita. Era dunque quest iride opportunissimo segno, che per la passata sperienza poteva rassicurarli a non temere un diluvio. Di fatto Iddio non disse: Vedrete l'iride una volta e questa vi sarà segno infallibile che non dovrà diluviare mai più : al che dubbiando avrian potuto rispondere: l'abbiam veduto anche prima più d'una volta; eppure venuto è un tempo che ha diluviato. Ma in quella vece : quando coprirò il cielo di nubi, vedrete quest'arco, che non avete a questa occasione veduto. e che quando vedeste, mai non diluviò, e sarà segno che non diluvierà. Ne dee dar meraviglia che nel diluvio, addensati i nuvoli in ogni parte e rovinando l'acque a torrenti, l'iride non apparisse. » Così egli 4. Finalmente, come osservò S. Tommaso 5, l'iride è

<sup>1</sup> Pag. 232, trad. franc.

<sup>2</sup> Lettr, à Blumenbach, p. 521 e seg.

<sup>3</sup> In inglese Rainbow, da Rain pioggia, e Bow arco.

<sup>4</sup> GRANELLI Les. XLV sul Gen.

<sup>5</sup> S. Tn. Quadlibet. III, art. 30.

in qualche modo segno naturale di non venturo dilavio; come quella che mosta un ostato dei cloc, che promette juegge parziali sollanto, non universaii e diluviali; e orgai qualvolta le pinge ge infondano nel popolo tale spavento, l'opparire dell'iride de na trantamente, almeno per allora, dissipario. Se dopo una forte pinggia si vede risplendere l'arco di pace, egit è segno che le nubi non erano in copia eccessiva, che la volta vaprousa si cigi sisquarviata e permette il libero accesso ai raggi solari, che in conseguenza non da tamere il ritromo della catastrode di Neë; he pure allora che la farebhero temere l'avere presseché ogni somo corrotta ta sua dir, e, l'orgoglio e lo violenze de juccoli giganti dell'et à moderne. Invece d'un diluvio d'acqua, un diluvio continuato di scritti pervessi e solti minaccia altri diluvii di lacrime e di sangue alle corrotte generazioni.

FINE

# INDICE

INTEROPUTIONE

|    | INTRODUZIONE                                                  |     |
|----|---------------------------------------------------------------|-----|
| ş. | 1                                                             |     |
| ş. | . П                                                           | 16  |
| Ş. | .m                                                            | 3   |
|    | PARTE PRIMA                                                   |     |
| ş. | I. La Creazione                                               | 47  |
| ş. | II. Stato primitivo della materia creata                      | 61  |
| ş. | III. Primi fenomeni nell'universo materiale                   | 75  |
|    | IV. Stabilimento del nostro Globo e dell'Atmosfera »          |     |
| ş. | V. Geognosia e Geogonia                                       | 12  |
|    | VI. Stratificazione e Fossili                                 |     |
| g. | VII. Fossili dei Terreni Paleozoici                           | 156 |
| ş. | VIII. Fossili dei Terreni secondarii                          | 176 |
| ğ. | IX. Fossili del periodo terziario                             | 191 |
| ş. | X. Distruzione e creazione delle specie »                     | 214 |
| ğ. | XI. Della origine delle specie organizzate »                  | 237 |
| Š. | XII. Della origine e della unità della specie umana »         | 263 |
|    | PARTE SECONDA                                                 |     |
| ş. | I. La creazione secondo Mosè, ed il primo stato del Mondo     |     |
|    | creato                                                        |     |
| ş. | . II. Lo Spirito di Dio, movente sopra la faccia dell'acque » | 312 |

| 366                      | INDICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| \$. IV. Giornata seconda |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §. V. Giornata terza .   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\$. VI. Esame di un luogo del C. II. del Genesi (rr. 4-7) ... 371 \$. VIII. Giornata quinta ... 384 \$. VIII. Giornata quinta ... 603 \$. IX. Giornata sesta ... 923 \$. X. Giornata settima e conseguenze ... 465

#### APPENDICE

| Dichiarazione | del   | Salmo   | CIII     | in  | to  | mo  | a  | II. | E  | sai | ner | TOE | ıe  | М | 08  | aio  | ٥. |    |
|---------------|-------|---------|----------|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|---|-----|------|----|----|
| Discorso      | letto | alla Po | ntificia | ı A | cc  | ade | mi | ia  | Ti | be  | rin | a   | lal | P | . G | i. J | ß. |    |
| Pianciani     | dell  | a Comp  | agnia    | di  | i G | esi | ì  |     |    |     |     |     |     |   |     |      |    | 18 |
| APPENDICE S   | OPBA  | IL DILU | VIO.     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |     |   |     |      |    | 50 |

FINE DELL'INDICE

#### IMPRIMATUR

Fr. Hieronymus Gigli Ord, Praed, S. P. A. Magister.

### IMPRIMATUR

Petrus De Villanova Castellacci Archiep. Petrae, Vicesgerens.

182504500

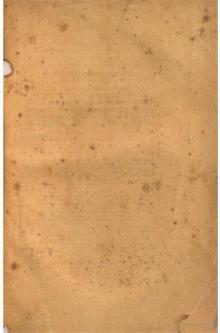

## LIBRI VENDIBILI

#### PRESSO I DISTRIBUTORI DELLA CIVILTÀ CATTOLICA

Vita del V. P. Pignatelli ecc. Boma In volume in 8.2 cen rame --Esi 80 - Fr. J. 80

- Vita del R. Giorganni de Britto M. ecc. Roma 4855. In 4.º e in 46.º --Bai. 45 - Fr. 0. 90

- Menologio di vie Memorie d'aleuni Beligiogi d: C. d. G. raccolte dal P. Patrionani, e continuate ece, Roms 1859, Vol. I Gennaro; Vol. II Febbraro. Gr. in 8. - Sc. 4 al volume - Fr. 6. BRESCIANI (d. C. d. G. ) Del Costu-Due Vol. or. in 8." - Bai, 90 - Fr. 5, 40

- Ubaldo ed Irene : Racconti stori-Bai. 80 - Fr. 4, 80. - Descrizione di trenta Medaglioni. Nanoli 4855 In 8 2 - Bat 45 - Fe 0 20

Scio. Recconto del 1860, Roma 1862. In 42 . - Bai, 70 - Vr. 4. BRUNENGO ( d. C. d. G. ) Le Ori cini della Sorranità temporali dei Pami. Rome 4862. Un vol. in 8.9 - Bai. 60

CORDARA (d. C. d. G. ) Historiae Societatia Icau, Para Sexta, Ab ann. 4626-1655, Topon II. Romas 4839, In tot - Sc. 4 - Fr. 24

CERCI (d. C. d. G.) Il Frate. Discorei su gli Ordini religiosi. Roma 4858, In 8.º - Bai, 5 - Fr. 0, 50. - Una Divinazione sulle tre ultime

- Il Cristianesimo antico e moder-

no. Discorsi ecc. Hong 4862. Un volu-me in 42.º — Bai. 25.-Fr. 4, 50. - La Questione Remana nell' 4s-

DA PONTE (d. C. d. G.) Meditazio-ni. Napoli 4852, 45 volumi in 42.

GARAGOCI CA. C. A. G. 7 - I seemi delle Lavidi latine detti accenti. Dis-

BOERO (d. C. d. G.) Istoria della perionione ecc. Boma 1857. In 4." -

- Vetri ornati di foure in oro trorati nei cimiteri dei cristiani. Bope

LIBERATORE (d. C. d. G.) Instituconsessdatar. Ed. 2.5 Remas 4861, In - Elemento Ethicae et Juris natu-

- Della Conoscenza intellettuale, Ba-

- Del Composto Emeno Barra 1867 MARTINET (35.) L'Emmanuele, onvero il Rimetio a tutti i mestri mati

Nanoli 4849, In 42. ...... Eni. 45. Fr. 0. 90.

- La Definicione dell'Immacolata

vol. in 8.\* di pag. 368. — Sc. 1 - Fr. 6. SORDI (d. C. d. G.) Il Morimento nazionale. Istruzione popolare ecc. Ro-ma 4864. In 8.º — Bai. 5 - Fr. 0, 50,

del Bello ecc. Roma 1860. In 42.4 -- Saggio Teoretico di Diritto naturate see Roma (833 Volumi 2 or in 8 -

- Frame critico degli Ordini rap-

de Rome Nacoli (850, Volumi 2 in 1 \* Se 4 30 - Fr. 9 Interno alla Scomunica fulminata

tari del Daminio temporale della S. Sede. Roma 1860 - Bai, 5 - Fr. 0, 50. I prezzi sopraddetti sono per la sola Italia. Il prezzo di baiocchi

e scudi vale per Roma; fuori di Roma il prezzo è indicato in franchi e centezimi. Il presente catalogo annulla tutti i precedenti. November 1869

pies man and

.

